BIBLIOTECA VOLANTE DI GIO. CINELLI CALVOLI CONTINUATA DAL DOTTOR DIONIGI...



Barage 1 156

# BIBLIOTECA A-I

DI GIO: CINELLI CALVOLI

CONTINUATA DAL DOTTOR

DIONIGI ANDREA SANCASSANI

EDIZIONE SECONDA,

In miglior forma ridotta, e di varie Aggiunte, ed Osservazioni arricchita.

TOMO QUARTO

DEDICATO AL REVERENDISSIMO PADRE

## ALESSANDRO CHIAPPINJ

ABBATE GENERALE DELL'ORDINE DE CANONICI LATERANESI



### IN VENEZIA, MDCCXLVII.

PRESSO GIAMBATISTA ALBRIZZI Q. GIROLAMO.

Hiunque volge lo sguardo per rimirar la continuata serie degli Studj, e l'esatto ordine di disciplina serbata nella vita decorsa di V.P. Reverendissima, tosto comprende, che nè io potevo pubblicare il Tomo ultimo di questa Biblioteca Cinelliana sotto auspizio più favorevole, nè la di Lei insigne moderazione, e modestia, potea resistere più oltre ai cortesi offizj frapposti, perchè annuisse alla concessione di un tal Atto, da me umilmente implo-

rato pe'l decoro e vantaggio delle mie Stampe. I tre lustri della Sua età giovanile impiegati per insegnar ne' due insigni Monisteri di Milano, e Bologna, le scienze Teologiche, come la resero degna dell'onore, e della stima di tutti i Ceti più illustri e ragguardevoli; così la fecero desiderar nuovamente, tuttochè emerito Lettore insignito del titolo Abbaziale, su quelle Cattedre Dommatiche, dalle quali l'allontanarsi in seguito non fu, che per dar sesto migliore all'Azienda del Piacen-Monistero della propria Patria 2. Questa ebbe campo aggradevole di ammirare nel zelantissimo Go-

verno, non so se più un Cuor fatto unicamente per altrui bene, o una mente tutta intensa per ritrovar la teoría, e la pratica, di raffermar l'abbondanza de' viveri, e la felicità dello spirito ne' Canonici alla di Lei paterna custodia ed amorevolezza affidati. Ciò che dappoi Ella operusse in Roma, e nelle Città primarie della Lombardia spezialmente, allorchè ci sostenne il carico di Visitator Generale, oppure l'altro più arduo impiego di Proccurator Generale, lascerò che parlino, sì le Diete o Gongressi, ne' quali per sei anni intervenne sempre con maturi consigli ed im-

portanti ripieghi; sì le fabbriche erette in ornamento e decoro maggiore delle Ganoniche visitate; sì alla fine le Biblioteche arricchite non folo, ma s.Ago-fondate \* con rari e moltiplici Libri, le Gallerie di Medaglie, di Camei, di Antichità, e di Jingolari Pietrificazioni insignite: mentre fermandomi nella vera pietra angolare delle di Lei sode virtù, Pietà, e Giustizia, dirò, che queste come sono state l'unico Cuneo, su cui poco fa Lei è stata sollevata all'eccelso grado di Abbate Generale d' un Ordine Religioso per ogni parte nobilissimo, così saranno

mai sempre d'una gloriosa rimembranza di quegli Antenati Zii a, che formarono allo stesso a D. Ata-Ordine, e nella propria Patria, Abbate Genera-le dell' il più bel Triumvirato di vera-Ordine. ce pietà, e di mirabile esempio Visitator alla Regolar disciplina. Ciò che b. Sigis-Iddio serbi a V. P. Reveren-Abbate Priviledissima per corona degli eccelsigiato. meriti, non oso dire, nè divinare. So bene, che una somma virtù può sopra ogni altro supremo posto poggiare. E quì con profondo rispetto eternamente mi glorio d'essere

Di V. P. Rev.

Umilifs, Divotifs, ed Offeq, Servid. Giambatista Albrizzi q.Girol.

#### NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Vendo veduto per la Fede di Revisione ed Approvazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Biblioteca volante di Gio: Cinelli Calvoli continuata dal Dottor Dionigi Andrea Sancassani &c. divisa in 4. Tomi, non vi essere cosa alcuna contro alla santa Fede Cattolica; e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contra Principi e buoni costumi, concedemo Licenza a Giambatista Albrizzi q. Gir. Stampatore di Venezia, che possa essere sampatore di Venezia, che possa essere presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova

Dat. li 6. Settembre 1747.

( Barbon Morofini Cav. Proc. Rif. ( Andrea Foscarini Rif.

Registrato in libro a carte 10. al num. 72.

Michiel Angelo Marino Segr.

Registrato al Magistrato Eccell. contro la Bestemmia.

Francesco Gadaldini Segr.

#### $\mathbf{P} \mathbf{A}$

ACE ( Bonaventura ) Ars Literatoria Sermone Ar- 36, XI. cificiola pro discendis sex linguarum primordiis Greco-Latina interlineariter edita conjuncta Hebraica, Italica, Gallica, & Hispanica, Propria inter se Linguarum exhibita originatione, & varits in fine additis interpretationibus cum veriloquiis ad majorem studiosorum facilitatem a Fr. Bonaventura Pace de Rusciano Montis Peretrani Min. Conv. S. Francisci in Regia Univerfitate S. Theol. Doctore, ac in Romano Sapientiz Archigymnatio Publico Protettore Graco. Roma Typis Mafcardi 1692, in 8. \* Due mie dottissimi e carissimi Amici fanno menzione di questo Opuscolo; L'uno si è il P. D. Benedetto Bacchini nel suo Giornale de' Letterati, e l'altro il P. Maestro Gio: Franchini Min. Conv. di S. Francesco che parla a 578, e 579, di sua insigne Bibliolofia del sopradetto Padre Bonaventura Pace da Raffiano. Mi confesso per tanto obbligato al predetto dottiffimo Padre Franchini; che per fua mera bontà a 337. di sua Opera si è degnato di nominar la mia debolezza e queste mie povere fatiche con lode. E perchè veggo l'applaulo, che senza alcun mio merito ricevono da i Dotti, mi fo lecito in questo luogo avvertire i Lettori, che toltone le due prime Scanzie, che furono stampate me presente, ancorchè vi siano alcuni errori, la terza fu stampata in Napoli, ed il personaggio al quale la dedicai, dopo averla tenuta due anni Tepolta, lasciò vedere ad uno, che per averlo onorato, poco mio amorevole doventò, e perciò fatto mio contrario, ne levò un Quinternetto, che fervì per fare un giuoco di mano, e dar ad intendere luciole per lanterne; onde per rimediar a tale inconveniente furono fenza mia faputa aggiunti ad effa alcuni che non zni farei mai fognato, e lafciato indietro e fevati molzi , che gran lultro all'Opulcolo dar poteano , e che Tomo IV.

ciò sia vero, offervisi l'Indice de' Casati manchevole d' alcuni, che son descritti nell' Opera, perche aggiunti fenza mia faputa, onde per necessità son sorzato e farla ristampare nel modo e forma primiera, e nell'esser fuo vero, col quale la detti suora. Della Quarca, Quinta e Sesta non andò così la bisogna, perche oltreche i personaggi a cui furono indrizzate pagorono generolamente la stampa, pochistimi elemplati si ritennero. ma la maggior parte a me benignamente donarono » La settima ed ottava son passate per le mani d'uno stampatore Lombardo, che all'uso degli autichi Romani, ha voluto proferir la sua natia alla Toscana favella. Però compatifca il Lettore quegli errori, che da me non derivano, e particolarmente quando si stampa Iontano dall'Autore, benchè Autor altro non fono in questi Opuscoli, che delle Dedicatorie, delle Prefazioni, e di qualche concatenazione d'un Opuscolo con l' altro, e godo che sia così per esser esente dalla Critica degli Scioperati, che cercano il pel nell'uovo, e checche si dicano contro questi scartabelli di rutto io mi rido, perchè non vi essendo di mio che poche parole, indarno gli Aristarchi s'affaticano con le loro mendicate censure. In questa Scanzia chi ben offerva trowerk molte correzioni d'errori d'aggiunta, che sono nella fettima ed ottava, flato molto ftrapazzate, e lasciate, come si suol dire, a benefizio di Natura, perciò si prega l'amico che legge a compatire, e chi non vuol compatire a censurare, si contenti di ricevere quella Risposta che dette Donatello a Filippo di Ser Brunellesco, quando questo lo censuro sopra un opera mostratagli.

Sc. XI.

PACHIANI (Giovambattifla) Joannes Reptifla Pachiani Mutinensis Literarum atque Armorum collectis ad Guilielmum Gonzagam Mantuz &c. Bononies apud Peregrinum Bonardum venia a superioribus concessa 1572.

Sc. II. Tegl. P. Bamb.

PACICHELLI (Giovambattifla) Il Giolia del Vaticano Panegirico dedicato alla Santità di N. S. Clemente IX. da Gio: Batifta Pacieneli. Perugia per il Laurenzi 1663. in 4. Schediasma de iis quæ nullo modo possunt in jus vocari. Romæ apud Nicolaum Angelum Tinassium 1669. in 4. \* Stimo che vi sieno molti che goder vorebbono

questo Privilegio.

PACIFICI (Giovanni) Canzoni del Signor Giovan- Sc. XIV. ni Pacifici Ascolano dedicate a Monsignor Illustriss. Lorenzo Lomellini Governatore d'Ascoli. Ivi 1659. in 12. per Tommaso Salvioni \* Mi consesso molto obbligato alla cortesia di questo Signore per i benignissimi ustizi adoperati per me, che sarebbero stati di mio gran contento, se da un atro vapore non sossero stati suppressi.

PACIUCHELLI (Angiolo) Pazienza necessaria ad Sc. VII. ogni stato di persone, descritta dal P. Fr. Angelo Pacimebelli da Monte Pulciano. Venezia 1672. in 24. \*

La necessità che ho da studiar quest' Opuscolo è grande, avvegnachè l'ostinata persecuzione sia stata tale, che sono piu volte in pericolo di perdersa; ma Dio

grazia questa è stata superata da quella.

PACUVIO (Zoroafiro) L'Italia alla Francia, alla Germania, ed all'Inghiltera Canzone di Zoroafiro Pa-Sc. II. A. M. Cavio in 4.

PADOVANO (Cristoforo) Canones Verbi Dei Con- Sc. XVIII. eionatoribus Ord. FF. Erem. S. Augustini præscripti a Reverendist P. Magistro Christophoro Patavino ejustem

Ordinis Priore Generali. Rome 1555. in 4.

¶ de' PADOVANI (Giacomo) Oratio Illustriss. & Excellentiss. viro Aloysio Valaresso Equiti, cum Præsecura Patavii summa cum laude & applausu administrata abiret dicta a Jacobo de Patavinis Vicentino anno reparatæ salutis 1631. die 16. Mensis Decembris. Patavii ex Typographia Bartolomæ Caretoni 1632. in 4. \* nel sine v'è un Epigramma e Sonetto dello stesso Padovani.

9 PADOVANO (Giovanni) De Anno Inovando Joannis Padovani Veronensis Opusculum, in quo anni usualis turbatio, fastorumque inordinatio ex temporum

A 2 de-

decurfu procreata enucleatur: unde & quædam eliciuntur documenta juxta luminarium curlum, que ad Resurectionis Pascha, reliquaque sesta tum mobilia, tum flabilia erunt admodum necessaria, ac tandem unica & fingularis traditur forma per quam anni & Fastorum ordo ad pristinum rectum statum absque ulla vulgi molestia, facile renovari possit, aliorum de hac re trastantium opinionibus singulatim rejectis atque evidenti ratione confutatis nuper emendatum & ab ipso Authore lucupletatum editum Veronæ anno Jubilæi 1575, die Synodi Diccesanz 14. Aprilis. Impressum per Sebastianum & Frattem a Don.

Sc. 1X. Mand

PADREDIO ( Carlo ) Misure delle sette e nove Chiese del circuito e parti principali di Roma; Della misura del Rubbio di Terra, con la diffinzione delle pezze di Vigne all'Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Urbano Sacchetti Decano della R. C. A. e Comissario Generale dell'Armi dello stato Ecclesiastico di Carlo Padredio Scopatore della Sacrofanta Bafilica Vaticana . In

Roma per il Tiezoni 1677. in 8.

Sc. XVIII.

PAGANELLI (Criftoforo ) Raccolte di Poesie Latine e volgari dell'Erudito Dottore Cristofano Paganelli Fiorentino Medico dell' A. S. di Francesco Gran Duca di Toscana. \* Questa notizia mi su data da un cotal mio amico, che si scordò per fretta, cred'io mettervi l'edizione, e l'anno dell'impressione. Stimo però che sia stampata in Firenze se non è qualche Raccolta manoscritta, che non credo.

Se III.

Pagani (Francesco Maria ) Fortuna , seu methodus adbuc nemini cognita, erigendæ figuræ cælestis in Conceptione, ex qua præcipue, corporis & animæ qualitates, ac generalia queque desumuntur Hermetis trutina penitus reprobata Auctore Francisco Maria de Pagani a Terdocio Illustrist. D. D. Antonio Magliabechio. Lugduni apud Jo: Antonium Huguetan & foc. 1679. in 8. \* Di questo cortesissimo amico mio in brevesi vedranno in luce altre opere.

PAGANI (Matteo) Dialogo di Vigilanza di Matteo. Sc. XVII. PagaPagani Romano Accademico Unito, detto il Vigilante, nel quale si dimostra quanto sia utile ad ognuno abbraciar la virtù e suggir l'ozio, e si dichiara il presente stato con la derivazione del Campidoglio. Opera assai curiosa, dedicata al Molto Illustre Signor il Signor Cavalier Giuseppe Cesare d'Arpino. In Roma per Ludovico Grigini 1623. in 12.

PAGANINI (Pagano) In morte Miniati Pythii Abb. Sc. XI. Montolivetani Pagani Paganini Licianensis Elogi pene tumultuarii. Florentize 1567. in 4. \* Di esso parla lungamente il Gaddi negli Elogi. Io tengo per sermo che i Miniati Pitti siano stati almeno tre disterenti, e ciò me lo sa credere il trovarne tre in diversi tempi, e si lontani uno dall'altro che non possono esser meno di tre: pure pella mia Storia, poichè sopra questi ho sa-

ticato un pezzo, chiarirò meglio il fatto.

PAGI (Antonio) Lettre du pere Auton Pagi a Mon-Sc, XIV. fieur l'Abbè Nicaje Ancien Canoine de la Sance Chapelle de Dijon in 4. \* Nel mio esemplare non vi è luogo dove questa dottissima Lettera sia stampata. L'eruditistime Opere del celeberrimo Padre Maestro Antonio Pagi sono a tutta la Repubblica de Letterati notisfime. Ha egli ad un'infigne letteratura un'incomparabil cortelia congiunta, onde sovvienmi, ch'avendo esso dedicato il volume de'Sermoni, (che diede prima d'ogn' altro alla luce) di S. Antonio di Padova al Signor Magliabecchi gloria e splendor di nostra Patria, gli scrisse, ch'essendo costume de' Librai quando ristampano un Libro, con abufo troppo grande ed indifereto, levar la Dedicatoria dell'Autore per appiccicarvi, ed impia-Ararvi la loro, la fua al detto Signor Magliabecchi, perchè non potessero levaria, aveva voluto che fusse, e Dedicatoria e Presazione insieme : In essa lettera in data del primo d'Ottobre 1696. di Aix, fra l'altre cose serive così. Hec raptim inserenda duxi, Illustrissime & do-Dissime Vir, que pro eximia tua eruditione omnem prisci evi sapientiam complettente rettins judicabis & constitue sermones D. Antonii, qui si mune viveret, non in alterius pralidium

fidium cos commendaret, meumque in abstrufis Antiquitaris: arcan's e tenebris ermendis fludium landabis; cetera retexes... castigabis, & ut visum fuerit, immutabis &c. E di verità, che non dice il Padre Pagi tanto che basti del Signor Magliabechi, poichè essendo egli da tutti gli OItramontani filmato al più alto fegno, vengono ancora ad onorar in consequenza la nostra Patria, che bertepuò tenersi d'aver prodotto letterato sì degno; E mal' farebbe Firenze a non tenerlo in pregio, avvegnachè sa: avverrebbe in lei quel detto di Platone, riferito da Pieero Crinito al Cap. 9. del vig. quinto libro de Honesta. Disciplina in quelle parole; Quoriam ubi Divites atque locuplatiores Imperium babent, ceteri omnes, (cioè i letterati) nen modo contemnuntur, verum etiam plerumque & iniquissimis contumeliis afficientur; Neque n. respicient ad aquitatem, & rationem, cum tales in regenda ac moderanda Civitate versantur, sed asectibus, atque libidine ducuntur :-De quo, dice il Crinito, egregie nuper & gravissime difputavis Joannes Canaccins, vir unus (quantum equidemvideo) praclaris moribus, & excellenti Virtute infiguis. Turpe est, inquit; cum in proba Civitate beneque instituta magis conceditur improbis voluptatibus, quam bonis disciplinis, sed illud inprimis turțissimum, cum viri sapientes, & qui optimis confiliis prastant a divitibus occupantur, ac veluti facta conspiratione reiteiuntur; e così è, che dove le lettere non si stimano, è evidentissimo segno della rovina iminentedella Città.

Se. XII. PAGLIA (Baldaffare ) Fr. Balthaffaris Paglia Siculi

Calatajeronensis Ord. Min. S. Francisci Conv. Paraphrafis Epica in Pfalmos & Cantica ad Laudes Vesperas, & Completorium A.R.P. Mag. Balthaffari Melatio a Naro-

ejustdem Ord. Generali Procuratori. Bononiz Typ. Her.

de Sartis 1687. in 8.

PAGLIARÍNI (Lorenzo Maria) Il fuoco ristretto& Sc. XIII. unico, Discorso pratico di Matematica in cui si dimostra con facilità un nuovo modo di fare il fuoco, con pulisis , comodità & utilità singolare per qualsivoglia forte di persone, dato in luce a benefizio universale de-

Lanene

P A ...\_ 7

iLorenzo Maria Pagliarini d' Arezzo di Toscana: Dedicato all' Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Monfignor Giovanni Ciampini. In Roma per Domenico Antonio Ercole 1694. in 8. L'autore è un Converso Doanenicano.

PAGNINO (Guglielmo) Vita di Santi Pagnino Luc- Sc. XVII. chese dell'Ordine de'Predicatori raccolta dall'Abate Guglielmo Pagnino. Roma per gli Eredi del Corbellotti

1653. in 8.

PAJOLI (Anselmo) Trattenimento Marittimo pubbli- Sc. VII. cato dal Dottor Alsonso Pajoli dedicato all'Illustrissimo Signor Antonselice Marsilii Nob. Bolognese; In Nizza per Giovanni Romero 1676. in 4. \* E' opera del gentilissimo ed eruditissimo Padre D. Anselmo Pajoli Mon. Casinense, meritamente celebrato dal Padre Abate Libanori, dal Padre Angelico Aprosio dal mio Signor Avvocato Pietro Andrea Trincherio, e da diversi altri degni letterati.

PALANCO (M. Giovanni) Breve directorium ad Confessarii munus recte obeundum M. Joanne Palanco Theo-Sc. XVII. logo Soc. Jesu Authore. Item de frequenti usu Sanctiss. Eucharistiz Sacramenti Libellus per D. Christophorum Madridium Theol. Soc. Jesu. Romz apud Jacobum

Ruffinellum 1585. in 12.

PALAZZI (Giovanni) Innocentio XI. Christi Vicazio, Vita M. Antonii Justiniani Venetorum Serenissi. Ducis raptim in ejus funere dista die 29. Martii 1688. in Templo Sanstorum Joannis & Pauli a Joanne Palazio Ducali Canonico, Pleb. Archipresbit. S.M.M. Domini Venetiis, olim Juris Civ. Patavii, Sacrorum Can. Profess. Hist. & Consiliario S. Czesaree Majest. Venetiis 2688. Typ. Andrez Poleti in fol. E celebre Monsignor Palazzi per la sua catena Istorica, per le Vite de Pontefici, & altre sue simisi cose.

PALEARIO (Autonio) Vedi Incerti Lett. D. Sc. XX. PALEFATO (.....) Palephati Fragmenta a Hieronymo Soncino nune primum Pisauri publica luce

condonata.

PAL-

PALLADIO (Domenico) Oratio Dominici Palladii So-Sc. XIII. rani de Assumptione Virginis. Venetiis per Bernardi-

num Venetum de Vitalibus I (02. in 4.

PALLADIO (Francesco) Theoremata ex Jure Pon-Sc. XV. tificio, que disputanda proponit Franciscus Palladius Olivus Forojulientis 1563. in 4. \* Chi volette registrare di questi Opuscoli si farebbe pretto ad ingrossire le Scanzie.

PALLAVICINO (Ranuccio) Ritratto di gran Perso-Sc. XVI. naggio rappresentato agli occhi della Sereniss. Adelaida P. Bamb. Duchessa Elettrice di Baviera Nata Real Principessa di Savoja del Marchele Ranuccio Pallavicino . In Monaco 1667. in 4.

PALLAVICINO (Sforza) Vedi Saracini Gherardo.

Sc. XX

Sc XIV.

PALAZZO (Filippo) De vera methodo quibuscum-G. Lanz, que Vulneribus medendi cum eo medicamento quod aqua simplici, & frustulis de Canape vel de lino constat Philippo Palatio Trebiate Med. & Phil. Auctore . Perufize excudebat Valens Panizza Patricius Mantuanus 1570 in 8. \* Quest'Opuscolo correva la disgrazia di tanti aleri, al pari di lui buonissimi, che per non curanza altrui, sono iti a male, se il Signor Giuseppe Cignuzzi, Chirurgo Fiorentino, non lo poneva in credito. Egli dunque commentando il Libro d'Ipocrate delle Ulcere a pagin. 20. di sua Opera, stampata in Firenze 1690. in 8. chiama l'Operina del Palazio Libro veramente degno d'effer letto da sutti coloro , che amano la vera , e la solida, e maestosa simplicità della Medicina; e della Chirurgia, libera da que tritumi, co quali ba preteso d'adornarla, o per dir meglio imbellettarla, la ciurmeria, o la fievole intelligenza de' Secoli trascorsi. V' è un mio amico, che ha mira di giovare altrui, ha tradotto nell'Italiana favella quell' Operetta, che fu scritta in latino; egli l'ha commentata, e se uscirà alla luce, spero che sarà d'utile, e di diletto; mentre si vedrà quanto sia lontano dal vero, il metodo fin quì tenuto di curare con tanti inutili rimedi, e con tante dannose frequenti medicature le Ferite. In una parola il Palazio sembra a Lui il Fosforo del Famolo Magatti, di cui è difensore. \*

PAL

PALMA (Giovambattista) Canzone in lode dell'Illu- Sc. XI. strissima ed Eccellentissima Signora Giovanna Carraccio- Sc. XIII. lo Principessa di Santo Buono, Duchessa di Castel di Sangro, Marchesana di Buchianico, Contessa di Schiacci, di S. Vito, di Capracotta &c. In Napoli presso Ginseppe Roselli 1693. in 4. \* Ancorchè non vi si vegga il nome, Autor di questa bellissima Canzone è il Signor Don Giovambattista Palma, noto al mondo si per altre sue Poesse, come per gli libri Matematici dati da esso in luce. Il gentilissimo Signor Michiel Benotti sece un Sonetto che qui registrar mi giova.

Al Signor GiovamBattista Palma insigne e cultissimo Poeta.

In riva al bel Sebeto alta verdeggia

PALMA che sovra i Lauri ha palma e vanto

E d'un verde si hello adorna è tanto,

Ch'ogni hel verde il suo più hel vagheggia.

Nè solo oltre le nubi ella pareggia L'Etrusco Lauro, a cui s'innalza accanto; Ma sa dubbiar chi di lor due co' l manto Frondo illustri più l'Aonia Reggia;

Di forza anch'ella i fulmini di Giove Spogliando ; avvien che d'Ippocrene il fonte Franca chiarezza in sue virtù rinnuove ;

E dall' oblio prodotta a vincer l'onte Pindo l'acclama, e con sue frondi nuove Del Dio canoro ad arricchir la fronte.

cellentissimo Signor Don Geronimo Onero Cavaniglia Marchese di San Marco, Duca di San Giovanni Rotondo, Signor di Rodi, di Candelaro &c. In Napoli per Giuseppe Roselli 1693. in 4. Eccellentissimi Signori, il Signor Duca di Castel di Sangro, e la Signora D. Costanza Russo. In Napoli presso Giuseppe Roselli 1693, in 4. Tutte e tre queste bessissime Canzoni, benchè non vi si vegga il nome dell'Autore, è certo che son componimenti del dottissimo Signor Giovambattissa Palma, il quale al solito di tutte le altre sue composizioni mostra in esse una felicissima imitazione, essendo composte all'usanza del Petrarca, del Casa, e degli altri migliori Poeti: Oltre a varie altre Canzoni si trova anche stampato del medesimo Signor Palma un dotto Isbro d'Esercitazioni Geometriche in Latino stampato l'anno 1689, in Napoli.

PALMERIO (Cristoforo) Europæ Gaudium de felicils. nuptiis Serenissimorum Colmi Medicis & Mariæ Austriace Principum Authore Cristophoro Palmerio Anglo Philosophorum ac Medicorum utriusque Universitatis in almo Bonon. Gymnas. Consil. & Colleg. Nobil. Præsect. Bononiæ apud Joannem Baptistam Bellagamb. 1608. in 4.\* Alla grandezza di queste nozze, la Magniscenza della Casa Serenissima in ogni sua parte corrispose, benchè oggi pèr le nozze del Serenissimo Principe Perdinando suo Pronipote di gran lunga maggiori sieno i prepara-

Sc. III.

Sc. VI.

PALMERI (Stefano) Stephani Palmerii Romani Laudes Virginis Concepto, foluta oratione. Roma 1630.

apud Francicum Cabalium in 4.

PALMIERI (Cristofano) Le Prerogative del Senasc. XVI. tor Gherardini Auditor Generale della Città di Siena
dedicate da Cristofano Palmieri al merito immortale dell'
Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Signor Cardinal Giacomo Rospigliosi. In Siena nella stamperia del
Pubblico 1682. in 12. \* Conobbi assai familiarmente il
Signor Gherardini, il quale coabitò meco nel Collegio
Ducale in Pisa lo spazio di tre anni, e si saureò poco
dopo di me, avendomi egli medesimo savorito d'invitarmi al suo Dottorato. Era pieno di modesta gravità anche da giovane: Compose in quell'età benissimo in versa-

La-

Latini, edin Toscano; gli udi recirar più volte Ode bellissime, sì nell'Accademia de'Disuniti di Pisa, come in quella degli Apatisti. Gli amici suoi più cari prima ch'andasse al Governo di Siena ove intempestivamente sint: i suoi giorni, erano li Signori Giovan Batista Cini, Canonico Panciaticì, ed Antonio Magliabechi, fra quali aveva ancor'io la fortuna alcune volte trovarmi.

PALMIERI (Francesco) Descrizione facile degli O-se. Vzivoli a Sole di D. Francesco Palmieri. In Siena per il Gori 1620. in 8.

- PALMIERI (Francesco) Oratio ad multos annos disconta memoriza ac honori Potentissimi Serenissimi que Principis ac Dom. D. Ernesti Augusti Brunsvic. & Lunebunensis Ducis S. R. I. Electoris & Episcopi Osnabrugensis Domini sui Clementissimi Anno 1694. in 4. \* In sine di questa Orazione a 9 si legge il nome dell' Autore di esta colle seguenti parole. Auctore Com: Francisco Palmerio Patritio Pisano.

Electorale d'Hannover per la funzione spozalizia del matrimonio dell' A. A. S. S. di Rinaldo I. Duca di Modana Reggio &c. e Carlotta Principessa di Brunsvic e Luneburgo &c. celebrata dall' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Marchese Sigismondo d'Este Principe del S. R. I. Procuratore e Plenipotenziario di Sua Astezza Serenissima di Modana 1695. in 4. \* Non v' è luogo della stampa, ma per cosa sicura è impressa in Annover. Ne men vi si vede il nome dell'Autore, ma egli è il Signor Conte Francesco Palmieri che l'ha mandata a donare al Signor Antonio Magliabechi samoso Bibliotecario del Serenissimo Gran Duca.

PALOMBI (Lelio) Capellanus & Elemosinarius Chri- Sc. VIII. sti pro Sanctis Animabus Purgatorii ex Opusculis Lelii

Palumbi Messanz 1654. in 8.

PALOMBI (Niccold) Il Penitente corteggiato da' Mi- sc. VI. racoli Panegirico di San Rainieri Nobile Pisano, recitato nel Duomo di Pisa del Dottor Liconio Bolpani, e dedicato all' Illustrismo Signor Marcantonio Venero-B 2 si Ope-

Se. 1[].

S-. IX.

Min.

si Operajo. Lucca presso Jacinto Paci 1678. in 4. \* Questo nobilissimo è bellissimo Panegirico è opera del Padre Niccolò Palombo della Compagnia di Gesù; S. Rainieri fu di Casa Scacceri oggi spenta; Il Signor Venerosi è de'Conti di Strido , che tali furon fatti i suoi Antenati da Carlo Ottavo Re di Francia, fe non erro.

Nella Sc. III. fi porta questo Panegirico sotto il vero

nome del Padre Niccolò Palombi , e qui farà bene di riferirlo, benchè non sia molto da fidarsi de'titoli della terza Scanzia, eccolo ciò non offante tal quale è nella suddetta Scanzia : La Penitenza corteggiata da' Miracoli Panegirico di San Rainieri Nobile Pisano recitato nel Duomo di Pisa alla prestuza del Serenissimo Cosimo III. Gran Duca di Tofcana dal Padre Niccolò Palombi della Compagnia di Gesù. In Genova 1678. per Giovan Battista Tiboldi e Giuseppe Bottaro Compagni. Ha predicato la passata Quaresima questo eloquentissimo Padre nella nostra Collegiata Chiefa di San Lorenzo con non picciolo applaufo.

. . . . . La Metamorfosi sacra della notte in merig-Sc. V1. gio , Panegirico di Santa Maria Maddalena de'Pazzi recitato nel giorno della festa dal Padre Niccolò Palombo della Compagnia di Gesù . Genova 1677. in 4-

PALONIO (Marcello) Clades Ravennas per Marcel-Sc. XVIII. lum Palonium Romanum five de Clade Ravennati Lib. duo lin 4. \* Non vi è l' anno nè il luogo della Rampa.

PALONTROTTI (Melebiore) Sferza contro l'offinazione e pertinaccia degli ignoranti Ebrei di Melchior Palontrotti ad istanza di Pietro Paolo Romaldi. In Bracciano per Andrea Fei 1642, in 4.

. . . . . Disputa del Cristiano con l'Ebreo di Melchior Palontretti, ad instanza di Pictro Paolo Romaldi Romano, dove fe prova chiaramente contro l'Ebreo che la riduzione temporale che aspetta fu adempita nella liberazione di Babilonia. In Roma appresso Girolamo. Barberi 1647. in 4.

PAMFILO (Giacomo) De Sponsalibus & Matrimo-Sc. XVII. nio Liber in quo de Matrimonii origine, institutione » & con& contrahentibus necnon de qualitatibus in jure requifitis ad Matrimonium contrahendum. Authore R. Jacobo Pamphilo J. U.D. cum Privilegio. Venetiis 1616. apud Ambrofium Rei Bibliopolam ad fignum Reorum in 4.

PANAROLI ( Domenico ) Apollo Pythius feu putre- Sc. VII. do! debellata Dominice Panaroli Remani Philos , & Sc. XIII. Medici in almo Urbis Gymnafio funplicium Profefforis . Rome apud Jo: Bapt. Robletum 1648. in 4. \* Nominas quest' Opuscolo nella VIII. Scanzia a 30 ma per servire al Cavaliere degno, al quale ho ambizione d'ubbidire, lo replico con l'aggiunta di questa notizia. Fu il Paparoli dottissimo ed Eccellentissimo Medico non di quel numero che disse Ipocrate . Nomine quid multi, ma di quell'altro Essentia vero valde pauci, e però degno d'applaulo e di lodi. Morì affai giovane per efferti rovinato la fanità per l'indefessa applicazione agli sludi, che gli su di sconcerto grandissimo, per esser di natura debole e delicata, anzichè vigorosa e costante. Compose molte opere, e molte egli itesso espose alla luce delle stampe.

. . . . . . Museum Barberinum Dominici Panaroli Ro- Mand. mani publici in Almæ Urbis Archigymnasio Pharmaciæ, & fimplicium primum, nune Chirurg. & Anatomiæ Prof. & Archistri Romæ Typ. Francisci Monetes 1656. in 4. \* Merita lode questo dotto ed esperto Medico, del quale il Signor Cav. Mandofio fa un bell' Elogio nella festa Centuria al num. Marg. 40. da stamparsi, nel qual luogo fa egli menzione di tutte l'opere che questo felice ingegno diede in luce. Morì giovane l'anno 1657. lo lodano anche nelle loro opere Pietro Castelli del quale su scolare, Gio: Manelfi, Giulio Cefare Benedetti, Filjppo de'Rossi, Giacomo Liplio, Gio: Battifta Pacini, ed altri dotti. So V.

PANCALDI ( Pellegrino ) Funerale celebrato al P. Giorgio Giustiniani della Comp. di Gesu nella Chiesa di S. Lucia de PP. Gesuiti di Bologna descritto da Gio: Pellegrino Pancaldi . Bologna per gli Eredi del Вепас-

4 P A

se. VI. Benacci \* In quest'Esequie v'è una bellissima Orazione sunebre composta dal Sig. D. Gio: Andrea Rota Arciprete di S. Maria in Borgo Panigale.

so V. vezzi per la motte del Sig. Cesare Rinaldi, Poesse di Gio: Pellegrino Pancaldi. Bologna per Giacomo Monti

'è Carlo Zenero 1636, in 4.

PANCIATICHI (Vincenzo) Orazione del Cav. Vincenzo Panciatichi da lui recitata nell'apertura del Cap.
Generale della Sacra ed Illustriss. Religione di S. Stefano il di 14. Aprile 1601. in Pisa nella Chiesa di detta

Se. VIII. Religione. In Firenze per Giorgio Marescotti in 4. \*
Nel fine vi è una Canzone del med. Sig. Cav. agli In-

viti e generofi Cav. di S. Stefano.

sc. II. ciatichi da lui recitata il di 21. d'Aprile Panno 1598.
Tegl.
sc. VIII.
fa della Religione di S. Stefano in Pifa. In Firenze per
Filippo Giunti 1598. in 4.

Sc. VIII. PANDOLFINI (Pietro Filippo) Petri Philippi Pandolphini Oratio ad Clementem VII. Pont. Max. Romes apud Franc. Minitrum Calvum Mense Septembri 1524.

in 4.

PANFILI (Giuseppe) Relazione del nuovo Miracosc. X. lo di S. Filippo Neri operato in Roma nel giorno della sua Festa dell'anno 1698, nella persona d'Agnese Silla Romana Zitella nel Conservatorio delle Povere mendicanti divote del Santissimo Sacramento. Data in succli 11. Luglio 1698 in Roma per Giuseppe Vannacci
in 4. L'Autore di questa Relazione è D. Giuseppe Pansoli Sacerdote, e Deputato dal detto Conservatorio,
come si legge nel sine della Relazzone.

PANIGAROLA (Francesco) Modo di comporte una Sc. I. Predica trovato da Fr. Francesco Panigarola Min. Osc. per quelli che cominciano. Milano per Paol Gottardo.

Sc. XII. Ponzio 1584. in 12. In Roma per Gio: Ofmarino Gigliotto 1584. in 12.

al

Sc. II. .... Ragionamento per l'esequie, che si secera

al Card. S. Prassede d'ordine dell'Arcivescovo Viscour te di Fr. Francesco Panigarola Min. Off. Roma 1585.

..... Orazione di Fr. Francesco Panigarola so- Sc. 11. pra il corpo dell'Illustrist. e Reverendist. Carlo Borro. Tegli meo Card. di S. Prassede e Arcivescovo di Milano. Fi- Sc. XIX. renze per il Sermartelli in 4. \* Questo Porporato è G. Lanz. poi quello che per i meriti della Vita fantissimamente menata fu posto nel novero de Santi da N. S. Paolo V. nel 1610, che folenzemente lo Canonizò, e commandò si celebralle la sua Festa li 4. di Novembre , essendo morto li 3. di tal mese nel 1584. La sua ammirabile Vica è da molti stata descritta, ma la migliore credesi quella, che va attorno composta dal Dott. Gio: Pietro Giussano della Congregazione degli Oblati, e famigliare di questo Santo, la qual Vita, ristampata in Roma per la quarta volta per Francesco Tizzoni 1679. in 4., tengo molto cara. Un vero titratto di S. Carlo vidi nella Città di Sabioneta nella Galleria, che il fu Duca Vespasiano Gonzaga vi aveva satta per ornamento di sua magnifica abitazione. Nell'entrare dentr'essa a mano destra dipinto di buona mano si vede il Ritratto di questo Santo, e di contro, quello del Mercuriali Medico sotto a questo sta scritto. Il Cardinale Carlo Boromeo, e sotto l'altro: Quesso è il Famoso Girolamo Mercuriali Medico da Forli. Così lungh'ella la Galleria che non è molto larga, ma lunga stanno molti Rittratti di persone dell'uno, e l'altro sesso, e del feminino mi raccordo effervi quello di Giulia Genzaga, per avere cui Solimano Imperadore de Turchi, che se n'era innamorato, mando un'armata per sorprenderla in Gaeta, o come scrive il Giovio, in Fundi, di dove mezo nuda ebbe appena tempo di fuggirfi, e d'eludere la Speranza di Hariadeno Barbarolla Generale di Solimaло. \*

..... Cantica di Salomone con la dichiarazione Sc. V. Leterale estrarra dall'esposizioni di M. Luigi di Leone Agostiniano, e tradotta da Monsig. Fr. Francesco Paniparela Velcovo d'Afti MS. \* Quest'Opnicolo ancorche

non istampato per esser del virtuoso P. Panigarola ho

nondimeno voluto registrarlo.

. . . . . De facrarum Stationum veteri Inflituto a Xisto V. Pontifice Max. revocato. Oratio habita in templo S. Sabinæ in die Cinerum a Fr. Francisco Panigarola Episcopo Chrysopolitano Stampata l'anno 1587. IL b. 2. car. 93. \* Sarebbe superfluo che 10 volessi celebrar gli encomi di Monfig. Panigarola, che morì Vescovo d'Alli, mentre tanti Scrittori hanno di lui trattato, e zutti con fomma lode. Due altre Chiese governò il Panigerola prima che passasse a quella d'Asti. E deve ofservarsi che in dignità Episcopale orò nella Cappella delle Ceneri.

PANIZZA ( Agostino ) Capitoli di Agostino Panizza Sc XIX PANIZZA ( Agonino ) Capitoli di Agonino Panizza
G. Lana, Perrarefe a N. S. Papa Clemente XI. Roma per l'Ercole 1707, in fogl. \* Chi sa che il Sig. Panizza è un cultiffimo Poeta, capirà tosto, che questi Capitoli non sono miga Patti, o Convenzioni fatti a capo per capo, ma Componimenti in terza Rima, che gli antichi dissero Terza catena, dalla concatenazione delle rime, come nel

Vocabolario della Crufca fi legge.

TPANIZZUOLA (Francesco) Jo: Baptiste Fuscareno Præt, quod illi juste prospexit, quod noxia provide rescidit. Natio Germ. Philos. ac Med. gratam animi recordationem testatam facit Consiliario Daniele Fabricio Dantiscano Borusso. Patavii apud Gasparem Crivellarium 1614, in 4. \* Con quelto frontispizio latino è stampato un complimento Italiano fatto a nome della Nazione Germanica al Foscarini dal Sig. Francesco Panizzwia Padovano.

Se. VI.

Sc. XIX. Fs. Ver.

PANNINI (Ginseppe) I Vaticinii della morte intorno le Condizioni ineffabili del Serenissimo Luigi de Este, Principe di Scandiano, e Governatore di Reggio, Pittura Lirica del Conte Ginseppe Maria Pannini : in Bologna 1681, per Gioleffo Longhi in 4.

Pannochieschi Arturo vedi incerti Lett. M. Sc. II. VIII. PANORMITANO (Girolamo) Confessionario raccolto da i Dottori Cattolici per il R. P. M. Girolama

Panormitano dell'Ord. de'Predicatori con l'aggiunta d'un modo breve, e risoluto di prepararsi alla Confessione, con il modo di degnamente communicarsi, nuovamente con diligenza riftampato. In Venezia per Agostino An-

gelieri in 12.

PANTALEONE ..... Tumulus Hermetis aper Se RIX. tus, in quo ad Solem Meridianum funt vidende an- Fr. Ver. tiquissimorum Sophorum absconditæ Veritates Physica, & recentiorum quorumdam errones opiniones de laudatiffimo illo liquore Mercurio Philosophorum, ita ut jam cuilibet, etiam mediocriter ingenioso Regia via pateat ad hoc mysterium perquirendum, inveniendum, & przeparandum: in graciam errancium illuminatus ab Anonymo Pantaleone Sophise Hermetics adepto . Proftat Norimbergæ apud Pauli Furskii Bibliopolæ b. m. Viduam & Hæredes 1676. in 12-

. . . . . Examen Alchimisticum, quo ceu Lydio lapide Adeptus a Sophysta, & verus Philosophus ab impostore dignoscuntur, institutum in gratiam Magnarum, & corum, qui ex defectu multæ Lectionis, & Vulcanice experiencie, punctum Chymicum plenarium non intelligunt, ne tam turpiter a perditifilmis iftis fumivendulis, ac impostoribus Trassonicis in opprobrium Artis meræ divinæ, decipiantur. Necellatium, ac fumme proficuum Opusculum, quale a Mundo condito typis non fuit , exeratum Auctore Pantaleone Hermetice Sophiz adepto . Prostat Norimbergz apud Pauli Furstii Bibliopole h. m. Viduam , & Hæredes . 1697. in 12.

. . . . . . Bifolium Metallicum; seu Medicina duplex pro Metallis, & Hominibus infirmis, a Proceribus Artis Hermetice, sub titulo Lapidis Philosophici inventa, elaborata, & posteritati transmilla cum omnibus circumstantiis, requilitis, & manipulationibus, fine dolo methodice tradita, & hujus Divinæ scientiæ amatoribus propoliti a Pantaleone Hermeticz Sophiz perito 1679. Proftat Norimberge apud Pauli Furstil Bibliopole b. m. Viduam & Heredes in 12.

Tomo IV.

PAN-

81

See t. PANZANIO ( Afcanio ) De indicationibus pro quantitate sanguinis mittendi decernenda, tam morbo prefente quam imminente Ascanii Pansanii Carolensis, olim Medicinam Theoricam extraordinariam in almo Gymnasio Pisano publice profitentis, nunc Physici Pisciensis ad Ill. D. D. Joannem Riccium Antistitem Pisciensem. Lucz apud Bidell. 1642. in 4.

. PAOLI (Pierfrancesco) Il Tebro Epitalamio di Pier Francesco Paoli da Pesaro nelle Nozze degl' Illustrisse ed Eccellentiss. Sig. Principe e Prencipessa di Sulmona.

Viterbo 1619. in 4.

PAOLINI MASSIMI ( Petronilla ) li Trionfo del Sc. XIV. Sole in Perugia, rappresentato sopra Carro Maestoso dal suo Consigliere, il Sig. Pietro Giacomo Bacci Perugino, ed espresso eroicamente in metro Toscano dalla Celebre penna dell' Illustrist. Signora Marchesa Petronilla Paolini Massimi. In Perugia per Francesco Desiderii 1697. In un foglio aperto. Nell' ultima di queste bellissime Quartine, inserisce artificiosamente questa nobilissima ed eruditissima Dama, il suo nome, e quello dell' Accademia, nella quale è ascritta, dicendo

E risvegliando addormentata Cetra, Benchè INFECONDA, e dissonante a Carmi, Se mia Virtù già se loquaci i Marmi, Or nel Trionso suo parla una PIETRA.

PAOLO (Gio: Maria) Pianto di S. Pietro di Giovan Maria Pavolo Cremonele al Molto Magnifico Sig.
Il Sig. Ottaviano Cantù Gentiluomo Cremonele. In
Cremona appresso Cristofano Draconi 1584. \* Sonovi
alcune Ottave. Osservissi quanto è cresciuto il lusso de'
titoli. Ad un Nobile in quel secolo era assa onorevole il Magnifico: oggi fino i Muratori pretendono l'Illustrissimo, ed un di questi poco sa esaggerò meco,
che non voleva a niun patto che se gli dicesse Maestro.

Sc. VIII. PAPACCIO (Giulio Cefare) Istoria del fiero ed ira-

condo incendio del Monte Vesuvio Opera di Giulio Cesare Papaccio in 8. Rima. In Napoli per Francesco

Savio 1645. in 4.

PAPARELLI (Ludovica) d'Ascoli, Panegirico in lode del Pronubo SSmo Aneilo di Maria sempre Vergine detto l'anno 1731, nella Cattedrale di Perugia dall'insigne Predicatore Signor Canonico Ludovico Paparelli d'Ascoli, in occasione del suo universalmente applaudito corso Quaresimale nella stessa Chiesa, in cui si conserva la sudetta egualmente mirabile che prodigiosa Reliquia, Dedicato all'Eminentissimo Sig. Cardinale Corradini. In Perugia 1731, pe'l Constantini in sogl. \* Quello che le dedica è il Sig. Alessandro Baglioni. Il Panegirico non può essere nè piu bello, nè piu ben condotto. Dopo il suddetto vi si veggono stampate diverse Poesse in lode del Sig. Canonico Paparelli autore.

PAPAZZONI (Fabio) Segretario Regolare del P. Sc. XII. Fabio Papazzoni Min. Off. al Mol. R. P. Usberti da Sc. XV. Bologna dell'ord. de' Pred. Maestro di T. Dort. Colleg. Prior del Convento di S. Domenico di Bologna, e Vic. Provin. della Provincia di Lombardia: In Bologna

per Gio: Batist. Ferrari 1672. in 12.

PAPEBROCHIO ( Daniele ) Danielis Papebrochii e & II. Soc. Jesu ad Felicem Zacchiam post cæsum in propugnatione Candiæ silium Josephum Rondininum : altero silio Natali Rondinino orbatam. Non posse eam vitam brevem dici, quam numeris omnibus virtus & doctrina absolverint in 8. \* Benchè non vi sia il luogo della stampa, stimo che questa bellissima Elegia sia impressa in Anversa: E mi pare che si trovi eziandio nella prima edizione d'Anversa inter carmina septem illustrium virorum, cioe del Pollini, del Favoriti, del Gradi, di Monsig. Fustemberg. del Celarini &c.

almente interrotta del Sacro Ordine Carmelitano, dimostrata istoricamente dal P. Daniele Papebrochio Teologo della Compagnia di Gesù in 8. Non è in questo

С 1 ори-

Sc. VI.

opuscolo nè il luogo della stampa, nè l'anno nel quale è impresso; Fu però quest'operina dall'ottimo e dottissimo suo Autore scritta in Lingua Latina; Chi poi
l'abbia trasportata in Toscana, a me non è di sicuro
noto, nè posso affermativamente asserirlo; Udii però dire a qualche persona da potersi prestar sede, che
susse stato il P. Rasponi della Compagnia di Gesù; Il
titolo però dell'edizione Latina è il seguente. Vera origo & continuata Physice, nec unquam interrupta Successio Sacri Ordinis Carmelitani, Historice demostrata
per Danielem Papebrochium Soc. Jesu Theologum. Antverpize Anno 1698. in 4.

Vedi Henschenio Godefrido e Janingo Corrado.

de pulvere sympatico Dissertatio: Adm. Rev. Pat. D. Benedicto Finardo. Patavii 1646. in 3.

Sc. I.

PAPIO (Aleffandro) Alexandri Papii Epigrammeta;
ad per illustr. Jo: Bapt. Rinuccinum Patr. Flor. & Illustriss. S. R. E. Card. Bandini ex Sorore Nepotem.
Florentiz Typ. Volcm. Timan Germani 1610. in 4.

PAPONI (Girolamo) La Cetra festiva nelle nozze del Serenissimo Odoardo Farnese Duca di Parma &c. e della Serenissi Principessa Margarita di Toscana Epitalamio di Girolamo Paponi (Canonico della Metropolitana Fiorentina. Firenze per il Cevonelli 1618. in 8.

Sc. XX. PAPPOTI ( Piero ) Nelle Nozze degl'Illustris. Si-S. Zappa gnori Filippo Musorti, e Giulia Rumi in 4. \* La Raccolta l'octica è satta da Pietro Pappoti, che sa alla dedicatoria la data da Imola sotto il di primo d'Aprile 1620. I componimenti sono mediocri.

Sc III. PARABOSCO (Girolamo) Rime di Girolamo Parabosco. In Vinegia appresso Gabriel Giolito de' Pertari 1547. iu 12.

PARIBONA (Innocenzio) Libro delle Finte Sorti'de Innocenzio Paribona: Frevigi 1617. in 12. \* Certo che la forte è finta, e chi si crede lusingato da lei esset a cavallo, si trova bene spesso a piede; Onde con gran ragione cantò il nostro Signor Gilio Pitti nella sua Iride Sorte

Sorte, Fortuna, e Fato, nomi vani Son degli animi vili usbergo, e scudo, Ch' a ciascun l'opre son fortuna e fato

PARISANI ) Giacomo Francesco ) L'Erbillo di Giacomo Francesco Parisani Ascolano dedicato a Monfignor Sc. X. Giuseppe Acquaviva, al Signor Duca d'Atri, ed al Si- Sc. XVI. gnor Don Ottaviano suo fratello; In Bologna 1626, in 12. Questo Poemetto è diviso in tre Canti, e sono in rutto 330. Ottave; Sotto nome d'Erbillo, l'Autore intende se stesso. Nei primo Canto singe ch'Astrea gl'insegni la Legge, ed in tutto questo l'ammaestri nella Scienza Legale. Nel 2. finge che la Politica come che fusse una Donzella gl'infegni tutti que'precetti e dottrine Politiche, che possono far beati i Principi, ed i sudditi . Nel terzo finge che la Poesia, come se fusse una Vergine l'instruisca nell'arte Poetica, e così nel primo insegna i precetti Legali, nel fecondo i Politici, nel terzo i Poetici.

. . . . . La Filomanta Zingara Vagabonda, Poema di Giacomo Francesco Parifani Ascolano . Dedicato al Se. X. Signor Don Alberto Acquaviva Cav. Jerofolimitano. In Sc. XVI. Bologna 1626, in 12. \* Finge in questo Poema che la Zingara gli predichi e pronostichi varj avvenimenti e gl' infegni la Chiromanzia della cui arte in questo Poemazio la quintessenza contiensi.

. . . . . La Polifia Tragedia di Giacomo Francesco Parisani Ascolano , e dall'Autore dedicata all' Sc. XIV. Illustrissimo Signor Cardinal Felice Centini . In Bologna 1624. in 24. Ebbe non piccolo applaufo questa Tragedia, e per riprova fu ristampata pure in Bologna nel 1629, per Andrea Palminieri, e dal medelimo stampatore dedicata al Signor Marcello Dolfi Decano di San Petronio.

. . . . . . Cinque Trionfi, cioè d'Astrea, della Politica della Poesia, del Verme da Seta e di Filomanta E. Sc. XVI. gizziaca; li quali tutti sono impressi separatamente in Bologna nel 1626. Furono poi riftampati tutti infieme in un Volumetto in 11. Sono pienissimi di Dottrine,

di Legge, di Filosofia; Chiromanzia, é molte altre-

Scienze, tutte opere del medesimo Signore.

dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Giorgio Ossolinschi, Sire d'Ossolin, Conte di Thencin, Tesoriero della corte del Regno di Polonia, Governatore di Bidà gose, Adzel e Richi Primo Gentissimo di camera del Serenissimo e Potentissimo Uladislao IV. Re di Polonia, e di Svezia, Eletto Gran Duca di Moscovia, e suo Ambasciadore Straordinario d'Ubbidienza alla Santità di Nostro Signore Urbano VIII. ed insieme Ambasciatore Straordinario alla Repubblica di Venezia del Dottor Parisi. In Roma appresso Francesco Cavalli 1633. in 4.

P. Bamb. PARISIO (Francesco) Medicus Cælestis: sive de S. Ivone Pauperum Patrono Oratio, habita in ejustem Templo ad Eminentiss. S.R.E. Card. a Francisco Parisio Sem.

Rom. Clerico. Anno 1670. II. b. 10. car. 152:

PARISIO (Lorenzo) Oratio in adventu Serenissimas Archiducis Marias Magdalenas Austriace Serenissimo Cosmo Mediceo Magno Tuscorum Principi nuptas a Laurentio Parisio Art. Medicinasque Dodore & cive Plorentino in summis Ædibus tamquam habenda XV. Calend.
Novemb. 1608. ad Illustriss. Concinum Concinium. Flosc. IV. rentia apud Franciscum Tesium in 4. \* Ebbe in Parigi

assai fortune, ma poco seppe prevalersene perchè stette sempre in suoni e canti dandosi bellissimo tempo, nè d'

accumulare curandoli.

P. Bamb. P. Macedo Epistola obvia Adventoria P. Noris, superquestione Grammatica. Romæ Typi Nicolai Angeli Tinassi. 1674. in 4. \* Si crede che questa Epistola sia del Padre Macedo, ed in fine vi si legge: Hoc Opusculum quatriduanus est setus, & bene opinor olet: uno die compositum, triduo impressum: E certamente mi soviene che arrivò di Roma subito che si vide l'Adventoria, contro della quale è scritto.

sc. XV. PARMA ( Romnaldo da ) Discorso Politico-morale

fatto nella Sala della Serenissima Repubblica di Lucca il Secondo Sabbato di Quaretima dal Padre Romualdo da Parma Capuccino Predicatore per la seconda volta nella Cattedrale, Dedicato agli Illustrissimi, e Reverendissimi Signori Canonici della Cattedrale . In Luca per Domenico Ciuffetti 1719, in 4. " Il Tema di questo buonissimo Discorso è questo Assumpsis Jejus Petrum, & Joannem Fratrem ejus, & duxit illos in Montem excellum scorfim, & transfiguratus est aute ess. Matth. cap. 17. Or chi crederebbe, che da questa grande Azione del Trasfigurarfi il Salvatore, fi aveffero a cavare de'motivi per la buona Regola di una Repubblica? E pure, che non può l'arte di una fina Rettorica? il Dottissimo Oratore, ne rileva, che il Governo in una Repubblica è un'esercizio continuo di gran Virtù; ed è un continuo pericolo di gran cadute. Tanto bene e' fa vedere espressa al naturale l'Aristocrazia nel gran Configlio del Tabor. Un altro discorso dello stesso Padre fatto parimente in Lucca si trova nella Lettera M. sotto il nome di Mina Romualdo.

¶ PARMA (Serafino da) Venerandi Patris Fratris Seraphini de Parma Minorite Vitæ Regularis Oratio habita in capitulo generali Parmæ celebrato Anno Domini 1529. in 4. \* Nel fine Impressum Parmæ per Antonium

de Viottis.

PARTENIO (Bernardino) In Divi Henrici III. Gal- Sc. XV. liarum & Poloniz, Regis Christianissimi ad Urbem Venetam Adventum Bernardinus Parthennus Spelimbergensis. Venet. ex Typogr. Guerræa 1575. in 4.

PARTENOPEO (Paolo Fr.) Oratio, Pauli Fr. Par- Sc. XIII. sbenopai de Obedientia ad Illustrissimum Senatum Genuen-

fem habita prid. Id. Septembr. 1539. in 4.

conservatione ad Islustrissimum Senatum Genuensem, habita anno Domini 1538, prid. Idus Septembris, ejust. Pauli Fr. Parthenopei. Genuz 1530, in 4.

PARTIVALLA (Bartolomeo) Applauso Epitalámico 5c. MIII. per le Nozze di Leopoldo Primo Invittissimo Imperador de:Romani, e della Reale Infanta di Spagna, con l'occasiocafione del suo passaggio per l'inclita Città di Milano ? Oda dell'Abate Bartolo Partivalla in 4. Non vi è dove quest'Ode sia stampata. L'Abate Partivalla Autor di essa la dedica all' Eccellentissimo Signor Don Luigi di Gusman Ponce di Leon, Governatore, e Capitanio Generale dello Stato di Milano con fua Lettera di Venezia de'14. Settembre 1666. Era il Partivalla di molto grande statura, di facia alquanto tondeggiante, e rubiconda, di capello ricciuto, che già cominciava ad incanutire, di volto allegro e gioviale, quantunque in paffando per Pirenze mia Patria, fi trovasse in grandistime miserie, com'è folito della maggior parte de'Letterati, come attesta Aristotile: ubi plurimum de virtute, ibi minimum de fortuna. Ond'essendo ciò noto a due miei grandissimi, e cariffimi Amici, cioè al Signor Antonio, Magliabechi, ed al Signor Pietro Sufini, che attualmente ferviva l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Principe Cardinale Leopoldo gran Protestore de' Letterati, operarono ch'efso Signor Principe gli mandasse subito a donare per mezzo del medefimo Signor Magliabecchi, cinquanta piastre Piorentine, non volendo quell'ottimo, e discretissimo Signore comportare, ch' il Partivalla ne mene l'andasse a ringraziare.

Sc. VIII. PARUTA (Pada) Orazione Funebre del Mag. M. Pado Parata in laude de'Morti nella Vittoriosa battaglia contro i Turchi seguita ai Curzolari l'anno 1571. alli 7. d'Ottobre. In Venezia appresso Bolognini Zaltiero 1572 in 4.

P. Bamb. PASCHALI (Valentino) Cometis nulla fides ad S. D. N. Paulum V. Pont. Max. Valentini Paschalis Utinensis Carmen Anno 1619. II. b. 4. car. 87.

Se. XVIL PASCHALI (Ludovico) Ludovici Paschalii, Julii Camilli Molsæ & aliorum illustrium Poetarum Carmina ad Illustriss. & Docust. Marchionem Auriæ Bernardinum Bonisatium, per Ludovicum Dulcium nunc primum in Lucem edita. Venetiis apud Gabrielem Giolitum & fratres de Ferrariis 1551. in 8.

. . . . . Infanticidium facrum Valentini Pafchalii U-

einensis Protonotarii Apostolici . Anno 1627. II. b. 17.

CAT. 72.

PASCHETTI (Bartolomes) Dialogo delle Bellezze di Sc. XIX. Genova del Signor Bartolomeo Paschetti, nel quale si ragiona del fito della Città, degli Uomini illustri antichi, e moderni, e delle Donne similmente con altre cose notabili, di nuovo dato in luce 1583. in Genova. in 8. manca il nome dello Stampatore.

PASCOLI (Alessandro) De vera in litteris sapientia Sc. XX. Physiologiam exposuit pro solemni Studiorum restau- Dott. Nig. ratione in Templo Archigymnasii Romani x v. Kalend. Novembr. 1715. post Missarum solemne Sacrincium pro-Indens. Alexander Pascoli Perulinus Archiatrorum in Urbe Collega, & Physiologia Medica in codem Archigymnasio Profest, primarius. Rome Typ. Joan. Marie Salvioni 1715. in 8.\* Ha questo Signore dati maggiori argomenti di suo molto sapere nel suo cultissimo libro delle Febbri, e nell'altro della Notomia del Corpo uma-200, cui è premessa la sua effigie in età di trent' anni, nella quale, per merito di suo molto sapere, su portato ad una Cattedra nella Sapienza di Roma dal regnante Pontefice Clemente XI. grand'estimatore de buoni ingegni e glorioso timuneratore delle virtuose fatiche de'Letterati, che ad ello ricorrono.

PASIO (Paolo) Senator, five Senatoris Idea Illustriff. Sc. XVII. D. Senatori Marchioni Bartholomzo Manzolio pro fexto Bimestri Anni 1690. nunc primum Justitiæ Vexillisero dicata a Doctore Paulo Pasio. Bononia 1690. ex Typog.

Pifariana in 4.

PASOLE (Francesco) Orazione dell' Eccellentissimo Sc. IV. Signor Francesco Pasole Ambasciator di Feltre. E' fra le S. M.IN. 12. stampate per le glorie immortali del Serenissimo Principe di Vinegia Marin Grimani . Venezia 1596. in 4.

PASOLINI (Scrafino) Animadversiones humanissima Sc. XVII. a duobus doctiffimis viris super Philosophiam ad Seraphinum Pasolinum Auctorem transmille cum ejuschem Authoris, responsionibus, Illustriff. D. Francisco Mo-Tomo IV.

naldino J.V.D. Nobili Ravennati, ac Metròpolitanæ Ecclesiæ Canonico dicatæ ab eodem Scrapbino Pasolino Ravennate. Bononiæ Typis Josephi Longi 1676. in 12.

Sc. XX.

Relazione breve e divota della Madonna Greca de'Canonici Portuensi di Ravenna satta da Don Serasino Pasolini da Ravenna Canonico Regolare Lateranense. In Ravenna appresso gli Stampatori Camerali &c. 1676. in 12. \* Questa pia Operina è stata ristampata in Ravenna poco sa, e certamente riesce strano, che s'intepedisca la servente divozione con cui colà si venera quella miracolosa Immagine.

Sc. XI. PASQUALI (Giovanni) Metrica Philosophia ad meritum P. Abbatis D. Fabiani Landi a D. Joanne Pasqualio Can. Reg. Lateranensi Carmine decantata. Bononie

Typ. Jo: Baptifte Perrari in 4.

Sc. 11. PASQUALIGO (Marco) Orationes duz Marci Parfebalici Philos. & Theol. Doctoris, altera de Scientiarum laudibus: altera vero de Veneta sponsaliorum Maris ontione. Venet. apud Gab. Jolitum de Ferrariis 1548. in 8.

Sc. VIII. PASQUALINI (Cefare) în funere Philippi Secundi Austriaci Hispaniarum Regis Catholici, ac Alphonsi II. Estensis Ferrariæ Ducis, ad Sereniss. Cesarem Estensem Ferrariæ Ducem Casaris Pasqualinii Mutinensis Carmen. Mutinæ apud Franciscum Gadaldinum Typ. Ducalem in 4.

Sc. XX. PASQUINI (Ercole) I fidi Amanti Favola BoscheSbig. Zapp. reccia di Hercole Pasquini da [Ferrara dedicata nel preparamento delle felicissime Nozze degl' Illustrissimi ed
Eccellentissimi Signori Don Carlo Gesualdi e D. Eleonora Estense. In Verona appresso Bortolameo Discepolo.

P. Bamb. PASQUINI (Giovanni) Memoriale Anagramatico dall' Eminentissimo Sig. Card. Paluzzo Altieri per Giovanni Pasquini Toscano Professore Anagramatico II. c. 41.

P. Bamb. PASSANI (Leonardo Maria) Alter Gabriel; feu D. Thomas Aquinas annuo Panegyrico laudatus coram Eminentiff. DD. S.R.E. Card. Collegio in Templo S.Mariæ fupra Minervam a Fr. Leonardo Maria ex Dom. de Passa-

Passano Ordinis Prædicatorum . Anno 1677. PP. b.

PASSARELO (Almerico) Eminentissimo Principi Si. Sc. XIV. gisimundo Card. Chisio Ferrarise Legatione peroptime Jundo Panegyris dida ab Almerico Paffarelo Anno 1676. Ferrariz apud Lilium in 12.

..... Scenario del furto di Paride Dramma del P. Bamb. Dottore Almerico Passareli . Anno 1650. II. b. 41,

CBF. 97.

PASSERINO (Giovambattifia ) Orazione del Padre Sc. VIII. Don Giovambattifta Pafferino C. R. nell' Esequie dell'Infanta Screnissima D. Isabella di Savoja d'Este Prencipesfa di Modona. Ivi per Giuseppe Cassiani 1626, in 4.

PASSI (Giufeppe) Discorso del ben parlare per non Se XVII. offender persona alcuna nuovamente formato e posto in luce da Giuseppe Passi Ravennare nell'Accademia de' Signori Informi di Ravenna l'Ardito fatta da lui in ocgatione d'effere flato calumniato per aver recitato una fua lezione nella detta Accademia: In Venezia 1600. appreffo Giacomo Antonio Somafco in 4. \* Si yede finalmente coll'esperienza riprova certissima che la difesa è permella da tutte le leggi divine ed umane. Perciò il somsno Iddio prima di scacciare il nostro primo Padre dal Paradilo, chiamollo, come che folse Itato non un Dio affoluto Padrone, ma un'ordinario e delegato Giudice, e come se ad un'altro Superiore avesse avuto a render conto de'fuoi fatti , e ftarne a findicato, citatolo a fentenza gli disse Adam zbi es? Di qui apprenda chi giudica, quanto pregiudiziale sia alle loro coscienze, il non ben informarsi de fatti, e giudicare a passione, ne serbar un' orecchio all'altra parte.

. . . . . Discorso Accademico di Giuseppe Passi l'Ardito Accademico informe sopra quattro versi del Sonetto di Francesco Petrarca : Quest'Anima gentil che si disparte. In Venezia 1616, appresso Vincenzio Somasco in 4.

. . . . . Della Magica Arte ovvero della Magia naturale. Discorso di Don Pietro Possi Monaco Camaldo- Se, XVII, lese Accademico Ricovrato di Padova, ed Informe di Ravenna l'Ardito, nel quale si mostra, csie le meravi-D viglic

rale, e che il Mago può lecitamente ufarla. In Vene-

zia 1614. appresso Giacomo Violati in 8. \* Il Cavalier Capra Recanatele faceva per quest'arte, per quanto dicono, veder cose maravigliose, e che pareva che fossero sopranatarali. Ei fu più volte chiamato a render conto di fue opere: ma non effendo trovata cola in lui, che repugnasse al giusto, su sempre rilasciato senza menomillimo aggravio. (Offero.) Chi leggerà il Dottillimo Padre Martino del Rio sul principio delle sue disquiszioni Magiche, concepirà facilmente, che questa Magia naturale, ove dia nel maravigliolo, fassi sospetta di fusperstizione, ed illecita; ond' è bene l' una e l' altra lasciare di costivare per piu sicurezza di coscienza.

T PATERNO (Francesco) Oratio extemporanea habita in funere Eminentissimi Principis Vincentii Card. Grimani a Pat. Francisco Paternò Soc. Jesu die 30. Septemb. 1710. Obiit die 26. Neapoli 1710. ex Typo-

graphia Michaelis Aloyhi Mutio in 4.

PATINO ( Carlo ) De Optima Medicorum Secta O-Sc., I. ratio inauguralis habita in archi-Lyceo Patavino die 8. Novembris 1676. a Care's Patino Doctore Medico Parisien. Medicinam Praticam interpretante . Patavii 1676. Typis Petri Mar. Marchetti in 4. \* Dedica il dottissimo Sig. Patino dell'amicizia del quale mi glorio questa Orazione al Sig. Procurator Battifia Nani .

Sc. 11. 5c XVIII.

Sancall.

. . . . . De Numifmate Antiquo Augusti & Platonis Epistola Caroli Patini D. M. P. Bafilete 1675. in 4. " Nell'esemplare del Sig. Magliabechi dal quale ho copiato il titolo del detto Opuscolo, ho veduto che il dottiff. Sig. Patino di fua mano vi ha feritto: Illuftriff. viro D. D. Antonio Magliabecchio eruditione , moribus . beneficies, amicitia, sibi multum illustriori offere Carolus Patinus.

il

..... De Numismate Antiquo Horatii Coclitis Sc. 1114 per optimum Imp. Trajanum restituto Epittola Caroli Patini. Patavii 1678. in 4. \* Molte altre cose d'erudizioni da questo dottissimo Signore in breve s'aspettano, il quale non defrauderà certamente l'espettazione de'

Patavino die 4. Novemb. 1677. a Carolo Patino Destore Medico Parifiensi Medicinam Practicam Interpretante: Patavii 1677. in 4. Typis Petri Mariæ Framborti.

nini Caracallæ expressa Epistola Caroli Patini Eq. D. Marci, Doct. Medici Parisiensis & in Academia Patavina Medicinæ Professoris. Patavii 1681. in 4. Typ. Jo: Bapt. Pasquati \* E' questa settera come son tutti gli altri componimenti del Sig. Cav. Patino gia gran gloria della Francia, ed ora sommo ornamento dell' Italia eruditissima.

bus Deabus latum in Numismate Imp. Antonini Pii expressum Epistola Caroli Patini Equitis D. Marci, Doct. Med. Paris. & in Accademia Patavina Med. Profess. Pa-

tavii 1679. Typ. Joan. Bapt. Palquati in 4.

Oratio, habita in Archi Lyceo Patavino die quinta Novembris 1687. a Carolo Patino Equit D. Marci, D. Med. Parif. Primario Pract. extraord. Professore: Patavii 1687. ex Typ. Seminarii in 4. \*Rendo grazie al Signor Cavaliere Patino del Dono sattomi di questa sua eruditissima Orazione, mostrando chiaramente con autorità molto sode, che questo non è mal nuovo, Ma più rendendogliele duplicate per la memoria che conservar si degna del mio verso di lui devotissimo ossequio. La casa di quest' Autore poteva con ragione chiamarsi una vera Accademia, per avere si la Signora sua consorte, come ammendue sue Signore Figliuole pubblicati con le stampe parti degnissimi de' loro secondi ingegni.

Oratio habita in Archi-Lyceo Patavino die 16. Novembris 1683. a Carolo Patino Eq. D. Marci, Doct. Med. Parif. Primario practice extraordinarie Professori. Ve-

net. 1683. Typ. Jo: Franc. Valvasen. in 4.

... Quod

dedecore bestiis etiam Mederi Oratio habita in Archy-Lyceo Patavino die 3. Novembris 1681. a Carolo Patino Eq. D. Marci, Doct. Med. Paris. Primar. Chirug.
Prosess. Venetiis 1682. Typis Joannis Franc. Valvasens.
in 4.\* Oltre la curiosità dell'argomento è questa Orazione scritta con la solita sua non solamente eleganza,
ma anche grazia giusta gli altri suoi componimenti;
Nell'ultima pagina racconta alcune curiosità intorno a
due celebri Medici, Ingrassia, e Zansorte circa la materia dell'Orazione.

V. W.

Sc. IX.

A. M.

gus, Oratio habita in ArchiLyc. Patav. die 19. Novembris 1681. a Carolo Patino Eq. D. Marc., Doct. Med. Paris primario Chirurgize professore. Patav. 1681. Typ. Jo. Bapt. Pasquati in 4. per l'ordine del tempo questa Orazione dovea esser la prima, la di mezzo la seconda, e la prima l'ultima, ma il descretto Lettore compatissa.

monumentum Marcellinæ e Græcia nuper allatum. Patavii 1687. ex Typ. Seminarit in 4. \* Il Sig. Patinovera miniera d'erudizioni fa pompa in questo elegantissimo Opuscolo della facondia di sua penna, e di suo

A. M. profondo sapere noto al Mondo.

Cenotaphium Marci Antonii Medici Cassaris Augusti. Patavii 1689. ex Typ. Seminarii in 4. \* Dedica questio suo comentario il mio dottissimo ed eruditissimo Sig. Cav. Patino al dottissimo Sig. Volckamero, al quale è di verità infinitamente obbligata tutra la Republica Letteraria, che aspetta anche per suo benesizio vedere alla suce il tanto bramato Galeno dell'Osmanno (che si trova appresso di esso) stampato.

chi-Lyceo Patavino die teitia Novembris .689. a Carrolo Patino Eq. D. Marci Dost. Med. Paris. Prim. Prast. extraord. Profess. Patavii ex Typ. Seminarii 1689. in 4.

· Il

\* Il Sig. Patino oltre la dottrina varia e la grand'erudizione che possiede è ancora cortesissimo. Di questo si che si puo dire con verità che abbia una prosonda erudizione, non come certi cotali che s'ascrivono vanamente ed impropriamente questa lode.

Quod Medicus debeat esse ΠΟΛΥΜΑΘΗΣ, Sc. XV.

Oratio habita in Archi-lyceo Patavino die 3. Novembris 1684. a Carolo Patino Equite D. Marci Doct. Med. Paril. Primario Practicæ extr. Profesiore, Venetiis 1684.

Typis Jo. Francisci Valvasensis in 4.

& Morte, quorum veritatem tueri conabitur Francifeus Caspanas Sprickman Osnabrugo-Westphalus. In Ædibus Patinianis, Mense Junio, di 19. hora 21. Patavi 1685. Typis Petri Antonii Brigoncii. In 4. \* Sono Conclusioni fatte difendere in sua Casa dal Dottissimo Carlo Patini, a suoi giorni celebre in Italia.

quorum veritatem tueri conabitur Joannes Rosora de Musoco Vicentinus, in Ædibus Patinianis Mense Junio die XIV, hora XXI, Patavii 1685. Typis Petri Antonii Brigoncii in 4. \* dello stesso Sig. Carlo Patini so-

no pur quelle Conclusioni.

rolo Patino Equite D. Marci, Doct. Medic. Parif. & in Archi-Lyceo Patavino Primario Practicæ Extr. Professore Patavii 1686. Ex Typographia Seminarii Patavini, in 4. \* E' come una Fisiologia in compendio dedicata a suoi Scolari tutti, almeno gli espressi, di Nazione

Alemana, a qual' fa una buona Dedicatoria.

Veritatem alternation tueri conabuntur Georgius Theodorus Varniensis Vestphalus, & Ephraimus Furstlos Dantiscanus Incl. Nationis Augustæ Germanicæ Procuratores. In Ædibus Patinianis mense Martio die 24. hora 11. sub auspiciis &c. Patavii 1687. Ex Typographia Jo. Baptistæ Pasquati in 4. \* Sono pur queste Test, che il detto Sig. Carlo Patini sece disendere a suoi Scolari. Fr. Arif.

Sancaff.

.... In Febribus medendis inspiciendum esse lotium. Oratio habita in Archi-Lyceo Patavino Die 3. Novembris 1688. a Carolo Patino Equite D. Marci, Doct. Med. Parif. Primario Pract. Extr. Professore. Patavii 1688. Ex Typographia Seminarii in 4. \* Veramente cofa strana, che non sia venuto in pensiere ad alcuno, unire in un giusto Volume gli Opusculi, almeno Medici'di questo ingegnoso Professore, di cui molti si trovano riferiti per entro queste Scanzie. Mericavano tal' onore almeno le Orazioni , le quali per la rarità degli argomenti, per la diversità delle erudizione, e per la vaghezza del dire fono, secondo me, tutte comendabi-Ii. Perciò ne dò quì un Catalogo per ordine Cronologico, accennando le Scanzie, dove sono riferite, senza Indicare le pagine ; giacchè alla Lettera C. sarà facile il ritrovarle:

1663. De Pefte . Differtatio . Scanzia XIX.

1676. De Optima Medicorum Sella. Sc. I.

1677. De Febribus. Sc. III.

1678. De Scorbuto. Sc. XVIIL

1681. Quod opt. Medicus debeat esse Chirugus. Sc. VII.

\* 1682. Quod Medico Chyrurgo liceat absque artis dedecore etiam Bessins mederi . Sc. VII.

1683. Medicinam Practicam non satis astimari. Ibid.

\* 1684. Quod Medicus debeat effe HOAYMAOIE Sc.

\* 1685. Circulationem Sanguinis veteribus fuisse cognicamo Scanzia XX.

\* 1686. Idea Capitis bumani. Sc. XVIII.

\* 1687. Luem Veneream non effe morbum novum. Sc. VI., & XVII.

\* 1687. Orano babita Venetiis, &c. Sc. XVIII.

\* 1688. In Febribus medendis inspiciendum esse lotinm. Sc. XV.

1686. De Remediis Specificis. Sc. IX.

\* 1691. Vanam effe Astrologiam, Medico plane indignam. Sc. XX.

Le Orazioni coll'Asterisco sono in mio potere; non così

tosì quelle, che ne sono senza. Esibisco le mie a chi volesse assumere in se il peso di unirle in un solo volume, e farle stampare. Altri Opuscoli sono riseriti di questo Autore per le Scanzie, che tralascio di novamente accennare.

ptiones Grzcas Smyrna nuper allatas. Patavii ex Typ. Seminarii Patavini 1685. in 4. Di questo eruditissimo Opusculo fanno nobil menzione que' dottissimi, e cortesissimi Signori, che in Lipsia danno in luce gli atti degli Eruditi. Ne parlano ne gli Atti del Mese di Decembre dell'anno 1685. a Cart. 581. 582. e 583. In breve ne darà il medesimo Sig. Patino in luce alcune altre, scrivendo ad un comune amico con sua Lettera de 4. Maggio del 1646. Comparavi super iterum marmora Smyrnensia egregia, quorum copia Reipub. Litter. impertiri animus Ge.

Patavino die VI. Novemb. 1678. a Carolo Patino Dotore Medico Parisiensi Medicinam Practicam interpre-

zante . Patavii Typ. Bapt. Palquati in 4.

chi-Lyceo Patavino, Die 3. Novemb. 1686. a Carole Patino Equite D. Marci Doct. Med. Paris. Primario Practice Extraordinaria Profess. Patavii 1686. ex Typ. Seminarii in 4.

Dratio habita Venetiis in Academia Dodonza a Carolo Patino Eq. D. Marci Dost. Med. Paris. In Archi-Lyceo Primario Pract. Extraord. Professore die prima Jun. 1697. ex Typ. Sem. in 4. \*. Posso con ogni verità scrivere della detta Orazione, ciò, che della sua Donna cantò quel nostro celebre Poeta.

Ch' io non la vidi tante volte, e tante,

Tutti i dotti che l'hanno letta, so che concorreranno mel mio parere, sra quali uno, che val per molti, sarà il dottissimo Sig. Antonio Magliabecchi Bibl. del Serenissi. Gran Duca.

Tomo IV.

Sc. XIX. Lenz

. . Differtatio de Peste Careli Patial . Augufin Typis Koppmaieranis 1663. in 4. \* E' veramente deplorabile cofa che, dopo la morte di Mr. Patin, ad sleuno non fia venuto in mente di raccogliere in un volume tutti gli Opuscoli di quell'Erudito Professore, de'quali per queste Scanzie se ne veggono quà, e là fparfi i Titoli. \*

Sc. XX.

· · · · · Vanam effe Astrologiam, Medico plane in-Ab. Beech, dignam. Oratio habita in Archilycao Petavino die 3. Novembris 1680. a Carolo Patino Equ. D. Marci Doct. Med. Parif. Primario Pract. Extr. Profest. Patavii 1681. Typ. Seminarii in 4. \* Questa Orazione si può dire una quinta essenza di tutto quello, ch' è stato scritto, e può dirîi contro l'Astrologia Giudiciaria, li studi di cui S. Girolamo chiamò Reliquias Idolatria. Il credere a chi la professa, su dal Vossio detto mera impostura, ed evidente pazzia; Ond'è che, quantunque io non avella letta questa Orazione, portato da una avversione naturale, che ho alle baje di chi professa una si fatta pazzia, mi risi d'un cotale Astrologo, che l'anno 1702. Il 22. Maggio ardì intimarmi inevitabile la morte per il di 13. Settembre anno medelimo, e ciò alla prefenza di molti onestissimi Uomini, che il credettero. E fondò il suo antivedimento su d'un certo maligno A-Rerilmo, che dalla mia Figura Gentiliaca trovava accadere in tal giorno. Io, diffi, benchè fussi creduto dissimular'io l'interno timore, me ne risi, consapevole benistimo, che l'Astrologo

> Cià ch'esser dee antiveder s'infinge, E seguendo de l'Arte i rel vestigi, Varie menzogne a suo piacer dipinge. diceva un Poeta, che auzi vi foggiungeva, che Tentar del Ciel la più sublime altezza, Saper da lui, ciò che non puossi altrende, E' follia da punir colla Cavezza.

Mercecche, come sta scritto nell' Eccl. 10. ignerat bono quid ante so fuerit; & quid post se futurmo fit, quis es Deserve

poterit indicare? Onde pallato, felicemente il di prefifsomi lasciai cadermi dalla penna il seguente Sonetto:

Dornia Saturno in Ciel jer l'altro appunto, Quando su me dovea versar affanni; Nè in tempo Marte a Lui svegliar su giunto, Per cospirare di mia Vita ai danni?

Come lieve vapor riman confunto,
Mentre a l'occhio tellea debell inganni,
Così l'influsso rio, in brieve punto
Lasciò in poter del Nume il corso a gli anni.

Quanto, ab, folle, dist'le, se'tu, che a un'Arte, C'ha per obietto l'inganuar, t'assidi, E de'delirj suoi ti poni a parte.

Io non vuò già tassar gli Astri d'insidi;
Ma, di Saturno invece, over di Marte,
Vuò I mio Principio al sine mio mi guidi.

. . . . . Circulationem Sanguinisa veteribus cognitam Sc. XX. fulffe Oratio habita in Lyceo Patavino die 3. Novema Ab. Bacch. bris 1685. a Carolo Patino Eq. D. Marci Doct. Medico Paris. Primario Practicz Extr. Profesiore, Patavii 3685. Ex Typ. Seminarii in 4. \* Trentafei anni appunto fono, che mi diede a tradurre in latino un' Operetta Prancese che aveva il titolo sequente: Hippocrate de la Circulation du sange des bumeurs par Mons. Pierre Barra Dosteur Medicin, aggrege au College de Lyon. A Lyon chez Claude Bourgat Marchand Libraire preche les Celestins on Mercure François in 12. Gia n'aveva io concordata la stampa in Venezia colli Combi e La Nou, anzi scelto il Mecenate cui io dedicava l' opera, quando in un tumulto militare, posto a ruba il mio fludiolo da Soldari Spagnuoli, perì il Ms. e folo mi restorono alcuni sogli dello sbozzo di mia versione. Ora ringrazio quello infortunio, conoscendo che Mont.

Mons. Barra mi aveva impegnato ad applaudere alla sua bizzara franchezza, colla quale preteso aveva di dare all'antichità quella sode, che poi era tutta del nostro Secolo passato. Mons. Patin in quest'Orazione la sa da buon Rettorico cercando più copiosa la messe d'applausi, dove più sterile è il campo dell'argomento. Toirca gl'Inventori della Circolazione del sangue, bisogna leggere l'eruditissimo sibro del Sig. Carlo Francesco Cogroji P. P. di Padova intitolato Saggi della Medicina Italiana occ. e si vederà chi sia stato il primo che abbia

ritrovato la circolazione del Sangue.

PATTINA (Gabriela Carlotta) De Phænice in Numismate Imp. Antonini Caracallæ expressa Epistola Gabrielis Carolæ Patinæ Parisinæ Accad. Ven. 1663. per Jo: Pranciscum Valvasensem in 4.\* Chiunque ha avuto l'onore di savellare con questa Vergine degna figlia del Cav. Carlo Patino Lettote in Padova e Nipote del gran Guidone Patino afferma addatarglisi l'Elogio che di Anna Maria a Schurman sa il Salmasso in Pras. ad Min. Deg. Quasumque manu confici & mente concipi possum tenet una; Tot Dostrinarum dotibus instrussa est, un nescias in qua magis antistet &c. Il suo ritratto su intagliato da Susanna Maria figha del samoso Sandrat, ed onorato di versi, sì Latini come Tedeschi da varia Poeti.

¶ PATRICI (Francesco) Francisci Patricii Philosophiz de rerum natura lib. II. Priores, alter de Spatio Phisico, alter de Spatio Mathematico. Perrarimexcude-

bat Vi&or Baldinus 1587. in 4.

Sc. XV.

de PAULA (Francesco Santo) E. Cœlestis Sepientian. Thesauris Gemmulæ quædam in Opusculis Beatissimi Patris S. Francisco de Paula, Ord. Minimorum maximi Fundatoris, Denuo Typis Orbi expressæ sub auspiciis Illustrissimæ Dominæ Marchionissæ Franciscæ Ssondratæ Rotæ, opera adm. R.P. Fr. Isidori de Cavaleriis ex codem Ordine. Charitas. Cremonæ typ. Laurentii. Ferrarii 1680. in 24.

PAULINI (Fabio) Fabii Paulini Usinensis Philo-

sophi & Humanitatem publice Venetiis profitentis de Doctore Humanitatis Oratio. Venetiis apud Gregor. An gelinum 1588.

. . . . . In nuptias Sereniss. Ferdinandi Medicis & Sc. XIX. Christierna Lotharingia magnorum Ducum Herruria G. Lans. Epitalamium Fabii Paulini . Venetiis apud Guerreos

1589. in 4.

¶ . . . . . In funere Illustriss. & Reverendiss. Joannis Grimani Patriarche Aquilejensis Oracio in D. Marci Æde III. Nonas Octobris 1593. ex tempore habita a Fabio Paulino Utinensi Philos, ac Medico , Grecarumque Lit. Pub. Dod. ad Sereniss. Senatum Venetum qui interfuit. Venetiis apud Georgium Angelerium 1593. in 4.

PAULINO (Giacinto Francesco) De S. Ivone Pauper P. Bamb. rum Patrono Oratio habita ad Emin. S. R. E. Cardd. a Hyacintho Francisco Paulino Romano, insignis Colleg. S. Marize in Via late Can. & Sein. Rom. Cler. Anno

1676. H. H. b. 51.

PAULI (Giovambattiffa) Oratio de Suffragiis mor- P. Bamb. tuorum, Pr. Joannis Bapt. de Paulis Nepelini Augustinenfis: ab eo Romz habita in Comitiis Generalibus suorum Fratrum in Ecclesia Sancti Augustini in Vigilia Pentecost. MDCVIII. II. b. I. car. 663.

. . . . . Predica dell'Ascentione del Signore di Fra Gio. Battissa de' Pauli da Nepe Agostiniano descritta sotto nome di Trionfo, e con tutte quelle circottanze che coflumavano anticamente i Romani ne'Trionfi loro. An-

no 1608. II. b. 2. car. 372

PAULONIO (Niccolò Orfeo) Nicolai Orphai Panlonii , Medici Caldarolenfis Differentio Loguiempirica contra Sc. X. Novas opiniones de sanguinis Generatione & Motu, ad Reverendissimum P. Gabrielem Fantem Cler. Reg. S. Pauli Prapolitum generalem; Macerata Typ. Josephi Picini 1675. in 4. \* Anche il Dottor Migliorelli da Sanginesi era eretico della circolazione del Sangue, la quale è stata dalla Repubblica letterata accettata, ed appro-

approvata, ed ormai cotanto chiarita, che il rigettarla in materia di Medicina farebbe un negare il vero. Non è però flato folo il Pauloni a negarfa, ciò avendo vo-Into pertinacemente sostenere il Parisano, il Primerofo, ed il nostro Nardi con altri, (a) ma al fine sono stati sutti dalla ragione chiariti e coftretti a cedere; s'è però genuto il Pauloni affai ofcuro, ed è compatibile, poichè essendo imbeveto un'ingegno di quell'antiche opimioni fucciate fi può dir co'l latte ne'primi rudimentà degli flud); sembra poi difficile accettarne delle contrarie, come bene spiega un Dottor moderno nella sua Medieina Difeia nuovamente uscita alla luce, la qual'opera è di ogni lode maggior dignissima; non solo per l' opinioni nuove, per li ritrovamenti di Medicine non conosciute ne'tempi andari, per la dicitura ornata ed amena, per la discsa dell'Arte.Medica con vivissime 🙃 chiariffime ragioni, e per le porcherie e mali mod: ufati da certi Medici alla Moda, che con maniere pocodicevoli ed improprie di chi esercita l'Arte con sincerità, cercano di scavalcar da posti e dalle case i comprofesiori ; sento esfervene uno fra gli altri fortemento Idegnato per non efferli flato dato il titolo ch'egli bramaya, il quale ha detto con fua pace in niuna maniera. come Medico se gli conveniva, non avendo mai tal'onor ricevuto, nè anche per immaginazione, ma bensh Le gli conviene quel detto di Persio nella 4. Sat.

Respue quod non es, tellas sua munera cerdo;

Tecum babita, et muis quam sit tibi carta supeller. Quanto ridono i Dotti sentendo metter il campo a romore per lo summo d'un sitolo nè dovuto nè meritatorili titolo maggiore che dar si possa a chi che sia, è quello d'Uomo da bene, che bisogoa averso, ed esserso vi-

Ten-

<sup>¶ (4)</sup> Veggali fra moderni Scritteri il Signor. ©mobuono Pisoni chiaristimo PP. di Medicina nell'Università di Padova ch'è di questo parere.

vendo, perchè da altri gli sia poi dato dopo morte , come ben disse Properzio nella prima Eleg. del 3. lib.

Omnia post obitum fingit majora Vetustay, Magus ab exequiis nomen in ora venit.

Ne è bene volerne più del suo dovere co'dotti, avvegnachè questi hanno molti modi di ricattarsi : Paolo secondo faceva grandiffima stima degli Homini cruditi y non già degl'infarinati, nè di quelli il cui sapere non folo alla midolla non arriva, ma la buccia non paffa, cioè come Bartolo che non intellexit de Doctorellis ma solamente di quelli che son veri letterati, e la riga ordinaria trapassano, e la cagione di questa sua stima è addotta dal gran Cardinale Egidio Canilio Viterbele nella sua storia Vigiati Secalorum che nella Libreria Angelica de'Padri Agostiniani di Roma M.S. conservasi, nella quale alla pag. 243. scrive.

Didicit Paulus forundus Humanum Genus , tum etiam. .... id quod supra en Platone citavimus, aumquam impune ledi Litterator, quod quidem bominum genus, ut Vetus adagimu eft, ferrum babes in turnu: Proinde eruditos magis formidandos esse quam armatos, stylum, quam gladies; Eloquium, quam Exercitus; refisti enim bis aliquando posse, illis numquano; Vulnera bos inferre bonesta, temperalia, sanabilia: illes ignominiosa, aterna, insanabilia. Eripere bos opes, agros, Urbes, illos dignitatem, splendorem, aternitatem &c. E tanto più quefto è vero, quanto li dicono cole veriffime arcivere , non quando fi scrivono calunnie, perchè la Vericà sempre galeggia, e benche Isocrate Ateniele dica; Observa calamaias etiamfi mendaces fint, namque plerique ignari veritatis ad opinionem samen respiciunt, Paran. Orat. 1. c'dice ancora. De retribut. or. 15. Nec demorer cas qui majore tempore in impostorum acensationibus versatisant, neque cos, qui calumniam maximum esse malum asserunt, quid enim en prius reperiatur quam enendaces gratos efecit, cos qui nibil injuria attulerunt, ut injurit videantur, ut litigantes peterent, ut funditus obseuret writatem, falfam audientibus opinionem exhibens, que quemenmone Civium approbenderit, inique perdet? La calunnia SECOT-

ancorche bugiarda nel cuor de'maligni si ricovera, e que sti che tanto sacilmente son sacili a creder il male perche obtrestatio, e livor pronis auribus auduntur come disse Tacito, suron si ben conosciuti da Tullio, che nel primo de Offic. disse, que parva videntur esse delista, neque a multis intelligi possunt, ab iie etiam diligentius est inclinandum.

Sc. Xt. PAULUCCI (Giuseppe) Celestis harmonia sive de S. Ivone Puperum Patrono Oratio habita in ejustem Templo ad Eminentiss. & R. R. S. R. E. Cardd. a Josepha Pauluccia Pisaurensi Sem. Rom. Cler. Romæ 1652. in foglio.

PAUOLO GIOVANMARIA Vedi Paolo Giovanmaria.

Sc. XIII. PAVONE (Francesco) Meditazione sopra l'Avemaria stampata ad istanza della Congregazione de i Cherici dell' Assunta in Napoli nel Collegio della Compagnia di Giesù, e scritta dal Reverendo Padre Francesco Pavone Catanzarese della stessa Compagnia. In Napoli per Gio: Domenico Montanaro 1634. in 12.

P. Bamb. PAVONI (Aurelio) Buon Capo d'Anno alla Santità di Nostro Signore Clemente X. Anno 1673. Versi II. b. 23. car. 243.

¶ PAVONI (Giuseppe) Entrata della Serenissima Gran Duchessa Sposa nella Città di Fiorenza scritta da Giuseppe Pavoni. In Bologna nella Stamperia di Giovanni Rossi 1589, in 4. \* Si videro in questa occasione altri due libretti il primo intitolato: Le feste satte nelle nozze delli Serenissimi Gran Duca e Gran Duchessa di Toscana senza nome di luogo, e di stampatore in 4, e il secondo che ha per titolo: L'ultime Feste &c. Apparati superbissimi fatti in Fiorenza nelle nozze del Serenissimo Gran Duca di Toscana. In Bologna per Alessandro Benacci 1589, in 4. E'una lettera di Vittorio Benacci.

PAYVA (Diego) Concio habita ad P.P. in Concilio Tridentino congregatos ab illustri atque Rev. Dom. Didaco de Payva d'Andrade Lusitano S. Theol. Doct. Dominica fecunda post Pascha Anno 2362. Brixis: apud Jo. Bapt. Bozolum 1562. in 4.

sc. VII.

Carr.

Cen

Sc. IX.

PAZ-

P A

PAZZAGLIA (Francesco Maria) Carà Mustasa Gran Visir, Historia in cui si contiene il suo invalzamento, Suoi amori nel serraglio, La diversità de'suoi impieghi, La vera cagione che gli ha fatto intraprendere l'Assedio di Vienna, e le particolarità della sua morte, portata dal Francese da Francesco Maria Pazzaglia: Consagrata all'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Gio: Battista Donato, su Bailo in Costantinopoli per la Serenissima Repubblica di Venezia. In Venezia 1686, in 12. per Stefano Curti.

## PE

PEDRUSI (Pado) La Reggia delle Grazie aperta per celebrare le gloriolissime Nozze seguite tra l'Altez- Se- XII. ze del Serenissi. Francesco Duca di Parma, Piacenza &c. e della Serenissima Principesta Palatina Dorotea Sosia Farnese Duchesta di Parma, Piacenza &c. e considerata per oggetto di solenne Accademia, mista di Lettere e d'Esercizi Nobili del Ducal Collegio di Parma, che per tributo d'umilissima venerazione riverentemente la dedica alle medesime Serenissime Altezze. In Parma per

gli Eredi di Galeazzo Rosati 1696. in 4.

. . . . . Il Massimiliano, Opera nuovamente composta, Rappresentata nel Ducal Gollegio de' Nobili di Parma da vari Signori Convittori dello stesso Collegio nel Carnoval corrente del 1636, e dedicata all'Altezza Serenissima di Francesco Duca di Parma, Piacenza &c. Padrone e Protettore del medefimo Collegio; ed all' Altezza Serenissima della Signora Principessa Dorotea Soffia di Neoburgo Farnese Duchessa di Parma, Piacenza &c. per occasione d'applaudere alle loro felicistime e gloriosissime Nozze. In Parma per gli Eredi di Galeazzo Rosati 1696. in 4. \* Questi due Opuscoli , benchè non vi si vegga il suo nome sono dell'ottimo, dottiffimo e cortelissimo Padre Paolo Pedrust della Compagnia di Gesù. Questo Padre l'anno 1694, diede in luce un' infigne opera in foglio, stampata in Parma nobilissima-Tomo IV. mente,

mente, ed intitolata: I Celari in oro raccolti nel Parnese Museo, e pubblicata colle loro congrue Interpretazioni: Ne dò in questo luogo notizia, perchè il sopradetto Volume è stato poco veduto, perchè il serenissimo
Signor Duca di Parma, con generosità degna di isso,
avendol satto stampare a sue spese, non ha voluto che
si venda, e li sa donare a chi più a sui piace: due esemplari ne sece mandare per meizo del degnissimo Autore, al Signor Magliabecchi uno, e l'altro per il Signor
Senator Carpzovio di Lipsia.

Se, XV. Fr. And. PEGOLOTTI (Aleffandro) Santa Terefia, Oratorio Primo, e Secondo. In Mantova 1706. nella Stamperia Ducale di Giovan Battifia Grana. In 8. \* Non v' è il nome dell'Autore, il quale però è veramente il dottifismo Signor Alefsandro Pegolotti Gentiluomo di Guaffalla, che li compose per comando del Serenissimo Duca di Mantova Perdinando Carlo Gonzaga, il quale li sece cantare, e premiò l'Autore dichiarandolo suo Segretario di Camera: onore, che tuttavia gode sotto il Serenissimo Signor Duca di Guaffalla regnante Ant. Ferdi-

nando Gonzaga Mecenate de'Letterati.

forto dell'Italia, in occasione dell'accoppiamento Nuziale delle Serenssime Altezze di Ferdinando Carlo Gonzaga Duca di Mantova &c., e di Sulanna Enrichetta di
Lorena Principessa d'Elbeus, ed espressi in una Macchina di Fuochi artificiati eretta dalla Comunità di Guastalla. In Guastalla per Gaetano Giavazzi 1701. In 4.

\* La descrizione è del sopraddetto Sig. Alessandro Pegolotti, di cui pure sono gli ultimi quattro Sonetti, li
quali fra gli altri inseritivi distinguonsi per il buon gusto, su cui son fatti. Questo Signor è sra gli Arcadi di
Roma detto Orialo Miniciano, e v'ha di esso un Ditirambo, che si conta fra migliori componimenti di tal
sorta.

Se, Xv. Mand, PEGOLOTTI (Niccola) I Presagi esposti, e dedicati dagli Accademici oziosi di Guastalia all'Altezza Serenissima del Signor Principe Don Antonio Gonzaga loro Protettore in occasione del solennizarsi dagli stessi Accademici il giorno sestivo del B. Luigi Gonzaga. In Guastalla per li Giavazzi 1697, in 4. \* E' un Oda del su Padre Don Niccolò Pegolossi Cherico Regolare Teatino che nell'anno suddetto era Maestro de' Serenissimi Principi in Guastalla, e che poi morì in Venezia l'anno 17... avendo colà seguito la Serenissima Casa risuggiatasi colà per cagione delle note guerre seguite in Lombardia.

falute il Screnissimo Signor Principe Don Antonio Gonzaga Protettore degli Accademici Oziosi di Guastalla; Oda dedicata da i Protetti, alla medesima Serenissima, Altezza in occasione della solita Accademia in onore del B. Luigi Gonzaga. In Guastalla per gli Eredi Giavazzi 1700. in 4. \* Anche questo nobile componimento è del Padre Don Niccolò Pegolotti, benchè l'Autore della Scanzia, nella prima stampa di esso, lo attribuisse, malamente informato, al Signor Alessandro Pegolotti, fratello di esso Padre, cui qui gli facciamo giustizia, avendola fatta all'astro alla settera A succintamente però, per quanto porta la necessità di andare ristretti in tali congionture.

PELAGALLI (Girolamo) Copia d'una Lettera scritta P. Bambdal Molto Reverendo Padre Girolamo Pelagalli Carmelitano della Congregazione di Mantova all' Illustrissimo Signor Conte Bonisazio Bevilacqua, nella quale gli dà relazione della già vista Cometa e degli Accidenti di quel-

la . An. 16 (3. II. b. 8. car. 55.

PELLEGRINI (Alefsandro) Rubrica de quibusdam & V. dubiis occurrentibus inter celebrantes seu recitantes divinum Officium Romanum antiquum diversis locis per Alexandrum Peregrinum Brixiensem Presb. & Accolyt. Apost. de numero Participantium ac sel. mem. Pauli III. Pont. Max. Cap. diligenter excerpta & in questiones redacta & resoluta novissme. Brixis apud Damianum Turlinum 1,66 in 8.

PELLEGRINI (Coftanzo) Buquoy. Quadrimestre Sc. XX, iter, progressulque, quo savente numine, & auspice J. Cic.

Ferdinando II. Romin. Imp. Austria est conservata, Bohemia subjugata, Moravia acquisita, eademque opera Silesi solicitata, Hungariaque terrefacta. Accedit appendix progressus ejustem generalis in initio 1621. Authore Constantio Peregrino. Viennæ Austriæ ex Typogr. Gregorii Gelbahaar in 8.

Sc. III. PELLEGRINI (Francesco) Discorso d'Astrologia e Fisonomia Naturale di Francesco Pellegrini da Ravenda.

Vicenza e Treviso 1622. in 16.

PELLEGRINI (Lelio) Ad SS. D. N. Clementem G. D. VIII. P. M. Oratio habita a Lelio Peregrino in pub. Confistorio cum Illustriss. vir Stanislaus Minski Lenciciensis ac Sigismundi III. Polonorum & Suecorum Regis Orator eidem SS. D. in aula Regum Legationibus excipiendis destinata Regis sui nomine obedientiam præstaret 6. Kalend. Febr. 1594. Sylvi Antoniani S.D.N. Cubiculi Præsecti & Secret. Apost. responsio ejustem SS. D. N. justu reddita. Romæ 1594. apud hæred. Liliotti in 4.

Sc. 11].

P. Bamb. Orationes tres in Sacello Vaticano habitæ apud Xishum V. & Gregorium XIII. Pontif. Max. De Divo Joanne Euangelista; D. Stephano Protomartyre; Pænitentia & jejunio. Romæ apud Joannem Osmarinum Lissoum 2586. in 4.

Sc. III. mo urbis Gymnasio Profess. In Ascensum Domini Oratio babita ad SS. D. N. Sextum V. Pontificem Max I in Basilica Vaticana An. 1986. Roma apud Joannem Martinellum in 4.

Sc. III.

P. Bimb. Doct. Oratio habita in almo Urbis Gymnasio De utilitate Moralis Philosophie; cum Ethicorum Aristotelis explicationem aggrederetur. Roma apud Alexandrum Gardanum & Franc. Coattinum socios 1587. in 4.

Sc. III. ..... Lelii Peregrini Theol. & in publ. Rom. P. Bamb. Acad. civilis Philosophiz Professor Oratio funebris de Sixto V. Pontifice Maximo habita in Bassica S. Maria. Ma-

PE

Majoris, post ejustem corporis e Vaticano illue solemni funere deportati humationem, octo & triginta S. R. E. Cardd. præsentibus. Romæ ex Typographia Bartholomei Bonfadini 1591

..... De SS. Trinitate Oratio dicta ab codem apud P. Bamb. Sixtum V. Pont. Max. Anno 1588. II. b. 6. car. 283. \* Essendo il Pellegrini stato pubblico Professore in questa

Sapienza, ho scritto di lui nel mio Ateneo Romano.

Pontificio a Lelio Peregrino Anno 1592. II. b. 2. car. 111.

Pontificia sacra sub Clemente VIII. Pont. Max. ad Vaticanum habita a Lelio Peregrino Civilis Philosophiæ in Rom. Academia Profess. Anno 1592. II. b. 2. car. 109. II. b. 6. cat. 281.

Templo S. Sabine Fer. IV. Cinerum habita a Lelio Peregrino Philosophiæ civilis in Rom. Univer. Profest. 1593. II. b. 2. car. 67. \* Serva in prova, che in quei tempi non sermoneggiavano i Regolari nel giorno delle ceneri.

Lelio Per-grino Rome in Sacro Concistorio habita, cum vir Illustriss. Fr. Vincentius Carrasa Hungaria: Prior Magni Equitum Rhodiensium Magistri nomine obedientiam præstaret Prid. Kalend. Junii 1593. II. b. 2. car. 493. & 497.

Gymn. Professoris Oratio in obitum Torquati Tassi Poe. Sc. IX. tx., atque Philosophi clarissimi. Ad Cynthium Aldobrandinum Card. amplissimum. Romæ apud Gusielmum Facciottum 1597. in 4. \* E'da me stato mentovato quesso Autore nella prima, e terza Scanzia con occasione de altri dottissimi componimenti.

PELLICINI (Antonio) Discorso sopra de' mali con- sc. V. tagiosi pestilenziali raccolto dall'Eccellentissimo Signor Antonio Pellicini d'ordine del Collegio de'Medici Fiorentini per comandamento del Serenissimo Gran Duca di Tosca-

Toscana. Firenze per Zanobi Pignoni 1630. in 8 ... Fiz

veramente il Pellecini uomo dotto.

9 PELLICIOLI (Giovanni) Homilia Joannis Pellicioli Sacerd. Bergomatis in laudem Catechilmi Romani, que erat habenda in Seninario annuente Epil. & Canon. quibus erat cura de diligendo Seminarii Doct. Bergomi Typis Comini Ventura: 1606. in 4.

nifacit Aleardi Comitis equitifque, ac Palatini & de Patria optime meriti Anno Ser. Nat. 1580. Bergomi Typis Comini Venturæ ejufdem Urbis Typographi an-

no fal. 1595.

Sainte Melle. A Paris chez la veuve d'Edme Martin 1686. in 16. \* Questo per ogni capo prezioso Opusculo, benchè non si vegga il suo nome, e dei celeberrimo Sig.

Paolo Pellisson.

PELUSIO (Giano) Jani Pelusii Crotoniatae de Dubiis Epstela facetissima: Placentiae Typ. Jo: Bazachii, & Anthei Contis 1582. in 16. Questa lettera è scritta contro un'Elegia d'un tal Giovanni Ponzio Parmigiatio, il quale con essa Elegia aveva lacerato l'Autore presentandola con un regalo di pernici a Ranuzio primo Duca di Parma, del quale l'Autore su Maestro, come se deduce dalla med. Epstela, quale è da stimarsi per la buona satinità, e per l'erudizione. Sonovi anche altri componimenti in versi di lui, e d'altri suoi amici e partenti, quasi tutti nel med. suggetto.

Sc. XIV. PENNA (Girolamo) Squadroni di Girolamo Penna.
Bolognese; All'Illustrist. Sig. David Vidman Sargente
generale di Battaglia in servizio di Nostro Signore. In
Viterbo per Mariano Diotallevi 1647. in 12. \* Quest'
Operina è molto utile per i Capitani di Fanteria e per
li loro Ajutanti, per impratichirsi a formare squa-

droni.

Sc. V. PENNACCHINI (Giovanni) Nebiltà ed antichità de Sartori cavata da molti Autori approvati da Giovanni Pennacchini Auconitano Sarto. Venezia 1650. in 4. \*
A con-

A confusione di que' Cittadini, che non solo non istudiano, ma le lettere dispregiano, si trovano Artieri studiosi, che danno opere alle stampe con edificazione di chi legge.

PEPE (Stefano) Orazione nella morte d'Annibale Afflitto detta dai P. D. Stefano Pepe de Cher. Regol. Sc. I.

Napoli 1638, in 4.

PEPINO ( Pietro Bochino ) Regio Sponsalizio celebrato in Burgos alli 18. d'Ottobre 1615, tra il Cristianissimo Ludovico XIII. Re di Prancia e di Navarra, e la Serenissima Anna Maria Maurizia d'Austria Primogenita del Potentissimo e Cattolico Re di Spagna Filippo III. Opera di Pietro Bochino Pepino gia Segretario dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsig d'Avanson Arcivescovo e Principe d'Ambruno, formata sopra gli avvisi venuti di Burgos. In Milano, in Bologna, in Pirenze alle scale di Badia 1615, in 4. de in Viterbo nella stamporia del Discepoli 1616, in 4.

PERA (Francesco) Breve Ristretto della Provincia 3e. XVII. di Romagna di Francesco Pera da Imola. In Faenza

per Gio: Simbeni 16 6. in 4.

di PRECIPIANO (Umberto Gaglielmo) Epistola Par Sc. X!. ftoralis Illustriff. e Reverendiss. Dom. Humberti Guilielmi a Pracipiano Dei & Apostolica Sedis gratia Archiep. Mechiliniensis Primatis Belgii , suz Regiz Majestatis Catholice a Concilio status & ad exercitus Regis, De-Iegati Apostolici &c. Bruxellis Typis Prancisci Poppens Bibliopole sub signo S. Spiritus 1692. in 8. \* Lo stesso nostro Santissimo Pontefice Innocenzio XII. si degna di fare una testimonianza maggiore certamente d'ogni accezzione a favor di questa infigne Lettera Pastorale, scrivendo fra l'altre cole in un suo breve Apostolico de 27. Settembre allo stello Arcivescovo. Quod attinet ad Epistolam Pastoralem , de qua pradictis in literis loqueris, Zelum tuum jampridem comendare non omissimus. E stata trasmessa da Anversa dal mio dottissimo l'adre Papebrochio, al mio cruditiffimo Sig. Antonio Magliabecchi, al quale ogni giorno arrivano le lettere a fasci da TATE

P E

varie parti di novità Letterarie ripiene, d'Uomini dotti che lo interrogano, bramano da esso sapere varie materie Leterarie in ogni genere, dando esso ordinariamente a tutti soddissazione pienissima con lor grandissima ammirazione.

Se. 1V. PEREGO (Giovambattifia) In funere Illustriss. & Excellentiss. Dom. Marie Francisco Cybo Elogium Jos

Ba, tifta Perego Soc. Jelu. Malla 1675. in 4.

PERESIO (Gio: Camillo) Vita di Monsig. Felice. Contelori scritta del Sig. Gio: Camillo Peresso. In Roma per Francesco de' Lazzeri figlio d'Ignatio 1684. in 4.

P. Bamb. & Ascensionis Domini: Bartbolomes Peretti Basilica Principis Apostolorum Canonici & V. S. C. Roma 1790.

apud Jo: Martinell. in 4-

Sc. XIX. PERETTI (Giovanantonio) Sixti Quinti Pont. Max. Creatio ad Alexandrum Perettum Card. Montaltum S. R. E. Vice Cancellarium Joannis Antonii Peretti Faventini Carmen. Romæ apud Jacobum Ruffinellum 1591.

\* Bilogna dir che quelto tal Peretti non folle della famiglia del Papa, perchè non folamente amò e favorl i virtuofi, ma innaliò e se grandi i suoi.

PEREZ (Antonio) Aforismos de las Cartas Espansc. XVII. nola y Latinas de D. Antonio Perez Emprimido in Par
ris in 8. Questo su quel gran segretario di Filippo II.
Re di Spagna, che per un semplice suo sospetto abbandonando il servizio del suo Re, se ne suggi a Parigi con gran disgusto del suo Sovrano \* Sculare però
si può il Perez, che doveva aver letto in Vellejo Patersovasse colo, esfere grandi le mutazioni della ventura, e dubbi

Santale, coto, ellere grandi le municialità ventura , e dupos i capi delle cose umane, di maniera che si può sempre sperare e temere cose differenti, e contrarie alle presenti.

Sc. XIV. PERFETTI (Bernardino) Omelia di N. S. Papa G.Lanz. Clemente XI. nella folenne Canonizazione de'SS. Pio V. Andrea Avellino, Felice da Cantalicio, e Catterina da Bologna esposta in versi da Bernardino Persetti Sanese in 4.

Sc. XIII. PERI (Gieven Domenico) Il Tempio Mediceo o ve-

P E

ro il Funerale del Sereniss. Cosimo II. Gran Duca di Toscana di Giovan Domenico Peri d'Arcidosso. Al Molto Illustre Sign. Giacomo Guidini. In Siena nella Stamperia del Bonetti 1622. in 8. \* Fu il Gran Duca Cosimo Secondo degno di perpetua memoria, veramente Prencipe integerrimo, che per tale l'operazioni sue verso i Popoli lo dimostrano e manisestano. Appresso del Sig. Antonio Magliabecchi si trovano molte Poesse MS. di questo celebre Poeta contadino, non mai uscite in luce. Di esso lungamente nella mia storia degli Scrittori favello.

PERIER (Carlo) Ad Ser. Principem Leopoldum Sc. I. Mediceum de Machina Mommoriana carmen, Caroli du G. D.

Perier.

PERIZONIO (Giacomo) Epistola Valerii Accinstiad Sc. X.L. P. Franciscum Barbarum de Novissimo ejus carmine in

Scurram Litterarium in 4.

. . . . . G. Valerii Accincii ad Petri Francii epistolam primam Responsio, in qua origo & historia inimicitias corum hujus Jurgii verius enarratur nullam Prancio dazam famola Epigrammata condendi causam demonstratur, de Actione Oratorum uberius agitur, denique nova Barbarici exempla contra Conjugationes & Syntaxin Lingue latine ex illa Epistola proferantur . Lugduni in Batavis apud Fridericum Haringium 1696. in 4. Già ho sopranotato che sotto nome di C. Valerio Ascincto si nasconde il Sig. Jacopo Perizonio. Il detto Signor Perizonio adello quelto mele di Luglio 1696.che Icrive, averà anche facilmente risposto alla seconda e alla terza Lettera del Signor Francio poiche ho veduso una Lettera d'Amico eruditissimo d'Olanda che scrive il di 11. Marzo del presente anno 1696. ad algro crudicissimo amico d'Italia le seguenti parole: Segunda & Tertia Francii Epistola, brevi ut ajunt respondebit Perizonius. Questa però è la risposta alla prima Lettera del Sig: Francio; e quella che di sopra abbiamo accennata è la prima Lettera scritta dal Signor Rerizonio.

Tamo IV.

. . . . C. Valerii Accincti ad P. Francii Bpilto. lam tertiam Responsio : Lugduni in Batavis apud Predericum Hanringium 1696, in 4. \* In più luoghi di mia Duodecima Scanzia, ho detto, che sotto nome di C. Valerio Accinto si nasconda il Sig. Jacopo Perizenio: A car. 113. della medelima Scanzia registrai la Rifpotta del Signor Perizonio alla prima Letiera del Sig-Francio. Rincrescemi non poter qui registrare anche la fua risposta alla seconda lettera del medesimo Sig-Francio per non effere ancora alle mie mani arrivata . In quella fua Risposta alla terra Lettera parla meritamente con lode del mio erudicissimo Sig. Grevio, serivendo a 6, di ello: Re vera boc nostro tempore Latina Pater off Eloquentia, & ob fingularem styli Oratorii venustatene Latina Siren dudum jam & sepe ed diclus, immo ejus Orationes leget & admir bitur Postericas &c.

. . . . . In Obitum fpediatifs. Matrone Marie Col-Sc. XV. foniz, Viduz amplifs, Viri Jo. Bergii, Confulatu, & occateris in Patriam honoribus egregie functi . Ad Filios ejus Nobilifimos Joannem Bergium J. C. Lugdunenfis Urbis Judicem, ac Senatorem, & Academiæ III: Curatoribus ab Actis, & Petrum Bergium J. C. \* Questi versi Latini sono dell'erudirissimo Signore Jacopo Pevizonio: leggendosi nel fine d'esti Jacobus Perizonius . Sono stampati in Leiden l'anno 1699, in fol. aperto.

PERLASCA ( Aleffandro ) Alexandri Perlafeba de Rebus gestis Joannis Austriaci fragmentum Historias . Mediolani ex Typographia Lud. Montie: 1657. in 4.

PERNACERO (Giorgio Ferdinando ) Panacea mi-Sc. XX. rabilis corrigendi potissimum vitiosi sanguinis, seu Quin-Dott. Nig. ta effentia auri rare virtutis in ufuru vera Medicine Chymica studiosorum & proximi emolumentum, edita a Georgio Ferdinando Pernacero L. B. de Berney 3679. in 1. \* Manca il luogo della stampa e insiemo manca il fondamento di credere tante promeffe.

PEROLI (Girolamo ) Hieronymi Peroli Cremonensis Medici de Specianorum familia Elegia Ad Casfarem Specianum Cremonensem Episcopum . Cremone apud

Chri-

Se. X.

Sc. 1.

Christoph, Draconium & Banninium Zannium 1602.

in 4.

PERONDINI ( Pietro ) Oratio Petri Perondini habi- Sc. VIII. ta ad Populum Pratensem in sunere Illustrist. Dom. Sc. XIX. Bleonora Cosmi Med. Florentia & Sener. Ducis Com. G. L. Dr. Bleonoræ Cosmi Med. Florentiæ & Senar. Ducis Conjugis 3. Kal. Januar. 1562. Florentiæ apud Laurentium Torrentinum 1563. in 4.

PEROZZI ( Stefano ) De admirandis gestis, quibus Sc. XVIII. Sereniss. Archiduchissa Austriz Magn. Errur. Ducissa Peregrinationem suam Lauretanam clariorem reddidie Oratio Stephani Perotii Camertis Mon. Casinensis. Ca-

merini 1614. in 4.

PERRINO (Egidio) De Morte, Dialogus Ægidii Per- Sc. 1. rini Parisini ante L. annos editus, nunc ab oblivione, G. D. feu potius morte vindicatus. Romæ 1597. Ex Typogr. Ant. Zannetti 4,

PERSIANI ( Orazio ) Poelie varie d' Orazio Perfiani Sc. I dedicate all' A. Sereniss. del Pren. Gio: Carlo di Tosca- A. M.

na. In Firenze per Francesco Onofri 1631. in 4.

. . . . . Partenope incoronata all'Illustrifs. Sig. Carlo Filangiero d'Orazio Persiani. In Firenze per Francefco Onofri 1634, in 12,1 \* Vado mettendo infieme le Poesie burlesche di questo Poeta per satti godere stam-

pate quelle che si potranno mandare in luce.

. . . . . Lagrime nella morte dell' Illustrissimo & Sc. VI. Eccellentissimo Signor Principe Carlo di Loreno Duca di Gioiosa, e Pari di Francia, all' Illustrissimo & Eccellentiffimo Signor Principe Enrigo di Loreno Arcivescovo e Duca di Reims primo Pari di Francia, Legato nato della Santa Sede Apostolica ôtc. composte da Orazio Perfiani : Fiorenza nella Stamparia de Messi e Landi 1637. in 4. \* Erano allora in Firenze il Duca di Guisa il Vecchio, Il Duca di Gioiosa, che vi morì ; il Principe di Gianville , due altri Giovanetti Cavalieri di Malta, due Principesse, con la moglie del Duca, e vi era ancora il Duca di Lorena con la moglie; Ne morirono in Firenze tre, le non erro, Possa de'quali furon poi, quietate che furon le cose, portate in

!PE

la Sagrestia de Principi di S. Lorenzo.

. . . . . Rappresentazione funerale in morte della Serenissima Cristina di Loreno, Dialogo di Orazio Perfiani: Firenze 1637. in 4. \* Fu il Persiani veramente spiritoso, e fra gli altri suoi componimenti è stimato quel Sonetto intitolato Loquela de Bruti che incomincia: Cloride allor ch'il gallo il di richiama.

Sc. XV.

Sc. 1V.

PESANZIO ( Alessandro ) Tractatus de Immunitate Ecelefiæ, & Potestate Romani Pontificis Alexandri Pefantii Romani S. T. & V. I. Doct. Co. & Equitis ad Sanctiffimum D. N. Paulum V. Pont. Opt. Max. & ad Illustrifs., & Reverendifs. D. Scipionem Burghesium S. R. E. Cardinalem ejus Nepotem . Romas ex Typ.

Guilielmi Pacciotæ in 4. 1606.

Sc. Viii. PESCARA ( Marchefa de) Pianto della Sig. Marchefa di Pescara sopra la Passione di Cristo, Orazione della medefima sopra l' Avemaria, con un sermone di Benedetto Varchi recitato alla Groce il Venerdi Santo . ed una Meditazione d'un devotiffimo Uomo sopra la Passione di Cristo stampati insieme con il Capitolo della detta Sig. Marcheja di Peseara del Trionfo di Cristo. In Bologna per Antonio Manuelo 1557. in 8. \* Anche del detto Manuzio faceva cerca menzione il Manucci nelle sue Glorie del Casentino se n'aveva cognizione, parlando così prenamente di tutti gli altrie questo tralasciando.

> PESCETTI (Orlando ) Proverbi Italiani per uso de> Fanciulli che imparano Grammatica raccolti da Orlando Pescetti. Trevisi 1673. \* E' stato quest'Opusculo pià

voice riftampato.

..... Lettera d'O. P. al Magnifico Signor Guis-Sc. XVIII. cardo Rinieri nella quale si chiosa quella del Sig. Vitale Papazzone: All'Eccellentiff. Pier Maria Zerbina. In Verona presso Girolamo Discepolo 1587: in 8. Le due O. P. fignificano Orlando Pescetti, ch'è l'Autore, ch' all'ufo degli Affannoni fi prendeva fempre fimili impacci .

PES-

PESCHIULLI (Andrea) Lo Specchio de' Principi , Se. VI. Peefia d'Andrea Peschiulli per l'Eminentissimo e Reverendiffimo Signore il Signor Cardinal Giacomo Rospigliofi, dedicata all'Illustrissimo e Reverendissimo Signor, Monfignor Antonio Agraz Abate di Placa in Sicilia, e Camerier d'Onore di Nostro Signor Clemente 9. In Roma per Paolo Moneta 1668. in 4. \* Vive ancora quest'orrimo letterato a dispetto della fortuna, che sempre se gli è mostrata contraria; e nell'età di novant'anni, in cui si trova, benchè non possa uscir dalla propria stanza, non tralascia di portarsi spesse volte in Parnafo; avendo fra l'altre Opere sue, che non hanno mai veduta la luce, composto quasi tutti gli argomenti al grande, e voluminoso Poema dell'Amadigi di Bernardo Tasso, che in breve saran compiti, non mancandone di cento, che foli dieci. Gli huomini dotti, e conoscitori del merito del Signor Pefchiulli n'hanno fatto fempre un grandissimo conto, come apparisce da varie opere stampare de'medesimi , che ne fanno onorevol menzione; e Monfignor Leone Allacci stimò prima di morire di sovvenire alle di lui necessità con un legato annuo di cinque scudi, durante la Vita d'esso Peschiulli .

PESCIA (Pompeo) Esposizione d'un Sonerro Plato- Sc. XX. nico fatto fopra il primo effetto d'Amore, che è il fe-Ssig. Zapp. parare l'anima dal Corpo dell'Amante : dove fi tratta dell'Immortalità dell'Anima secondo Aristotile, e secondo Platone: Letta nel Mele d'Aprile nel 1548, nel Consolato del Magnifico Giambattista Gello. In Firenza 4549, in 8. \* da una Pistola la quale tien dietro il Prospetto, si sa che Messere Pompeo da Pessia è l'Autore di questa Lezione, la quale è partita in cinque

capitoli affai dotti, e buoni.

PETIT ( Adriano ) Compendium Mulices conscripti ab Adriano Petit Coclico Discipulo Josquini de Pres in 4. \* Questo libro è rariffimo, e vi sono molte notizie rare per i professori di Musica circa il Contrapunto, non posso dir dove sia impresso, perchè vi manca il frontispizio. ₽E∸

Sc. Ila

PETIT (Piero) Petri Petiti Philosophi, & Dodoris Medici Parisiensis, Thea. sive de Sinensi herba Thee . Carmen ad Petrum Danielem Hvotium ; Cui adjectat Johannis Nicolai Pechlini Archiatri Holfalti de eadenx Herba Epigraphe, & descriptiones alize. Lipsiz apud Mauritium Georgium Vveidmannum 163g. in 4. Di questa medesima erba ne ha sentto il Tulpio nellefue Offervazioni, e lo Spon citato in questa. Onde un certo. Archiatro, che si voleva sar Autore dell' uso di quello medicamento in Europa, per rendersi un miracolo oltre i fette, può difingannarsi, veggendo, che tanti altri n'hanno scritto, e tanto più, che, questo Medicamento è già ito in disulanza. Sento, che'l celebre-Signor Pietro Daniele Hver, al quale il dottiffimo Sig. Petito indirizza i sopracitati versi sia stato meritamente promoffo ad un Vescovado. \* Anche il chiariffimo Sig. Elia Camerario stampo in Tubinga l'anno 1694. una nobile Differtazione: De usu, & abusu potuum Thee & Caffe: In tanto sapramo, che chi sa mercatanzia dell'Erba Thè ha trovato il modo di trarne grandissimoprofitto, portando là, dove quella si vende della nostra Salvia in permuta, la quale colà è nella stessa stima. in cui è fra noi la Thè, tauto è vero il detto di nio H. N.lib. 24. c. t. Arabia, atque India in medendoassimantur, elcerique parus medicina a Rubro mari imputatur ; cum remedia vera quatidie pauperrimus quisque canes , \*

Sc. XVIII. P. Bamb,

des Fortifications; touchant le jour au quel en doit celebrer la Feste de Pasques. Avec une Dissertation de M. Levera Romain sur le mesme sujet. Anno 1666. II. b. 40. car. 117. § & 129. ¶\* Questa Lettera sustampata. A Paris chez J. Cusson rue S. Jacques 1666. nella quale l'Autore giustifica il Calendario Romano contro il Leurera e tutti quelli che pretendevano che non si celebrasse l'anno 1666. la Pasqua che cadde il di 15. Aprile, consorme il Concisio di Nicea. Questa controversia per essere caduta l'anno 1734, la Pasqua nel di 25. d'

Apri-

Aprile sì suscità di nuovo benchè in altra maniera , e la cola fu così. In Lione di Francia si stamporono più Breviari e Calendari che mettevano la Pasqua alli 18. d'Aprile e difendevasi in esti esfere ciò ben satto secondo la tavola 28, del Gavanto da lui attribuita all' anno 1734., e secondo le tavole Astronomiche che ponevano la quintadecima Luna nel di 17. d' Aprile , e però il di 18. ch'era Domenica dovea effer la Pasqua. Il Castini Astronomo notava ancor egli in una scrittura questo ed altri, secondo sui, errori del Calendario, ma concludeva doversi per ora seguire il Calendario Gregoriano che poneva la Pasqua adi 25. d'Aprile fintantochè il Papa non correggesse di nuovo il Calendario cul consenso de' Principi Cattolici. Presentate al Papa tanto la Scrittura del Cassini, quanto l'altra in cui davasi relazione di ciò ch'erasi satto nella Diocesi di Lione, dall' Ambasciator di Prancia; il Papa dopo aver consultati quelli a'qualt cali materie spettano, spedi due brevi in Francia uno diretto all'Arcivelcovo di Lione, comandandogli che facelle fare la Pasqua per uniformarsi alla Chiesa universale il di 25. d'Aprile, l'altro al Re di Francia esortandolo a ciò far eseguire per tutto il suo Regno acciò fosse uniforme in tutta la Cristianità la celebrazione de'Sacri Multerj. Richielto in quel tempo del fuo parere il Reverendissimo Padre Abate Don Guido Grandi Es generale de'Camaldolesi che trovavasi in Roma , r.spose brevemente e si può dir su due piedi : Che il Gavanto aveva sbagliato nell' affegnare la fua Tavola 18. all'anno 1734, in vece della Tavola 35. perche quella corrisponde all'Epatta Arabica 25. (la quale non ha luogo nel Calendario se non dopo il 1900.) e La seconda alla Romana XXV. propria dell'anno 1734. indi offervò che fi dovea stare alla luna civile non all' Astronomica; siccome si tiene conto dell' Equinozio civile fillato alli 21. Marzo non all'Astronomico, che talvolta viene il di 19. o 22. dello flello mele. Aggiunfe che stando ancora alle Tavole Astronomiche, I' Effemeridi ponevano la 15. Luna il di 17. d'Aprile ma ad

S. G.

Sa V.

ore 17. e minuti 10. dopo meszo giorno , onde entrava la detta quintadecima luna verso le ore 10. del giorno 18, e però nel fare la Pafqua in detto giorno si concorreva si nel Vespero come nel Matuttino co' Quartodecimant, e però era ben fatto diferirla alla Domenica seguente. Si tornerà a fare la Pasqua il di 25. d' Aprile nell'anno 1886, nel qual'anno se vi saranno de' dispareri, vi penseranno quelli che vi saranno a scioglierli, lo che farà loro forse facile se offerveranno le date ragions, quivi compendiofamente riportate.

PETRATI ( Aleffandro) L'Ilraelita, Panegirico facro Sc. VII. d'Alessadro Petrati min. conv. Baccell. di Conv. nello Stud. di Genova per le glorie di Sant'Onofrio Anacoreta, da lui recitato il di della festa del med. Santo celebrata nella Chiesa di San Prancesco li 21. Giuggo 1668.

in Pavia per Gio: Ghidini in 4.

PETRELLA (Bernardino) Bernardini Petrella Burgenfis in Patavino Gymnasio Logicam publice primo loco profitentis quesciones Logice de intentione Philosophi in fecundo Posteriorum de medio demonstrationis potissime, & de speciebus demonstrationis ad Rev. Episc. Nicolaum Tornabonum Patrit. Plor. Patavii 1571. in 8.

PETREO (Teodoro) Homilia Æthiopica de Nativi-Sc. 111. tate D.N.J.C. latino fermone ad Verbum donata & in lucem edita a M. Theodoro Petreo Cimbrio linguarum Orientalium propagatore Amitælodami Typis & impeniis Auctoris. \* Nella prima pagina vi ha scritto il Sig. Petreo di fua mano.

> Serenissimo Principi ac Domino D. Cosmo de Medices; Magno Maximi Ducis , Hetraria filio , Literatorum Mecenati summo, & incomparabili, in selicis gratique ad Batavos adventas memoriam, exigne strena loco, una cum intima novi & fausti Anni apprecatione, bec ingenii monumentum bumillime esto erectum ac dicatum.

Amstalodami 26. Novemb. 1667.

Serenit. G.

Devotifs. Serv. Theodor. Petre . . . . Pro-

57

Prophetia Joel Æthiopice, interpretatione letina, ad verbum donata & perbrevi vocum Hebraicarum & Arabicarum Harmonia illustrata, labore & studio M. Theodori Petrai Cimbri Lugduni Batavorum sumptibus Austoris & typis Nisselianis 1661, in 4.

ad verbum versa, ôt notis atque adagiis illustrata; cui adjunguntur quatuor Geneseos capita a Vetustissimo MSS. Aethiop eruta nunc primum publicata a M.T beodoro Petres Flensburgo Holsato. Lugduni Batavorum sumptibus Austoris et typis Nisselianis 1660. in 4. \* Mando il Sig. Teodoro Petreo questo suo Opuscolo al . . . con una sua cortesissima lettera.

Aethiopice, latino idiomate ad verbum donatum, & ad usum ac captum suis primoral aus accommodatum, nunc primum publici juris sastum a M. Theodoro Petræo Cimbro Lugdun. Bat. sumptibus Austoris & typis Nifelianis 1661. in 4. \* Tralascio di parlare de'sudetti quattro Opuscoli, perchè mi rendo certo che sia per farlo il dottissimo ed eruditissimo Signor Giobbe Ludosso.

PETRIGNANI (Ottaviano') Orazione funerale in Sc. XVII. morte dell'Illustrissimo Signor Marchese Andrea Albizzini Nobile Forlivese recitata nella Chiesa de' Molto Reverend P P. di San Domenico di Forli li 23. Ottobre 1682, da Ottaviano Petrignani mentre ivi celebravansi solennissime Esequie per detta morte. In Forth per gli Eredi del Zampa 1695, in fol. \* Morl il Marcheso Albizzini d'una frattura di gamba con piaga in età d'anni 74., ed io fui uno de'Medici , che allistei alla fua cura. Mi dolle che s'adempifie il mio Pronoftico. Fui spettator dell'Essequie, e uditor dell'Orazione detta con molto garbo dal Signor Petriguani \* Gen- Sancaf. ciluomo dotto affai, e noto al mondo erudito per il fuo Libro: Saggio de Letterati Esercizi degli Accademici Filargiti di Forli &c. Ivi per Giosefo Selva 1699. in 8. Oltre alcune sue buone Prose sonovi 107. Sonetti del Petrarca da lui con buon garbo ridotti al Morale, che ben Tomo IV.

fora più comendabile il Canzoniere di quel bravo Poeta, se per più degno oggetto avesse impiegata la sua
vena selice ¶ La seconda e terza parte de saggi de Letterati Esercizi de Filergiti comparvero in Forst samo
1714. per Paolo Selva in 4. In esse non si trova del
Petrignani che alcune Disese de Sonetti del Petrarea
fatte contro opposizioni di certi suoi Coaccademici e
queste alla pagin. 531. oltre l'aver egli fatto e Presazioni ed altro, onde dir si può ch'egli utilmente s'è affatticato per il bene ed avanzamento di questa Accademia.

Sc. V.

PETROCA (Gregorio) Oratio Fratris Gregorii Petrocha Mantuani Ord. Min. de Obser. Romæ 1615. in 4-inter Asta Audientiæ Regis Vasù Japoni Legatis.

Sc. XIII, Sc. V. A. M. PETRONI LUDOVICO V. Aretino Lionardo.

PETRONIO (Arbitro) Petronii Arbitri Fragmentum nuper Tragurii repertum Petavii typ. Pauli Frambotti 1664. in 8. \* Quello frammento è stato più volte ristampato con annotazioni, giudizi e pareri d'uomini dottiffimi dopo de'quali facilmente in altro tempo feriverò qualche cosa anche io . Per ora le grandi obbligazioni che porto agli infigni per pierà, dottrina e cortefia Abare Arcioni, Don Benedetto Buchini, Padre Riccini , Abate Sedazzari , Abate Pucinelli ed altri , e la venezzione, che ho per gli non mai abbastanza sodati Padri Mabillone, d'Acherys e cento altri Padri dottiffimi, anzi a tutta la Religione Benedettina, essendo ormai 350. e più anni che i miei maggiori son sepoltuari, mi costringe a reprimer con due parole l'insolenza di Duranzio Casellio nomo ( non può negarsi ) erudito che nel IV. libro di sue varie sezioni cap. 5. pag. 197. della II. Parte del Tesoro critico del Grutero scrive : Ve gothico seculo quo non modo capite minutum est Romanum Incperium , verum ecians Litera ad internecionem occifa: Per bosce tempus liberales artes velut nube quadam obdusta z non solum Bibliotheca situ sepulchrorum elausa, verum etiaun incendio flammisque consumpta . Va quoque Cassianis quibus= dam Monachis qui cum fine tentigia, as prurigine, Petronio dare

ulare operam son possent, illi lascivienti & luxurianti pestem sufficient &c. Al Duranzio Casellio uomo per altro come ho detto erudito (la calunnia del quale è stata dopo scritta da diversi altri) risponda per me il Salmafio, infinitamente ad ello Duranzio nella dottrina ed erudizione superiore, ma però Protestante, e come tale non solo anche de'Religiosi poro amico, anzi direttamente nemico, come può vedersi da quello che scrive come il gran Padre Petavio ed altri. Con tutto ciò scrive il Salmalio nella Prefazione ad Ampelio, Quod ex Patronii Satyrico babemui, mera excerpta funt alicului fludiofi, quique ad gustum sums in illo auttore invenerat , codem que opus lagebat ordine, Adversariis suis commendavit ac commisit. Qui putant a Monachis sic eviratum esse, vebemenser errant. Qualis bee castratio fores, que resellis a relique corpore membris, vel potius ipfo corpore abjecto folas pudendas partes reliquife videatur? Certe que desiderangur, vix videri possunt salaciora ac nequiora suisse bis, que relida funt éta.

I Monaci, ed i Benedettini spezialmente ne' tempi barbari le lettere ed i libri ci conservarono , ed anno confervate, onde a' medefimi eternamente obbligati efser dobbiamo. Fino al tempo del loro gran Patriarca Benedetto, cominciò in quest'ordine a fiorire un' infigue Letterstura, che perciò l'Abate Tritemio, atomo quali diffi divino per la varietà delle cole che seppe, scrisse nel Lib. I. cap. 6. pagin. 21. de Viris alfustrib. Ord. S. Benedicti queste parole. A principio ausem Ordinis nostri usque ad tempora Hawiel Imperatoris IV. multi viri dolliffimi in co floruerunt Ge. Nam adbue S.Bemedicio vivente , & Ordine per diversa serrarum spatia diffula, plerique nobiles eruditiffinaque Juvenes, Monaftiess inflitutis secundum Regulam ejus colla submiserunt, qui mon folum in Scripturis divinis, sed etiam in secularibus Litteris babebantar. Queste parole del Tritemio conosceen eller più che vere chi che sia, fe fara riflessione, che, per tralasciarne cento altri , San Bonifazio nell' Inghilterra di cinque anni fu mello nel Monistero de

H

- 3.

Bene-

Benedettini , e Rabano fanciullo di pochissima età nel Monistero Fuldense. Il venerabil Beda di sette soli anni fu condotto ne' Benedettini , ne' Chiostri foli de' quali apparorono i detti , e tanti altri , che per brevità tralascio, tutto ciò che ne'loro scritti il mondo universalmente pel passato e nel presente ancora ammira. Con gran ragione adunque, scrisse il Tricemio al libr. p. cap. 6. pagin. 11. Hi fanctiffimi viri atque in Scripturis peritissimi Doctores, quidquid de scientia scripturarum noeunt , in Monafleriis sub regula Ordinis didicerunt ; Nou mittebantur-causa discendi ad exteras Nationes, cum in Canobiis semper baberent bonarum Artium Praceptores . Nil Monachis jucundius erat quam in Sacratissimis Scripturis commorari, illas legere & exponere, & novos semper ad laudem Dei libros compilare; Ma per tornare alla falla calunnia di Duranzio Cafellio è pur troppo vero anzi verissimo ciocchè scrive ad altro proposito il dottiffimo Padre Mabilione, nella fua incomparabile Opera de Re Diplomatica libr. 3. cap. 3. pagin. 226. Isa fert quorumdam bominum iniqua indoles, ut quecumque circumferantur falle fabule, eas a Monachis subornatas continua proclament; bosque falsi accusatos esse sufficiat, ut ab illis pro convictis, damnat | que babeantur; Imbelle quippe est Monachorum genus, ferendis injuriis natum, referendis impar; vexetur, rideater; impune lie t ac libet. . .

Se. Itt.

Sc. It

Sc. V. PETRUCCI (Giuseppe) Fisiologia muova della natura delle Comete composta da Giosesso Petrucci Romano.
In Roma appresso il Vanni 1665.

sc. XVIII. PETRUCCI (Ottone) Vera, e reale Istoria del Beato Bartolomeo dell'Isole di Canaria, nativo di Lisbona di Portogallo, dell'ordine Eremit. di S. Agost. scoperto per voler di Dio PAnno 1525, qu'al viene adorato, e in gran venerazione tenuto da' Mori di Tagaos in Africa, per le molte grazie, che, per mezzo suo, da Dio ricevono, particolarmente in tempo di Peste; con alcune divozioni, per preservarsi da quella: Messa in suce & in otto Capitoli divisa dal R. P. Fr. Ottone Petrucci di Siena Baccisiere in Sac. Teol. del Med. Ordine. In Firenze per Simone Ciotti 1630, in 4.

PETRUCCI (Rinaldo) Adriano VI. Pone. Max. Sc. VIIL Reipub. Senen. Obedientia in 4. \* Non vi è dove sia stampata. E' un Orazione di Rinaldo Petrucci che principia: Adriano VI. Pont. Max. pro Repub. Senensi Rainaldus Petruccius J. Conf. Et Com. Palatinus Imperialis. Obedientiam. Si illud Beatifs. P. a Senatu Populoque

Sevensi accepissemus &c.

PETRUCCI (Tommaso) Spicilegium Anatomicum se, XI. de structura & usu Capsularum venalium Eminentiss. & Reverendiss. Principi Bernardino Roccio dicatum Auctore Thoma Petruccio Rom. Phil. & Med Doct. Academ. Resoluto. Rom. ex Typ Francisci Ti zoni 1675. in 12. \* Tratta di quest'Opuscolo con diligente relazione Francesco Mazari nel Giornal de'Letterati dell'anno 1676. pag. 53. ed il Sig. Cav. Prospero Mandossio nella sua Biblioteca Romana Vol. I. Cent. 4. num. marg. 58. ne savella anch'egli con lode, applaudendo alle sue Opere e dandogli epiteti di dotto, diligente e siudioso.

PETTI (Luca-Aberto) Oratione & pubblica com- P. Bamb. gratulatione del Molto Rev. Sig. Luca Alberto Petti Priore di S. Angelo di Cordigliano Accademico Antiquario dell'Accademia stabile di Todi fatta in nome del- da sua Patria all' Illustriss. e Reverendiss. Sig. Card. Lante miovo Vescovo di Todi l'Anno 1608. H. H. b. 48.

PEYER (Gio Corado) Methodus Historiarum A- 30. XIII. natomico-Medicarum, exemplo Ascitis, Vitalium orga- A. M. morum vitio ex pericardii coalitu cum corde nati illu- firata: Auctore Joanne Courado Peyero Schashusa-Helve-

61

tio. Parisiis apud Lambertum Roulland 1678. in 12. \* L'Autore dedica questo Opuscolo al celebre Sig. Du-

Verney.

sc. III. PFEIFFERI (Augusto) Augusti Pfeisferi D. Consultatio de editione Lexici Biblici Hebrao-Chaldaici novi, mole modica, sed plenioris atque planioris omnibus hucusque editis apud Mart. Gab: Hiibrerum Typis Christophori Daumanni. Anno 1697. in 4. \* Anche da questo breve Opuscolo la gran dottrina, cortesa, modestia e bontà di costumi del P. Pfeisfer si riconosce, ond'è che tutta la Repubblica Letterata per pubblico benefizio, che quanto prima il suo desideratissimo Lessico alle stampe sonsegni, còn ragione bramar dec.

## P I

Sc. I. PIACENTINI (Muzio) La felicissima benedizione G. D. del Cristianiss. Re di Francia e di Navarra Henrico 4 fatta dal Santiss. e Beatiss. Sig. Nostro Clemente VIII. di Muzio Piacentini Furlano. Perrara per il Baldini 1569. in 4.

Se. 1st. lano nelle nozze della Sereniss. Madama Cristina di Los reno moglie del Sereniss. D. Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana. In Firenze appresso Francesco To-

fi in 4.

Šc. V.

P. Bad.

Sc. XX.

PIAZZA (Ludovico) Voti Poetici per la Pace d' IL'Cicc. talia esposti al Trono della Clemenza della Santissima
Vergine del suoco Prottatrice della città di Forli das
Co. Ludovico Piazza Accademico Filergita detto sra
gli Arcadi Jonio Peliaco. In Forli per Giosesso Selva
1702. in 4. \* B' il Sig. Marchese Piazza Fratello del
Sig. Card. Giulio ora meritissimo Legato di Ferrara.

PICA ( Basilia ) Nuovo modo di meditare e di recitare il Santissimo Rosario. Venezia 1665. in 24. \* E' del P. Maestro Fra Basilio Pica Napolitano dell' Ordine de'Predicatori, benchè veramente non vi sia il nome dell'Autore, ma ciò m'asserisce il corresissimo P.

Mac-

P I 63

Maestro Raffaello Badii Bibliotecario e Gronista del Convento di S. Maria Novella di questa Città, dal quale ricevo consinuamente e favori e notizie, avendo con la dottrina congiunta anche la cortesia, ed in lui s'averra quel detto del Caporali:

Esser non può scortese un che sia dotto. .

Il sopraderro P. Pica predico molti anni sono in Fi- Se. VI.

renze in S. Maria Novella con grand'applauso.

. PICCA (Gregorio) Gregorii Picche Calderolensis U. P. Bamb. J. D. Oratio ad Sixtum V. Pont. Opt. Max pro dignitate nuper in Evangelistam Palloctam collata. Anno 1588. IL b. var. 118. IL b. 16. car. 190.

Sisto V. Pontesice Massimo & agli altri Principi Crisiani, Di Gregorio Picca l'anno 1,89. II. b. 3. car. 53-

PICCINARDI (Giovanluigi) Prole funzioni Accademiche di Gio: Luigi Piccinardi alla Sereniss. Isabella di Este Parnese Duchessa di Parma e Piacenza. In Bo-

logna per il Ferroni 1666, in 12.

giosa di S. Domenico nel Perù Oda di Giovan Luigi Piccinardi, consagrata al Reverendiss. Padre il Padre Giacinto Libelli Maestro del Sacro Palazzo Apostolico. Roma per Niccolò Angelo Tinassi 1668. in 4.

Sig. Gio: Luigi Piccinardi degnissimo Priore del Signori P. Bank. Leggisti nello studio di Bologna con varie Poesie in morte della Signora Elisabetta Sirani Pirtrice samossisma.

Anno 1665. HH. d. 57.

nio d'Avellino famolissimo Orator Sagro Agostiniano in S. Petronio di Bologna. Anno 1666. II. b. 41. car.

picinelli (Filippo) Il Giglio candido ed odorolo fim. Sc. III. bolico discorso alle lodi di S. Antonio di Padova detto Sc. V. nel giorno di sua Trassazione li 15. Febraro 1648. in S. Francesco di Pistoja dal P. D. Filippo Piccinelli Can. Reg. Lateran. Pistoja 1648. in 4.

... Il Mongibelto nevofo ed infocato alle glorie del Patriarca S. Ignazio di Lojola, Discorso di Filippo Piccinelli Can. Reg. Lateranense da lui detto in Pistoja l'anno 1647, dato in luce dal Collegio de' Nobili di quella Panno detto in 4.

. . . . . Le Bellezze fruttifere dell'Olivo Simbolico Sc V. P. Bad. Discorso per S. Francesca Romana Oblata Olivetana del P. D. Filippo Piccinelli Milanese Can. Reg. Lat. nel Tempio di Monte Oliveto di Pistoja l'anno 1647. Pifteja in 4.

Sc. III.

Sc. II.

Salv.

. . . . . I Pregi della Ghirlanda Civica facro Difcor-Sc. VIII. fo del P. D. Filippo Piccinelli Milanese Can. Reg. Lateran, fatto da lui nel Senato dell'Eccellentiss. Rep. di Lucca il 4. Sabato di Quaresima dell'anno 1636. in Pl-

sa per Francesco Tanagli in 4. Sc. XX.

PICCIOLI (Francesco Maria) Il Trionfo dell'In-5. Zapp nocenza, Oratorio del Sig. Francesco Maria Piccioli da recitarii nel pio Ospitale degi'Incurabili. Venezia 1686. presso Andrea Poletti in 8. \* Ho molte cose di questo Poeta che nel Drammatico ha avuto a suo tempo molto credito.

PICCOLINI ( Lorenzo ) Laurentii Piccolini Romani De Sancto Ivone Pauperum Advocato laudatio. Roma:

Typis Alexandri Zanetti 1624. in 4.

PICCOLOMINI ( Aleffandro ) Il Libro della Poetica d'Aristotele tradotta di Greca lingua in volgare da M. Aleffandro Piccolomini con una fua Epistola a i Lettori del Modo del tradurre. Siena per Lucca Bonetti 1512. in 4.

T PICCOLOMINI (Enca ) De laudibus Pafchalis Ciconiæ Screniss. Venetæ Reipublicæ Principis Aucg Piccolominei Accademici Veneti Oratio altera . Venetiis

1587. Ex Typogr. Andrew Muschii in 4.

..... Anes Piccolominei in funere Francisci de Vera Aragonei Equitis D. Jacobi, Commendatoris de Almaguer & supremi Consiliarii primum pro Philippo II. Hispaniarum Rege deinde pro tertio apud Venetam Remp. Legati Oratio habita justu Principis &

Sena-

P I

Senatus Venetils in Augustissimis D.D. Jo: & Pausi zedibus Prid. Id. Aprilis 1603. Venetilis 1603. ex Typo-

graphia Andrese Muschii in 4.

men in funere Offredi Offredii Episcopi Melphitensis pro Clemente VIII. pro Leone IX., & pro Paulo V. apud Venetam Rempublicam Legati. Venetiis 1605. apud Baretium Baretium in 4.

PICCOLOMINI (Ércole) Elogio della Vita & azio- Sc. IV. ni dell'Eminentisse e Reverendisse Principe Armando Gio: Piessis de Richelicu Card. di S. Chiesa e Pari di Francia per Ercole Piccolomini. Venezia 1637. presso Marco Ginnami in foglio \* Questo non meno avveduto che dotto Scrittore che quasi Ape amorosa ha voluto solo andare intraccia delle più mellissue qualità de siozi, con molta prudenza non Vita, ma Elogio l'ha intitolato e chiamato.

PICCOLOMINI (Giulio) Orazione per l'Esequio del Sig. Dott. Celso Cittadini recitata nell'Accademia Sc. II. de'Filomati da Giulio Piccolomini Lettore Publico della Tegl. Toscana favella nello Studio di Siena a 15. di Marzo

1627. In Siena apprello il Benetti 1628. in 4.

Cademico Filomato intorno alle Iodi della Serafica S. Catterina da Siena, recitata da lui nella Chiefa de'PP. Predicatori in Camporegio il giorno della Festività di essa santa l'anno 1624. In Siena appresso il Bonetti 1624. In 4 \* Vi sono dopo l'Orazione due Sonetti dello stefa Autore.

PICEDI (Papirio) Orazione di Papirio Picedi in mor- Se. XI. te della Sereniss. Sig. D. Maria di Portogallo Principessa di Parma e Piacenza. In Parma 1587 appresso Seth.

Viotto in 4.

PICENARDI (Ottaviano) Ordine col quale l'Op- sc. Xv. presso Accademico Animoso per decreto della Città di Cremona tratterà le materie dell'onore, per insegnare il modo di ridurre a Pace le discordie de Cittadini, con termini onorati, e Cristiani, sontani dalle opinioni dan Tomo IV.

Z40.

nate dalla S. Chiesa. In Cremona presso Cristos. Draconi 1609, in fogl. reale. \* Questo Opuscolo contiene-40. Proposizioni, e ne su Autore Ottaviano Picenardi.

che fu prefidente del Senato di Milano.

bus Februarii 1612. dum Cremona jacobo Maynoldo Galerato Senatus Mediolanensis Principi, Potentiss. Hispaniarum Regis Consilario, Parenti optimo vita functo publice parentaret. Autore Olaviano Picenardo J. C. Cremonen. Cremona apud Christophorum Draconem, & Barucinum Zanium 1615. in 4.

Com. & Equ. & Amplist Coll. DD. Judicum, habita in Sigismundi, etiam Picenardi, e,usdem Amplist Collegii ing-essu II. Kal. Mart. 1613. Perislustri Equ. D. Sfortiæ Picenardo dicatum. Cremonæ apud Christoph.

Sc. VIII. Draconem Damianum Zannira 1674. in 4.

PICININI (Girolamo) Il fervo divoto Panegirico di Girolamo Picinini. Bologna 1633, per Clemente Ferroni in 4.

P. Bamb. PICO (Angiolo) Angelus Picus Dei & S. Sedis Apoftolicz gratia Archiepiscopus Amalphitanus Clero, Populo Civitatis & Direcesis ac Picentinis suis salutem in
Domino. Anno 1638. II. 6. 22. car. 90. \* Lettera Paftorale in principio del suo Arcivescovato.

Se. VIII. PICO (Gio: Francesco) Jo: Francisci Pici Mirandulæ Domini, & Concorden Comitis de Venere, & Cupi-

dine expellendis Carmen; Item ejuschem Laurentius & Geminianus Hymni

In questa antichissima, e nobilissima Famiglia Pichi sempre anno fiorito, e fioriscono elegantissimi e purgazissimi Ingegni. Questo grattatino de expellend. Ven. & Cujidine su da Lil. Gregorio Giraldi Ferrarese lodato conquesto Distichon:

Et Venerem & caci stimulos avertere Amoris Si quis amat, Psci Carmina dosta legat.

Jacobus Mazochius vir diligentissimus Rome excribi

P I 67

\*\*Concordiz Comitis &c. De Animz Immortalitate degressio. Bononiz apud Hieron. de Benedictis A. Dozmini 1523. in 4. \* Dedica quest'Opuscolo il P. Luca Bertini a Niccolò Michelozzi. Nel sine vi è una lettera del celebre P. Leandro Alberti al med. Co: Gio: Francesco Pico Autor dell'Opuscolo. Poco accurati sono stati quelli, che in Basilea secero stampare in un corpo tutte l'Opere di quel Grand'Uomo, poichè non solamente tralasciarono questo Opuscolo, ma diversi altri ancora.

talium splendore, tum literarum quoque cognitione infignis, Epistolæ non piæ minus quam eloquentes. Ve-

netiis per Nicolaum Zoppinum 1529, in 8.

PICO ( Ladovico ) Manifestum Legale per Clariffi- Se. XV. mum Juris utriusque Doctorem, ac Equitem Dom. Ladevicum Picum Mirandulensem super una ejus Sententia, per appellationem Judicis aliter reformata. Ad Federicum Gonzagam Marchionem Gazoli Dominum . Philoterptes, & Clidanus Philoponi Fratres Mantuz excudebant M.D LXIII. Mense Julio, in 8. \* Si mantiene ancora decorofamente in Gazuolo, Terra cospicua sul Fiume Oglio, questo ramo della nobilissima Casa Pico della Mirandola, e gli dan Lustro li due Dottori Cugini Francesco Medico, e Marco Emilio Legale, tutti e due descendenti da Ludovico Autore del presente Manifesto Legale, del quale si vede, dietro il prospetto, l'effigie, con intorno quelle parole : Ludovicus Picus Mirandulames Asans sue LX. Sicinio, che ne fa la publicazione, dedicando l'Opuículo al March. Federigo Gonzaga Signore di Gazuolo, vi dice, che suo Padre è clarissima Mirandula Familia originem traxit, & sub Antonia Basecia (del Balzo), que morem probitate, 🖨 vite candore, ac corporis judicitia, inter Principes faminas adeo clarait, at vere religionis, & justitia omnes ab illa normam sumere poincrini, quique sub Carolo, & sub te Federico ejus Fratre, illinsque Nepotibus per duos supra

triginta annos jus incorruptissime dixit, cum prins Juvenis admodum in Flamin a Praturam gessisset. Questo Cavaliere Ludovico Fico, nel Principio di quelto fuo Manife-Ro, alla pag. 5. Serive De quo in Judicio meo Duellari in materna lingua composito, quod brevi, Deo dante, cum jam sub pralo sit, in lucem dabuur. E ciò accertasi nella Dedica, da suo Figlio: edetur etiam propedie illius duellare Opus, quod quidem sub prato est, in quo fere amnia, qua in tale materia dici possunt, ordinate leguntur. Ma non mi è riuscito, sin qui, trovare quest'Opera ne le seguenti Volumi, che questo dotto Cavaliere avea compiuti, per restimonianza, che ne fa derro suo figlio Sicinio. Volumina etiam quatuor; duo mille, & quingentas Quastiones in Civili, & Canonico Jure continentia. Insuper, Tractatus duo : quorum unus babeiur, in quo collegit quidquid de Usufrucin apud amiques, & recentiores Legum Anctores, Sparsim reperitur: Alter vero Donationis inter Virum, & Uxorem. Al che soggiugne la cagione finale, per cui avea tanto faticato quel dignissimo. Soggetto. Ut proprium oft homini juvare mortalem, sic Pater meus, dum in bumanis sut, summa cura, & studio, propriis attionibus perquificit, & in mandatis fuss reliquit, suarum operum editione, ut etiam post Fata Mortalibus prodesset. Questa Lettera Dedicatoria è de' 30. Luglio 1563. colla data en Opido tuo Gazoli. Mi vien detto, che prelto uscirà alla luce, di questo Nobilissimo Casato un fincero, e probante riscontro, per cui si avrà notizia della discendenza di questo degno Giurisconsulto; e li Parentadi contratti con Nobilissime Famiglie, da lui, e da' suoi Posteri, essendosi, da chi se n'è presa la cura, unito l'occorrente de' documenti opportuni, la maggior parce quasi dispersi, per le rivoluzioni de' tempi, stati funesti a tant'altre memorie, che tanti, e tanti deplorano perdute.

Pieiro Niccolò Vedi Schereo Giorgio.

s. Alli. PIETRALTA (Sifte) Il Prodigio dell'Eccelfo Paregricco delle Lodi del B. Filippo Benizzi Nobile Fiorentino Propagatore della Religione de'Servi, detto dal P. Si-

P. Sifto Pietrolata della Religione de'Cher. Regolari Ministri degl'Infermi nella Chiesa della Verità: In Viter-

bo per Bernardino Diotallevi 1639. in 4.

PIETRASANTA (Salvestro) Oratio funebris Silvestr? P. Bamb. Petrasan a Romani e Societ. Jesu, habita ad Urbanum VIII. Pont. Max. dum justa Exequiarum Ferdinando II. Austriaco eledo Imperatori persolverentur. Anno 1637. II. b. 32. car. 118. \* Con volumi riguardevoli ha dimostrato il Pietrasanta, che su egli nemico dell'ozio e sempre applicato alle fatiche Letterarie. Vedi Campi Pierfrancesco .

PIGAFETTA (Filippo) Discorso intorno alla Storia Sc. I. della Guglia, e alla ragione del muoverla di M. Filippo Teat.

Pigafetta Roma 1686.

PIGHI (Giacomo) Rendimento di grazie all'Illustrif- Se. IX. fimo & Eccellentissimo S gnor Giovanni Pisani Capira- Sc. XVII. no di Padova, dell'inato, da dirli nell'Accademia de'Ricovrati da Giacomo Pighi Professor Primario d' Anotomia . In Venezia 1682. per Gio: Giacomo Hercz in 4.

PIGNA (Giovambastista) Joannis Baptista Pigna Ora. Sc. VI. tio in Funere Divi Imp. Ferdinandi Cz f. Aug. habita Sc. VII. Ferraria III. Id. Aug. 1564. in 4. \* Nella Scanzia XIX. Sc. XX. si registrò questa Orazione, nò, ma bensì altre di questo Autore. Ella era stata posta dal Cinclli nella Scanzia VII. a pagin. 81. e nella VI. a pagin 72. Ma in quella, mancando l'halita Ferrarie, e in quella essendo stato posto Idib. invece di III. Idib si è stimato bene ripetere qui l'Opusculo, acciocche si sappia questi divari essere provenuci non dal Cinelli, ma da chi gli ha dato il titolo . \*

.... Joannis Baptiste Pignae Oratio in funere Sc. XIX. Caroli Hispanarum Principis . Ferrariæ apud Baldinum G.Lanz. 1568. in 4.

. . . . . . Joannis Baptiste Pigne Oratio in funere Margaritæ Arciducissæ Austriæ. Ferrariæ apud Baldinum . ¥ 567. in 4.

. . . . . Joannis Baptifla Pigna Oratio in funese Helifabeth Hispaniarum Regine. Ferrarie apud Baldinum. 1568.

3568, in 4. \* Pu il Pigna Secretario de' Duchi di Ferrara, molto eloquente, rappresentato dal Taffo nel suo Poema fotto la persona d'Alete, dalla cui bacca uscieno

Più di mel dolce, d'Eloquenza i fiumi. Cant. 2. ma prima, a feconda di fua privata passione, te lo aveya ben caricato il Poeta, mal fodisfatto d'alcuni fuor tratti. Un'Orazione del Pigna detta nella morte dell'Imp. Ferdinando I. è riferita nella scanzia VI. pagin. 72. e poi per errore nella VII. pagin. 85. di nuovo repplicata dal Cinelli.

¶ . . . . . . Joannis Baptifiæ Pignæ Oratio in Funcre Francisci I 1. Gallorum Regis Christianissimi ad Alphonfum II. Ferraria Ducem V. Venetiis 1561. Aldus in 4. \* Nel fine, babita Ferrariz X. Kalend. Januarii 1560.

. . . . . Joannis Baptifiz Pignz, Oratio in funere Lucretim Ducis Ferraria ad Alphonfum II. Ferraria Ducem V. Venetiis 1361. in 4. apud Franc. Sanfovinum \*

Nel fine habita Ferrariz VI. Kal. Maii 1/61.

Sc. 111.

PIGNATELLI (Amonio) Oracio de S. Spiritus Ad-P. Bamb. ventu ad S.D.N. Urbanum VIII. Pont. Opt. Max. habita in Sacello Pontificum Quirinali a D. Antonio Pignatello Neapolit. Sem. Rom. Convict. 1633. Questo degno-Prelato fu Nunzio in Firenze fett'anni in Polonia 12. poi all'Imperadore; fu poi fatto Vescovo di Lecce in Regno di Napoli, quando l'universale aspettava per gli suoi meriti e lunghe satiche sofferte per Santa Chiesa vederlo Porporato: Ma perchè il merito non sempre sta occulto, e benchè seppellito traluce, su dalla Santità di N. S. Innocenzio XI. vivente richiamato, e per suo Mastro di Camera eletto, ove gloriosamente vive, edi ora decorato della Porpora nella fua ultima Promozione. ¶ Si foggiunge dal Careari nella Pal. Bamb. che fia poi fatto Velcovo di Faenza e finalmente fu all'unto al Pontificato.

PIGNATELLI (Ascanie) Rime del Signor Ascanio Sc. VI. Pignatelli Cavalier Napolitano dedicate al Molto Illustre-Signor Conte Sforza Biffaro, Principe dell'Accademia O-

lim-

limpica. In Vicenza per Giorgio Grecò 1603, in 12,

PIGNATELLI (Stefano) Discorso in lode dell'elezio- Sc. I. ne della SS. di Nostro Signor Innocenzio XI. composto dal Signor Stefano Pignatelli Accademico Reale e dallo Stampatore dedicato all'Emmentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Cibo. Venezia presso Antonio Bosso 1676. in 4. P. Bamb. " Pur troppo è noto il purgato ed erudito ingegno di quello loggetto; e per autenticarlo batterebbe la stima, che sempre ne sece il Cardinal Sforza Pallavicino; ma parlano i fuoi componimenti stampati e gli altri da pubblicarfi.

.... I Trionfi dell'Armi Cristiane per la liberazio- So VII. ne di Vienna Ragionamento di Stefano Pignatelli . In Roma per Michiel Ercole 1684. in fogl. \* Dell' Autore di quello nobiliffimo Ragionamento può giuftamente dirli ciò, che di M. Celio Rufo scrisse Cicerone Oras. pro Mar. Celio . Quecumque in Equite Romano dignitas elle pollit, que certe potelt elle maxima, ea femper in M. Cælio habita est summa, hodieque habetur, non folum fuis, fed etiam ab omnibus, quibus potue-

rit aliqua de caula esse notus.

¶ PIGNOLATI ( Ortensio ) Oratione del Co. Hortensio Pignolati Ambasciator di Verona nella congratulazione del Sereniss Principe Marc' Antonio Memmo. In Venezia 1613. per il Rampazetto Stampator Ducale recitata li 17. Aprile 1613. in 4.

PILANDRI (Giorgio) Georgii Pilandri Zuiccavientis Sc. KVIII.

Annulus Sphæricus. Mediolani per Vincentium Medam

#544. in 4.

PILARINO (Giacomo): Nova, & tuta variolas excl- Sc. XIX. tandi per Transplantazionem methodus nuper inventa, & in ufam crecte, que rite peracte, immunie in posterum præservantur ab hujusmodi contagio Corpora . Venetiis 17:5. apud Jo. Gabrielem Hertz. in 13. \* Dalla Lettera Dedicatoria si sa essere Autore di que-Ro opusculo Jacobus Pilarinus; Così egli scrive il suo nome, e cognome. Qui si vededescrittojin buon latino, en augyo trovamento, che, se riesce in pratica, sarà

di molto follievo a quelli , che non per anche hanno patito di Vajuelo. Dice l'Autore doverti la gloria dell' invenzione alla Tessaglia, d'onde propagatasi in Grecia vi è ufitatissima l'operazione del trapiantere il Vajuolo da corpo infetto in un fano, col vantaggio di afficurare questo dall'invasione del vajuolo di pessima qualità, da cui pochissimi la campano. Consiste questa operazione nel prendere del marciume espremuto da Vajuoli discreti, e di buona qualità, e quello umor caldo, inferirlo nel Corpo d'uno che sia sano, perforando obliquamente prima la cute in più parti del Corpo con un ago d'oro, o di ferro. Quelto marciume, infinuato nelle feritucce, veri Fermenti, sono sue paro-Ie, suscipir indolem. Hinc, beneficio circulationis, per va-Sa, & canales propries, ad sanguines massam delatum, dispofitas adbuc particulas, & delitescente vitio turgidas, flatim aggreditur, inficit, venenumque communicando, latitant in illis seminariam fermentationem excitat, agit et, alluat, inque motum ciet. Questo è il sustanziale della Teoria, per cui impugnare, non mancano ragioni, le quali pero tutte debbono darsi per vinte, quando la pratica corrisponda all'ampolloso della gran promessa, sicchè vezamente ne feguano i vajuoli buoni, e fenza que' pravi fintomi, co'quali tanti vajolofi fogliono lafciarvi miferamente la vita. Che ciò possa sperarsi, ne sono persuafo dal celebratissimo Sig Antonio Vallisnieri, che con fus de 5. Giugno 1716. così, fra l'altre cose, mi serive. L'Osservazione della Trapiantazione del Vajnolo è verissima; ed io , l'anno scorso , ebbs qui in Padova un Nipote del rinomato Mauro Cordato di Costantinopoli mio Scolare in Medicina, che costantemente l'afferiva, e mi mostrava le cicatrici in se stesso. La ragione pure vi arriva: &c.

Sc. IV. S.M.Nov.

Se, X.

PILONI (Giorgio) Orazione dell'Eccellentissimo Sig. Giorgio Piloni Ambasciadore di Cividal di Belluno, fra le 12. nelle Glorie immortali del Serenissimo Principe di Vinceia Maria Grimani.

Vinegia Marin Grimani. Venezia 1596, in 4.

PINAMONTI (Gio. Pietro) L'Inferno aperto al Cristiano perchè non v'entri ovvero Considerazioni delle

pene

PI

pene infernali proposte a meditarli per evitarle. Distribuite per tutti i giorni della sertimana da un Religioso della Compagnia di Gesù.

Descendant in Infernum viventes Ps. 34. Ne descendant morientes S. Bernard.

In Bologna 1688, per gli Eredi di Antonio Pifarri in 8.

\* Questa devotissima ed utilissima Operetta è componimento del Padre Giovanni Pietro Pinamonti della Compagnia di Gesù come si vede dalla Dedicatoria e approvazione.

dell'Astrologia per rintracciar l'avvenire esposto alla succe per Disinganno de'ereduli da Giovanni Pietro Pinamonti della Compagnia di Gesà, in Bologna nella Stamperia del Longhi 1701. in 12.\* Porta in questo Opascolo tutte le Regole dell'Astrologia impossibili, e conclude così.

L'Astrologia è un compendio di regola sinza regola: è una massa confusa d'assiomi, tutti a capriccio: un lavoro in aria, senza sperienza, e contro ogni ragione: mentre asserma, che operi gran cose nella natura quel, che non è nella natura, ma solo nella fantasia.

La vera Sapienza ovvero Conderazioni uti- 5c. IX. lissime all'acquisto del Santo Timor di Dio disposte per tutti i giorni della settimana da un Religioso della Compagnia di Gesù. Venezia 1683, per Andrea Poletti in 12. ¶ Questo Religioso è stato il Padre Pinamonti, e perciò levando quest'Opera dagli Incerei l'abbiamo po-

fla fotto il nome del fuo vero Autore.

PINDARO TEBANO Homerus de Bello Trojano de la \* Non v'è luogo di stampa, nè s'anno, ma tengo per sermo che sia impresso in Firenze quando ne primi principi vi su introdotta sa stampa. Il Vossio de Historicis Latinis lib. 3. cap. 14. pagin. 819. scrive così: Primus cum edidit Laurentius Abstemius, cum Maphei Vegii Astyanate, ac quibusdam Epigrammar. Exinde Hagano e is el postea Basilea prodiit. La notata però da me è un edizione antica della quale a mio credere non ebbe cognizione il Vossio; circa poi al nome dell'Autore, Tamo IV.

scrive fra gli altri il Vosso: Pindarus Thebauus inscribitar Poeta quidam nominis incerti, qui carmine Heroico panzit Historiam belli Trojani. Oltre al Vosso veggasi ancora Gioviano Pontano de Sermone e il Barzio negli Avversari.

Sc. I. PINEDA (Giovanni) Discorso del danno, che cagionano le Commedie e lascivi spettacoli raccolto dall' Opere del Padre Fr. Giovanni di Pineda dell' Ordine di San Francesco. Firenze per il Marescotti 1599, in 12-

PINELLI (Giovambattiffa) Jo. Baptifta Pinelli Ode

in Translatione corporis S.Dominici.

Sc. III.

Sc. I(1.

Sc. VI. Sereniss. Etruries Principum Cosmi Medicis, & Mar. Magdalenz Austriacz. Ode III. Florentiz Typ. Vol-

chmari Timani Germani 1608. in 4.

PINELLI (Giovampietro) Cali terraque contentio, Elogium dum Illustris. D. Maria Lauretana Throna Religionem Profitetur in Monasterio Virginum. Illustris. D. Maria Stella Priola dicatum. Venetius anno 1696. Ex Typographia Pinelliana in 4. \* Giovan Pietro Pinelli è Autore di quest'Elogio come si vede dalla Dedicatoria.

PINELLI (Piero) Vedi Sanforini Alessandro.

PINO (Giovassi) Ad Illustrissimum D. Antonium Pratum Magnum utriusque Galliæ Cancellarium dignissimum Divi Rochi Narbonensis Vita per Joannem Pinum Toletanum edita in 4. \* Nel fine v'è Divi Rochi Narbonensis Vita per Joannem Pinum Tolosanum Senatorem & Oratorem Regium Venetiis edita suit Per Alexandrum de Bindonis anno Domini millesimo quingentesimo decimosesso nono Kalend. Novemb. Dalle stesse stampe e nell'anno medesimo pubblicò il Pino altro Libro con questo titolo: Ad Nobiles & egtegios Adolescentes Antonium & Guielmum Pratos Illustrissimi viri D. Antonia Prati Magni Galliarum Cancellarii dulcissimos liberos Allobrogicæ narrationis libellus.

PIO (Battifla) Baptista Pii, Philippi Beroaldi, & a-liorum virorum Doctorum Interpretationes, & annota-

tiones

PI

eiones in Hortum Columelle. Parisis 1543. In 4.

PIO (Michele) Allegazione per confermar quanto si Sc. II. scrive nell'annotazioni all'Avviso di Parnaso al numer.

57. cavata dalla Vita di Fra Bortolameo dalla Casa Vescovo di Chiapa da Fra Michele Pio Bolognese Lettore e Teologo Domenicano e stampata con molte altre d' nomini illustri di questo Ordine. In Pavia l'anno 1613.

In Antopoli 1618. Nella Stamperia Regia in 4.

PIO II. Epistola di Papa Pio II. a Mahometto II. So II. Gran Turco in 8. \* Non vi si vede ne l'anno ne il luo-

go dell'impressione. -

PIO IV. Bulla S. D. N. D. Pii divina providentia Papa Quarti super Reformatione Tribunalium Ordinariorum Urbis & Romana Curia, Conservatorum, Fisci Procuratorum, & aliorum officialium, ac ab eis dependentium: Brixia ad instantiam Jo: Baptiste Bozola 1563. in 4.

Papæ I V. super Reformatione Officii Rotæ. Brixiæ ad Gen.

instantiam Joannis Baptistæ Bozolæ 1563. in 4.

S.Pio V. Litera S. D. N. Pii Papa V. super crea-Sc. XIX. tione- Cosmi Medices in Magnum Ducem Provincia: G. Lana. Etruria: ei subjecta. Florentia: apud Junctas 1570.

in 4.

PIONI (Luigi) Milano consolato nell' Elezione a sc. XVIII. questo Arcivescovado, e Promozione alia sagra Porpora dell' Eminentissimo Federico Visconti, con la sua solennissima entrata, seguita agli II. di Gennajo 1682., e sunzioni antecedenti. Racconto di Luigi Pioni Cancelliere dell'Illustrissimo Tribunale di Provisione di detta Città. In Milano per Marcantonio Pandolso Malatesta in 4.

PIOVENE (Cefare) In morte dell'Illustrissimo ed Se, XVII. Eccellentissimo Signor Cavalier Cattarino Cornaro Proveditore Generale da Mar ucciso da Bomba nemica nella disesa di Candia. Ode del Signor Conte Cesare Piovene Nobile Veneto. Venezia in 4. \* Sono stampati con quest'Ode altri componimenti d'elevati ingegni.

K 2

6 P I

PIOVENE (Lelio) Oratione del Signor Lelio Piovene Dottor e Cavalier Ambasciatore della Città di Vicenza al Serenissimo Marcantonio Memmo Principe di Venetia per congratulatione della sua esaltazione al Principato. In Venezia 1613. appresso Tomaso Baglioni in 4.

Sc. VIII.

Sc. IX.

PISACCARI (Battista) Baptista Pixacbari Perrariensis ad Carolum V. Cæsarem Augustissimum pro
Francisco Sphortia Insubrum Duce Oratio in 4. \* Non
vi è dove sa impressa, ma si crede per ragionevoli congetture di chi intende, che sia stampata in Roma; Non
so già come si sia introdotto quest' uso d' Augustissimo
all'Imperadore, il quale epiteto viene d' Augusto, che
su quell'uomo che dicono l'Istorie; al mio orecchio
però non suona akrimenti che come se gli desse di
Cesarissimo da Cesare, il qual nome anche ritiene, e
pur veggo che oltre cento anni sono avean quest'usanza-

PISANI (Baidaffare) Alla Santità di Nostro Signor Alessandro VIII. Sommo Pontefice nel giorno della sua Coronazione Ode Pindarica del Dottor Baldassare Pisani Avvocato Napolitano Consecrata alle glorie dell' Eccellentissimo Principe Antonio Ottoboni Nipote di Sua Santità in Napoli 1689, in 4. \* Stamperà imbreve il Signor Pisani, che è sorse il maggior Lirico che viva, la terza parte di sue Poesse, nella quale inserirà anche questa Ode, secondo che esso medesi-

mo scrive ad un mio caro Amico.

¶ PISANI (Francesco) Francisci silii Sylvestri Pisani Patritti Veneti de Universæ Phylosophiæ ornamentis Oratio. Ex permissu Decemvirum in 4. senza luogo di stampa ch'è Venezia, e senza nome di stampatore.

Sc. XIX. Fr. Ver. PISCIO (Giovambattista) Breves elucidationes in Tabulam Smaragdinam Hermetis, Autore Joanne Baptista Piscio Cosmo III. Magno Duci Hetruriz dicatze 1703, in 12. \* Questo Opusculo è stampato in Macerata dal Silvestri. Pretendono si Signori Spargirici, o Alchimisti, che sia piena di Misteriala leggenda, che io hò in un'Opericciuola di Gio. Garlandi, che vi premette queste PISELLI (Giuseppe) Per la nuova Cometa dell'an-se. V. no 1680. computo Trigonometrico sondato sopra le due osservazioni satte in Perugia ed in Lodi li 14. Genna-ro 1681. ove si dimostra la quantità della sua parallasse con tutte le geometriche delineazioni dal che evidentemente si conclude, la distanza della medesima dal centro del Mondo di Giuseppe Piselli Accademico Umorista. In Lodi per Vincenzio Gallassi 1681. in 4. \* Quest'Opuscolo sa conoscere il Sig. Piselli per non men buon Mattematico di quel che altre sue nobili fatiche l'abbian satto ammirare come per ottimo Poeta, dandomi appunto per le mani un suo bellissimo sonetto non mai stampato, che in grazia de miei Lettori regissirerollo in questo suogo.

Per il celeberrimo P.Francesco Macedo Min. Oss., che rinchiuso in una Carcere compose un dottissimo e gran Volume de Incarnatione Sonetto di Giuseppe Piselli all' eruditissimo Sig. Antonio Magliabecchi Bibliotecario del

Serenissimo gran Duca di Toscana.

Giacea sopolto in prigionia severa

Dell'A...L... sotto gli arzigli
Quel gran MACEDO i cui divin consigli
Discepola ascoltò, l'Europa intera.

Ivi invitto impugne penna, che austera Diede eruditi all'Eresia gli esigli, E ad ottener Miraeoti per sigli Con l'inchiostro sposè l'ombra più nera.

Scrisso entro'l sen di Carcere prosondo, E udi d'Averno il Regnator superbo La ponture del calamo sacondo: Così mentr' ei benebè con duolo acerbo Fu prigionier, mostrò su i fogli al Mondo Nel sango umano imprigionato il VERBO.

Se il Pifelli non fu miglior Poeta di quello apparifea imquello Sonetto, credo che pochi vorrano dargli le lodi.

attribuitegli dal Cinelli...

Ser VI.

. . . . . Intermezzi per il Principe Pantastico, overo dall'Odio l'Amore, Opera Scenica, rappresentata. nel Teatro de Signori Accademici Stabili de Todi nel 1687. del Signor G. P. Dedicati all'Illustrissimo e Dottissimo Signor Antonio Magliabecchi , Bibliotecatio del Serenissimo Cosmo Terzo Gran Duca di Toscana : In Todis per Gio: Domenico Faostini 1687. in 12. Sonquesti Intermezzi dell'Eruditissimo e cortesissimo Signor Giuseppe Piselli, come in parte si può vedere dalle due Lettere G. P. iniziali di fuo nome; E' questo Signore oltre la nobiltà della nascita, gentilissimo Poeta, e Letterato degno; Ma quel che lo flimo in questi Intermezzi che son fatti stampare da tutto- il Corpo dell'Accademia, fi è, che un'Università dedichi al Signor Antonio Magliabechi , onor folito farsi solamente a Principi, e quindi s'argomenti la stima, che a disgrado del livore e dell'Invidia, si sa del di lui incomparabil mezito; Ma tornando al Signor Pifelli mio riverito Signore venendomi adello alle mani un nuovo e bellistimo. Sonetto degno parto di fua faconda penna, non maiuscito in luce, stimerò esser grato a chi si degna di leggere inferendolo in questo luogo.

Per una Santissima Spina della Corona di N. S. chesi conserva, e venera nella Terra di Montone, la, quale siorisce nel Venerdi Santo.

S O N E T' T' O.

Spina, ch'un tempo all'Increato Figlio
Ferè le tempie in fu'l Calvario Monte,
E fe grondar dalla Celeste Fronte
Di Stille redeuvici un Rio vermiglio;

Oggi`

Oggi mercè d'un alto e gran consiglio, Nel giorno in cui mancò di Vita il Fonte, Di più secoli a secono, e d'Acheronte Vede storire ammiratore un ciglio.

E pure è ver, che se con reo dolore Imporpore del Redentore il Crine Quest'arida teranna, ur torna in fiore;

Crado mortal! Con energie divine

Parlano a To per rifuegliarsi il core

Con facondia fiorita infinile Spine.

Sonetto non men cattivo del precedente

E già che ho inferito qui il Sonetto del Signor Pifelli, si contenti chi legge ch'io ne registri un altro del Signor Michel Benotti in proposito di quel che poco sopra ho detto del Signor Magliabecchi. All'Illustrissimo e Dotissimo Sig. Antonio Magliabecchi Bibliotecario del Sereniss. Gran Duca di Toscana.

SONETTO.

Se di mia Cetra il fuon nell'alto arriva Inacessibil Pindo, e lande ottiche; Se giungo a disserani in Ippocrene, Gran Magliabechi al merto tuo l'ascriva.

Cantai gli alti tuoi pregi, e aquelli il viva Replicaron le dotte Ascree Camene, Liete, che'l tuo saper di Roma, e Atene Gli antichi Studi, e le bell'arti avviva.

Nel tuo nome sci chiaro il Canto mio, Come vil gemma, che s'adorna in oro; E' l'udiron henigne, Euterpe, e Clio.

Poi mi mostrar, che l'Apollineo Coro Riserba a Te per saettar l'oblic, Serto non visto mai, d'eterno Alloro. 80 P I

Son tanti i Libri stati dedicati al suo nome che senza dubbio una numerosa Libreria può comporsene come altre volte ho detto, e se bene vi sono alcuni, che nom ne sanno, e non sò perchè, quella stima che si conviene, so rispondo con questo argomento; O che tutti gli Signori Oltramontani che universalmente lo stimano, e con tant'applicazione alle Lettere attendono, s' ingannano, o nò; Se nò, dunque egli è quell' Uomo ch'il credono; se s'ingannano, ne segue l'absurdo che tutti universalmente s'abbiano ad ingannare, il che è molto difficile; il P. Finardi Agostiniano sece quel bellissimo Anagramma appropriatissimo alla sua gran cognizione de libri

Antonius Magliabecchius. Is unus Biblioteca magna.

Ha egli da per se, che è cosa ammirabile messa insieme una Libreria di passa 25. Mila pezzi di Libri, e quel che più importa tutti scelti, cosa singolare in Uomo privato, ende entrando in essa può dirsi ciò che disse il P. Maestro Conti Domenicano entrando nella Libreria del Marchese Ipolito Bentivoglio di Ferrara.

Libros cella tenet; plures mens encipit una: Bibliotheca patet, Bibliotheca latet.

Sc. XI. .... La Musa risvegliata Oda di Ginseppe Piselli Sc. XIII. consacrata alla Sacra Real Maestà d'Eleonora Regina di Polonia, Duchessa di Lorena. In Todi per il Faustini 1690. in 4.

be. XI. .... Cupido Scultore per le Nozze delle Serenissime Altezze Odoardo Principe di Parma, e Dorotea Sofia Principessa di Neoburg, Contessa Palatina del Reno: Oda Epitalamica di Giusepp: Piselli consacrata alle medesime Altezze. In Todi per il Galassi 1690. in 4.

Sc. XI.
Sc. XII. di Giuseppe Piselli, consacrata all'Illustriss. e Reverendiss.
Monsig. Gio: Felice Barnabei Vescovo di Priveran Vicario Apostolico di Vallacchia Teologo di S. M. Ces. in Todi per il Faustini 1691, in 4. \* Il nostro Sig. Carlo Dati

Dati ancor egli podagroso, sece un'elegante Lezione al contrario di quest'Oda del Signor Piselli, cioe in lode, della Podagra, e da indi poi si gloriava non aver piu sentiti simili dolori certamente insossibili, come ben sono espressi da Luciano nel Coro de' Podagrici in quella sua Tragedia. E' gentilissimo il Signor Piselli, e spiritosissimo ne'suoi Componimenti, e perche nella sectima Scanzia a 70. quando nominai l'Opusculo del P. Berter, non ebbi il Sonetto del Signor Piselli che molto bene vi tornava in acconcio sopra l'unione de' due Mari, ho nondimeno per sar cosa grata a' miei Lettori, e perche ogni secolo ha i suoi Batilli stimato bene qui registralo.

Per la celebre unione de due Mari, Mediteraneo, ed Oceano, fatta dalla Maestà Cristianissima di Luigi XIV.

Re di Francia

## SONETTO.

Confagrato all' Illustriff. Sig. Antonio Magliabecchi Dottissimo Bibliotecario del Sereniss. di Toscana

Quel gran Luigi a'cui famosi eventi
Applande il fatto e l'Universo è Scena,
Oggi il Gallico suol sviscera, e svena,
E inestando due Mari Opra portenti.
Quindi or la dove a i vagabondi armenti
Fiorian le mense, è un'infeconda arena.
E dove alzosi una Pendice amena
S'ergon di spume i momentanci argenti.
Fama ben sai che mentre il Cielo arrise
A colsi che se cenno a'i flutti amari
Pendule le temposte egli derise:
Decidi or tu; se sra gli Eroi pin chiari
Sia quel Moisè, che un Eritreo divise,
O il Franco Rè che collegò due Mari.

Sonetto assai mal fatto. Quei momentanei argenti sono ridicoli, non meno di quelle pendule tempeste e la chiusa è affatto temeraria.

Toma IV.

. . . . . L'orrimo Principe Ideato nell'Altezza Sere-Sc. XII. nissima di Luigi I. Principe di Monaco, Duca di Valentinele, Pari di Francia &c. Oda di Ginjeppe Pifelli. In Todi per Vincenzio Galassi 1695. in 4.

Sc. XIII. . . . . . . Al Merito sublime dell'Illustriss Eccellentiss. e Reverendiss. Monfig. Giuseppe Vittorio Alberti Vescovo e Principe di Trento. Oda di Ginseppe Piselli. In

Todi per Vincenzo Galaffi 1693. in 4.

. . . . . Vienna liberata e trionfante per la prodi-Sc. XVIII. giosa sconsitta data all'inumerabil Esercito Ottomano, Oda di Ginjeppe Pifelli confecrata alla S. Ces. Maest. di Leopodo I. Imperadore de'Romani sempre Augusto. In Todi per Vincenzo Galassi 1683, in 4. \* Averà a quest'ora il Sig. Piselli date in luce le sue bellissime Poesse dedicate, se non erro, a Ce are; e credo che sia così, perche il Maggio 1690 mener'io era Medico di Fossombrone, passò con prestezza per Fano, ove con il Sig. Tommafo Azzo io era d'accordo andarlo a riverire, mentre andaya a Vienna.

Sc. XII.

PISONI (Omobnono) Ultio Antiquitatis in Sanguinis Circulationem hoc est opusculum Homoboni Pisoni Phys. Cremonensis, in quo sanguinis Circulatio antiquis ignota, a Recentloribus inventa refellitur. Cremonæ 1692, in 8. Ex Typ. Laurentii Ferrari \* Non per altro fine a far quelta fatica mi fottopoli, che per tor via l'occasione di moltissimi ladronecci, in alcuni libra di Mescellanei riconosciuti. E come mai è stata la Circolazione agli antichi ignota, se Galeno nel Com. 4. Afor. 2. dice : Sectio vene creditur evacuare totum corpus aqualiter; ed altrove; Se la igitur vena ex qua commode & abunde evacuatio fieri possit, totius corporis resultabit exinanitio: Nelle quali parole ben si comprende aver egli la Circolazione intefa, ma folamente di paffaggio, e non per estenso come i Moderni hanno fatto esaminata. Il Gordone stampato per i Frolloni in Lione Panno 1555, se non erro, apertamente mostra d'averla intesa quando dice : ex quacunque vena fiat evacuatio, fit evacuatio ab universo corpore. Ho conosciuto

un Professore, oggi morto che della transsusione del sangue inventore sacevasi, e pure il Libavio stampato nel secolo passato, nel suo secondo Tomo ne savella; ed è vero quell'adagio: nil distam quod prius non sit distam.

Dopo aver il Cinelli riportato nel Tomo XIII. il Sc. XIII. fudetto Libro, con aggiungervi alcune delle cose toccate di fopra fogiunge . A questa oramaj accertatissima Dottrina, par che si possa adattar quel che si legge mell'Ecclesiastico al Cap XII. Antequam rumpatur funiculus argenteus, & recurrat vita aurea, & conteratur bydria super sontem, & confringatur rota super cisternam, & revertatur pulvis in terram fuam unde erat , & spivitus redeat ad Deum qui dedit ilium, &c. Non furono così groffolani gli Antichi, come da alcuni moderni fi crede, ancorche non manchino scimuniti, che ssacciatamente dichino, come una volta fentu: Quante volte Signor N. ci samo risi delle scimunitaggini di Galeno, e d'Ipocrate: Oh tempora! Per rifus multos debes cognoscere ST LTOS. Non ha forse mostrato il non mai abastanza lodato Cavaliere Carlo Patino, Luem Gallicam non effe morbum novum, come notai nella mia feita Scanzia a 26.? Un mio Amico, del quale non riferisco if nome per non apportarli discredito, era tenuto in grandissima stima per gli suoi componimenti stimatissimi in Universale: Entrando in qualche libreria subito si gettava alla lettura de'libri più antichi e disufati, d'onde trae va que' fali, che rendevano maravigliofi i fuoi verfi ; Un'altro dall' Idioma Spagnuolo cava tutti i fuoi ragionamenti che facevano scoppio grandissimo; Veggo ancora attribuire a persone del nostro secolo, cose composte da S. Agostino, e troppo lungamente mi discosterei dall'intrapreso cammino, se i ladronecci tolti dagli antichi discoprir volessi, e quelli che le vesti accatcate portano indoffo; Ma si concluda, che non surono ignoranti, gli antichi, a'quali molto fiam noi tenuti, almeno per l'invenzione dellè cofe, e molto gli dob84 P I

biam compatire, perche molto affaticavanti nel folo copiar un libro, che ci vuole l'età d'un uomo, mentre noi co'l beneficio della stampa, troviamo con pochi soldi la pappa smaltita.

Sc. XIV. Dissertatio de Usu Vesicantium in sebre maligna Homoboni Pisonis Physici Gremonensis. Cremonæ

Typ. Laurentii Ferrarii 1684. in 12.

da PISTOJA (Luigi) Orazione funerale in nome di Sc. I. D. Alberigo Cybo Pr. di Massa fatta dal P. Fra Luigi da Sc. VIII. Pissoja Cappuccino alla Signora Vittoria Cybo. Pisa

per il Fontani 1623, in 4.

PITTI (Lucalberto) Orazione e publica congratulazione del M. Rev. Sig. Luc' Alberto Pitti Priore di S. Angelo di Cordigliano Accademico Antiquario dell' Accademia stabile di Forli fatta in nome della sua Patria all'Illustrist, e Reverendist, Sig. Card. Lanti nuovo Vescovo di Todi nella Chiesa Cattedrale il di 2. Febbraro 1608. In Perugia appresso Marco Navasini in 4.

Sc. IV. PITTI (Vincenzio) Esequie della S. Cattol. Real Macstà del Re di Spagna D. Filippo d'Austria, celebrate dal Sereniss. D. Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana nella Città di Firenze descritte da Vincenzio Pitti.

Firenze 1598. in 4.

P L

PLACCE (Vincenzo ) Invitatio amica ad Autonium Magliabecchium; aliosque illustres, & claristimos viros  $s_c$ . IX Sc. XX. Respublicæ Litteraria atque rei Libraria Proceres, Fau-Ab. Bacch. tores, Peritos, super Symbolis promissis, partim & deffinatis ad anonymos, & pseudanonymos detectos, & detegendos Vincentii Placcii Hamburgensis. Accedit delineatio præsentis tlatus, & confilium, atque Votum absolvendi D. V., ac edendi operis totius ultra 4000. Authores exhibituris, cum Indicibus adjunctis necessariis. Hamburgi apud Gottfried Liebzer in 4. \* L'Ope-Sancatt. ra del Sig. Placcio è affai nota, ne occorre il diraz di vantaggio. Solo però foggiungerò, che questo stello inviinvito su stampato a piedi nell'Opera dello stesso Placcio De arte excerpendi Ge. stampata Hamburgi literis Spiringianis 1689. In 8., e riferita dal Giornale di Parma, hanno detto, a pag. 213. nel num. IX. Ivi si dice: è rimarcabile in questo Opuscu'o la modestra dell' Autore, e la stima che prosessa degli altri simili a se testerati, e specialmente del Signor Magliabecchi, da cui istantemente domandò non solo notizie per l'Opera da stamparsi, ma emenda-

anni. Felice la letteratura, se in sutti susse pari modestia, e moderazione. \*

ta, & minuta quædam alia non memorata, editi usque ad annum C. 1695. in 8. \* Dopo il Catalogo de' Libri stampati, v'è ancor quello de'Libri da stamparsi dal medesimo dottissimo Signor Placcio, che molti anni sono ebbi sortuna tiverire nel suo passaggio che sece per Firenze, mentr'era a visitare il Signor Magisabecchi. Nel sine vi suno notati molti Scrittori, che hanno satto il catalogo de'Ioro libri. Non v'è suogo dove tal Catalogo de'libri stampati e da stamparsi dal Signor Placcio na impresso, ma stimo ragionevolmente che sia impresso in Amburgo.

zione, e censura della già stampata saranno da quindeci

PLANETTI (Giuseppe) Josephi Planetti Episcopi Sc. III. Tudertini Oratio habita in Exequiis Eminentiss. & Reverendiss. claræ mem. Ulderici Episcopi Portuensis Cardinalis Carpinei, olim Episcopi Tudertini. Tuderti

1679. Typis Vincentii Galariii in 4.

PLATI (Domenico) Lunæ Eclipsis observata Rome p. Bamb. Anno Domini 1657. Die 25. Junii, Hor. 9. min. 25. post meridiem. D. Dominici Plati Montis serrati Religio-si, ibidemque Philosophia Professoris. II. b. 38. c. 76.

PLATONE...... Platonis Axiochus aut de morte li- Sc. XI. ber Græce & latine ut conferri ab utriusque linguæ studiosis possit Joachimo Perionio Comariceno Interprete, una cum ejusdem Perionu annotationibus longe do&if-simis Basileæ 1542. in 8.

¶ PLUMAN C......) Oraifon funebre de tres-haut,

tres-puissant, & tres-excellent Prince Louis X I V. Royde France e de Navarre, prononcée a Bordeaux dans.
PEglise de la Maison Professe de la Compagnie de Jesus.
le 14. Decembre 1715, par le P. Pluman de la meme.
Compagnie. A Bourdeaux, chez de la Court & BoudèBoè 1715, in 4. Il tema de questa Orazione su preso da
quel luogo del Salmo 70. Tamquam prodegium fassus sum
multir & tu adiutor fortis.

Sc. XI. PLUTARCO.... Plutarchi Opusculum quomodo oportet adolescentem audire Poemata, Gentiano. Herve-

to Interprete: Lugduni in 8.

Aliquis se se saudare sine invidia possir, a Julio Gabriellio Eugubino latine redditus. Venetiis 1561. ex ossicina
Nicolai Bevilacquæ. \* Oh quanto saria necessaria la settura di quest'Opuscolo ad alcuni che stampalatamente si
lodano, e sanno lodar dagli appassionati, dandosi da per
se di sumi delle Lettere, della decima maraviglia del
mondo, con gran risa di chi legge, chiamar sacendosi.
Che più, ve ne son stati fra di quelli che per quattro
versacci ch'anno satto, si son satti ritrarre con la corona d'alloro; e non si ha poi a ridere? Difficile est Satyram non scribere.

## P O

Sc. 11. POBLACION (Giovanni Martino) De Usu Astrolabia compendium schemmatibus commodissimis illustratum ac mendis quamplurimis repurgatum. Authore Joan. Martino Poblacion, cui accessit Procli Diadochi de fabricha usuque Astrolabii, Georgio. Valla Placentino Interprete, præterea Gregoræ Nicephori Astrolabus.codem interprete. Lutetiæ apud Gulielm. Cavellat 1557. in 12.

Dett. Nig. Oratio in laudem Illustriss. Raymundi Jo. Fortianus.

Collegit Medicorum Venetorum Protomedici, in Patavino Lipeo Pract. Medicinz Prosessorus supraordinarii in prima sede, Equitis D. Marci Excellentiss. Senatus De-

creta.

P O 87

crero, & Cæsaris Archiatri, habita in eodem Collegio a Nicolao Pocobello Cive Veneto Phil. & Med. Doctor. Colleg. 1613. Venetiis Typ. Jo. Francisci Valvasensis in 4.

POCEZIO (Ottobuono) Octoboni Pocetii Oratio in fu- Sc. XIX. nere Alphonsi Estensis Jun. Ferrarize apud Rubeum G. Lanz.

1578. in 4.

¶ PODAVINIO (David) In Illustriss. Jo. Delphini Episcopi Brixiæ adventu Oratio per Davidem Podavinium Cath. Ecclesiæ Mansionarium habita. Brixiæ apud Vincentium Sabbium 1376. iu 4.

POGGESI (Angelo) I quattro Novillimi Poema Sagro di Angelo Poggesi Accademico Arcade: All' Altezza Serenssima di Ferdinando Principe di Toscana. In Pisa 1700. in 4. \* Tanto questo, quanto l'altro della Caccia sono per ogni capo due bellissimi Poemersi del Sig. Abate Poggesi.

di POGGIO (Bartolameo) Relazione del solenne su- sc. VII. nerale celebrato da P. P. Cher. Reg. di San Paolo detti volgarmente Barnabiti nellaS. S. Annunciata di Pescia in suffragio de'desonti benesattori di essa Chiesa e Collegiodescritta dal Signor Bartolommeo di Poggio, al Sign. Giuseppe Laurenzi Lettor pubblico di Rettorica in Lucca: Lucca per Bald. del Giudice in 4. 1641. \* Certo che que' Venerabili Religiosi avevano in quel tempo un sioritissimo Colleggio sotto la direzione del Padre Boldoni notissimo per le sue prerogative, del quale assa più savellano l'Opere dottissime idi quanto potesse mai dir mia rozza penna, siccome è anche per la stessa cagione cognito il Sig. Laurenzio.

POGIANI (Ginlio ) Laudatio Marcelli II. Pont. P. Bamb.

Max. per Julium Pogiani ad facrum Collegium recitata.

Anno 1362. II. b. 1. car. 202. II. b. 6. car. 262.

POGIOBELLO (Gionambattista) Ad Sanchill. D. N. sc. VI. Alexandr. VII. pro Catholicis Helvetiorum Legatis Oratio dicta in Quirinali a Joanne Baptista Pogiobello Lugamense J. V. D. Romæ Typ. Franc. Monetæ 1661. in 4.

POISSON (.....) Oraison sunchre de tres-

haute

88 haute, tres puissant, & excellent Prince Monfeigneur Louis Dauphin, prononcée dans l'Eglise du grand Couvent des Cordeliers de Paris le 18. d'Aout 1711. Par le P. Possson Cordelier . A Paris chez Jean Baptiste Coignard 1722, in 4. \* Il Padre Poisson ha voluto provare, che il Delfino non ha avuto bisogno di regnare per far conoscere le sue virtù reali, e però egli ha preso il testo da quelle parole del cap. 29. del lib. 1. de Paralipomeni : Dominus dedit illi gloriam regni .

. . . . . Oraison funebre de tres-haut, & tres-puissant Seigneur Louis François Duc de Boufflers Pair & Marèchal de France prononcée dans l'Eglise des Pp. Cordeliers de Beauvais par le Pere Poisson Cordelier. A Paris chez

Louis Guerin 1712. in 4.

¶ POLA (Francesco) L'Epitafio Dialogo dell'Illustrisfimo ed Eccellentissimo Signor Francesco Pola Giure Consulto Veronese, e Lettor pubblico nello studio di Padova. Nel quale dottamente s'insegna il modo di comporre gli Epitafi all'antica. In quest' ultima edizione dall' istesso Autore ampliato con la Vita del medesimo all' Il-Instrissimo ed Eccellentissimo Signor Alessandro Roja dedicato. In Verona nella Stamperia di Angelo Tamo 1626. in 4.

..... Fuancisci Pola Jurecons. Veron. Oratio de Perversa institutionum civilium explicandarum ratione. Veronz apud Hieronymum Discipulum 1397. in 4.

POLACHI (Giorgio) Ad Illustriss. ac Reverendiss. Sc. XVII. Virum Matthæum Zanum Patriarcham Venetiarum &c. Georgii Polachi Clerici Veneti Oratio . Venetius apud

Marcum Antonium Zalterium 1602. in 4.

9 . . . . . . Georgii Polachi Clerici Veneti Oratio habita in funere Zachariæ Pensabeni Antistitus Ecclesiæ SS. Apostolorum, & Divi Marci Canonici. Venetiis 1799.

ad fignum Leonis.

Sc. 1V. Sc. V.

POLIDORO (Gregorio) Opulculum in quo de Quadruplici Angelorum bello, ac de triplici ejuldem effectu materia pertractatur authore Fr. Gregorio Polidorio Pistoriense a Piscia oriundo S. Theol. Profess. Ord. Erem. S. AuguAugustini. Florentiz 1596. in 8.

POLIDORO (Pietro Donato) Noga: Laderchianz in Se. XX. Epistola ad Equitem Florentinum sub nomine, & sine Ab. Bacch. nomine Petri Donati Polydori vulgata, Centuria prima, accurante M. Ant. Gatto I. C. Genua Typ. Joan. Mariz: Ferroni 1709. in 12. \* Questo Libercolo è stomacoso per la sua mordacità, e irriverenza verso il Padre Laderchi Religioso di tutta bontà, nè meritevole delle tante besse quì fattegli. Chi sa l'acre contesa insorta per gli Atti pubblicati da un M.S. del secolo duodecimo in circa, del Martirio de' SS. Cresci, e Compagni, saprà il contenuto di questo Opuscolo, in cui non v'ha avuta alcuna parte l'onoratissimo Signor Gatti, e ne sono sicuro. \*

POLITO ERMANO Vedi Porto Emmanuele.

POLIZIANO (Angiolo (Stanze di M. Angiolo Polizia-Salv. no fatte per la giostra del Mag. Giuliano de'Medici nuovamente ristampate, e corrette. In Fiorenza per Bartolameo Sermartelli 1577. in 8. \* Queste bellissime stanze sono ristampate molte volte, e si trovano ancora nella Raccolta delle stanze di diversi nomini illustri.

..... Angeli Politiani Oratio pro Oratotibus Se- Se- VI. nenfium ad Alexandrum VI. Pont. Max. in qua de fumma Pont. potestate, cum eloquenter, tum erudite

agitur. Rome in 4.

¶ POLO (Reginaldo) Discorso di pace di Mons. Reginaldo Polo Cardinale Legato a Carlo V. Imperatore,
Et Henrico II. Re di Francia in 4. \* fenza nome di
Juogo e stampatore e senz'anno. Fu questa Orazione
ancora stampata con altra Orazione della Guerra nell'
Accademia Veneziana l'anno 1558. con questo titolo:
Discorso intorno alte oose della guerra, con un'Orazione della Pace in 4.

POMI (Giovanfrancesco) L'ajuto de'Moribondi opera Sc. II. utile, e necessaria per consolare i poveri infermi, & ajutarli nel tempo della morte cavata da diversi autori, e posta insieme con ordini e con distinti Capitoli dal Padre Don Giovanfrancesco Pomi Canonico Regolare del Temo IV.

M Sal-

Salvat. In Siena per il Bonetti 1656. in 12.

PONA (Francesco) Della contraria forza di due be-Sc. 1V. gli occhi, discorso di Francesco Pona Accademico Filarmonico in 4.

Sc. V. .... Orazione funerale di Francesco Pona Accademico Filarmonico per l'Eccellentissimo Signor Andrea Chiocco in 4. \* Fu il Chiocco un eruditissimo ed espertissimo Archiatro, e di costumi sì innocenti che non adoprò mai la fua erudizione per deprimere e lacerare

altrui, come par che per lo più fi coftumi.

PONCET DE LA RIVIERE (Mubile) Oraison funebre de tres-puissant & tres-excellent Prince Monseigneur Lovis, Dauphin, prononcée dans l'Eglise de l'Abbaye Royale de Saint Denis le 18 Juin 1711 par Messire Michel Ponces de la Reviere Eveque d' Angers . A Paris chez Raimond Mazieres 1711. in 4. Il testo è preso dal cap. 3. de'Proverbj. Beatus bomo qui invenit fapientiam & afflut prudentia ; viæ ejus, viæ pulchræ, & omnes femite illius pacifica.

PONSEVI (Domenico) De glorioso Christi Ascensu Dominici Ponsevii Carmen, Florentiz apud Sermartellium

1 (88. in 4.

\$c. I,

Sc. XIX.

Sc. 11, . . . . . De laudibus Scientiarum Oracio Dominici Tegl. Ponsevii habita in florentissimo Gymnasio Pisano Kal-Novemb. 1596. Florentiz apud Hæred. Jacobi Juncte in 4.

POPMA (Tito) Titi Popmæ Phrylii De Operis Ser-P. Bamb. vorum liber. Ex Officina Plantiniana Raphelengii 1603 in 8. \* E' una disgrazia ben grande, che è comune a Leggisti, ed ai Medici, il venire loro impurato a titolo di vizio l'essere eruditi. Guai a chi si pretende sodisfare il genio del vulgo. Andrea Alciati fra quelli, e fra questi Girolamo Mercuriale, tra gli altri, secero vedere cosa vaglia l'erudizione in quelle due così importanti Professioni. L'Autore di questo Opuscolo, che era Avvocato, fa in esso vedere, di qual fondo susse la sua erudizione perciò, che concerne l'antichità Romana. Egli dichiarali avere tratta quest' Operina dalle fue

sue Opere Legali, e vi cita, a suogo a suogo, il testi, e le Leggi. Quindi comincia deffinendo colla 1. 1. D Oper. Libert. I. z. D. Oper. Servor. 8. che: Opera funt diurnum Officium, que in affu consistunt, & per sue gulos dies dantur, nec ante in verum natura sunt, quans is dies venit, quo prastande sunt. Quindi seguendo a distinguere i servi, e pubblici, e privati, nulla lascia addietro di quanto sta sparso su tanti volumi. Ma co. mecchè è impossibile, ad una ad una numerare le stelle del Cielo, così è probabile, che qualch'uno de'ministerj servili gli sia ssuggito dalla penna. A cagione d' esemplo, ei non ha posto il Tricliniarea ch'era il soprastante al Refettorio, o Tinello nelle Corti, e pure viene indicato da Petronio Arbitro , e nel Vangelo defignato col nome di Architriclinus. Gio: a V Vouueren commentando il primo porta questa Iscrizione

## M. ULPIO AVG. LIB. DIVI. TRAIANI. AVG. A POTIONE. ITEM. A LAGVNA. TRICLINIARCH.

Se poi il Servo ad Cyathos enunciato dal Popma p. 67. sia lo stesso, che quello a Potione dell'Iscrizione, io ne ho qualche dubio. Parmi, che questo significhi Coppiere, e l'altro il Guarda-Bottiglieria o Bottigliere. E ciò basti.

PORCELLAGA (Francesco) Orazione di Francesco Porcellaga Ambasciatore di Brescia nel tallegrarsi col Serenissimo Principe Marc' Antonio Memmo. In Ve-

nezia 16:3. appresso Niccolò Polo in 4.

PORCELLI (Francesco) Breve discorso nel qual si so VIII, narrano i motivi della Città di Napoli in reintegrare alla sua Padronanza la Vergine S. Patrizia Imperadrice di Costantinopoli, composto dal Molto Reverendo padre Lettor Fra Francesco Porcelli Domenicano. In Napoli per Ottavio Beltrano 1621, in 4, \* Il sottrarsi dalla protezione de' Santi su sempre cagione di qualche gran slagello; anche un'altra Città che non vosse San Bernardo degli Uberti per Protettore, su severamente

-

da Dio punita, ed in suo Consiglio, dove si proponeva d'eleggere Cristo per Re mandatone il partito vi furono da 90. voti contrari, se ad un Classico Autore creder si dee, così quell' ossequio che non volse dare a Dio, bisognò per ne essittà darlo agli uomini.

¶ POREE (Carlo) Gallis ob Victoriam reducem grasulatio habita in Regio Ludovici Magni Collegio Soclefu a P. Carolo Porès Societatis ejustem Sacerdote die

22. Kalend, Januarii an. 2723. Parifiis in 12.

phini laudatio funebris dicta IV. Nonas Junias in Regio Ludovici Magni Collegio Soc. Jesu a P. Carolo Pozee Soc. ejustem Sacerdote Parisiis apud Stephanum Papillon via Jacobza 1711. in 4.

inde ab ejus pueritia augurari liceat? Oratio habita in Regio Ludovici Magni Collegio Soc. Jesu a Patre Carolo Pare: Societatis ejustem Sacerdote. Parisis 1717.

in 4.

. . . . . Ludovici Magni Francia & Navarra Regis Laudatio funebris dista in Regio Ludovici Magni Collegio, a Carolo Porce e Soc. Jesu pridie Idus Novembris anni 1714. Parifiis apud Stephanum Papillon in 4. \* Uscito questo Panegirico si trovò il Signor Guerin Professore di Retorica in Parigi che lo censurò dando fuori un libretto intitolato: Reflexions Critiques fur l'Eloze funchre du Roy prononce par le P.P.... 17:6. in Lz. Tre si alzorono Apologisti in, favore del Padre Porce, cioè il Signor Abate le Fargue, il Signor Abate Le Masson, ce un Anonimo. Il primo pubblico : Response a la Critique faite par Monf. G... Professent de Rhetorique du College de .... sur l'Eloze funebre de Louis le Grand promonce par R.P.P... par M.l' Abbele Fargue . Paris chez ha venue Bienfait & Joseph Monge 1716. in 12. Il secondo usci col seguente libro: Discours sur l' Eloquence au sujet des Reslexions de M.Guerin sur l'Oratson sunebre de Lonis le Grand par le Pere Porte. A Paris chez Nico. las le Clerc & Joseph. Monge in 12. L'Anonimo poi usci, colla

colla qui notata operetta: Apologie de l'Eloge funebre du Roi prononce par le P. Porée ou remarques sur le reflezions critiques de Monsieur . . . . A Paris obez Gregoire . Depuis in 12.

Oratio, habita die vigesimoquinto Februarii anno Domini 1736. in Regio Ludovici Magni Collegio, Societatis Jesu a Carolo Porce Societatis ejustem Sacerdote. Parisiis apud Marcum Bordelet 1736. in 4. \* Chi volesse portare i titoli di tutte l'Orazioni del Padre Porce e tutte buone, vi sarebbe da riempire molti sogli. L'argomento singolare di quella merita la sua attenzione, perchè siamo in un tempo in cui la licenza e l'empietà di molti di questi libri è giunta ad un detestabile eccesso. Prova il P. Porce in questa sua Orazione che questa sorta d'Opere è nociva alle Lettere e alla Repubblica Letteratia, ai costumi, e allo Stato.

¶ PORPORA (Francesco Antonio) Vita Jacobi Galli a Francisco Antonio Purpura J. C. Neapolitano illius o-

Jim Auditore scripta in 4-

PORRI (Giulio Cefare) Al Reverendiss. Padre Don Sc. XIV. Pietro Cannett Abate Camaldolese a Faenza, lettera in data di Cremona de'23. Decembre 1692. del Sig. Giulio Cesare Porri, con due Sonetti di due gentilissimi Spiriti, e degnissimi Poeti, cioè, il Signor Francesco Arisi al Signor Francesco de Lemene Dottor Collegiato (da me in queste Scanzie mentovato) con la risposta del Signor de Lemene al Signor Francesco Arisi in 4.

PORTA ( Cesare ) Vita, morte, e miracoli di S. Huomo-buono in 8. Rima di Cesare della Porta: Perugia Se. Ist.

per Angelo Bartoli 1630. in 16.

fimo Rosario di Maria &c. di M. Cesare della Porta Cremonese Al M. Magnifico Sig. il Sig. Ottaviano Cantà Gentiluomo Cremonese. In Cremona presso Cristosano Draconi 1584. in 4.

PORTA (Giovambattifla) Illustriss. & Excellentiss. Se. XI.

Offavio Farnesso Placent. Parmæque Duci II. in ingre fsione Arcis Placentina feliciss. Joannis Bapusta Portae Carmen. Placentia, apud Antheum Comitem 1585.

in 4.

9 PORTENARI (Angiolo) Angeli Portenarii Patavini Augustiniani Artium & Sacræ Theologiæ Doctoris, ac in celeberrima Patavina Academia extraordinariæ Philofophiæ publici Professoris, De Philosophiæ laudibus Oratio habita in flotentissimo Patavino Gymnasio pro suce Lecturæ ingressu . Patavii apud Laurentium Pasquatum

Anno ab effracto serpentis capite 1595. in 4.

PORTERO (Francesco) Disquisitio Theologica de Sc. XII. præsenti sædere inito & continuato cum Principe Auriaco Hæretico Invafore Regiæ Coronæ ac dictionum Jacobi fecundi legitimi & Catholici Principis \* Non vi. è il luogo dove na stampara, nè il nome dell'Autore. Il luogo della stampa non mi è noto, ma l'Autore è certo il dottissimo Padre Francesco Portero.

Sc. XVII:

PORTESANI (Gio: Paolo) Breve raccontamento della Vita miracolofa del gloriofo S. Teobaldo Baron Franzese, e poscia umile Monaco Eremita Camaldolese scritta da Gian-pao'o Portesani, dall'istesso dedicato. alli M M. Illustri Signori Regenti del Consiglio Gene. nerale della Nobilissima Terra della Badia del Polesine . In Cremona per Gio: Pietro. Zanni 1662. in 4-

PORTI (Girolamo) La Tromba della Fama di Lui-See XIX G. Lauz. gi XIII. Panegirico di Girolamo Porti . Ferrara per il. Suzzi 1641. in 4..

..... Perrara vaticinante nella venuta del Card. Antonio Barberini. Oda de Girolamo Porti. Ferrara per-

il Sazzi 1643. in fogl.,

..... Trionfi Poetici per la pace conchiusa tra-G. Lanz. il Sommo Pontefice Urbano VIII. e i Principi collegati. Composizioni di Girolamo Porti . All' Eminentiss. e Reverendist. Sig. Card. Ant. Barberini. Ferrara nella stampa Camerale 1644. in 4.

POR-

P 0

PORTO (Emmanuele) Perpetuo Galendario, e facil Sc. VI. metodo, per saper un qualsivoglia Anno, l'Aureo numero, il Giclo Solare, l'Indizione Romana, l'Epatta, il far della Luna, la Pasqua, tutte le Feste mobili. Avvento, e Quattro Tempora, il tutto conforme allo stil Vecchio, e nuovo per gli Anni passati e per gli anni avvenire. Opera di Ermanù Polno, Dedicata al Molto Illustre Signor Severino Giovanni Benzonio, meritissimo consignere dell'Illustrissima Nazione Alemana. In Padova per Gio: Battista Pasquati 1644 in 4. Questo Opuscolo è di Emanuel Porto, essendo Ermani Polito il suo anagramma.

da PORTO (Jacopo). Filomena di S. Bonaventura Sc. XI. zidotta in terza rima dal Reverendo Padre Fra Jacopo da Porto Min. Off. Firenze per il Sermattelli 1585.

PORTZIO (Gio: Davide) Vini Rhenani in specie Bacharacensis Anaromia Chymica ex novis principiis potius principiatis, Acido & Alcali resoluta, in qua pauca de Terra, Vite, Uva, musto, vino, ejusque spiritu tartaro, tandemque aceto brevibus trastatur, suosque in usus rediguntur a Joanne Davide Portzio Baiharaco-Palatino Phil. & Med. Dostore Heydelbergæ impensis Jo: Petri Zubroda 1672. in 12.

PORZIO (Gregorio ) Fornix Laurentianæ Basilicæ Sc. I. extructus & ornatus ab Eminentiss. & Reverendiss. Prin-

cipe Francisco Barberino. Gregorii Porcii-

.... Gallicus Alcides de Rupella perdomita trium- Se, VIII. phans celebratur carminibus Gregorii Porcii. Romæ ex

Typ. Jac. Mascardi 1619. in 4.

X. Pontificatu Elegia Gregorii Porcii. Anno 1644. II. b. 24. car. 224. \* Con diversi parti del proprio ingegno si è reso rinomato il Porzio.

PORZIO (Simone) De coloribus oculorum Simonis Sc L.

Portii Neapolitani. Florentiz 1550. in 4. Test.

Trattato de'colori degli occhi dell'Eccellen- Sc. II.

Till Filosofo M. Simone Portio Napolitano all'Illustriss.

e Re-

e Reverendiss. Card. di Mantova tradotto in volgare, per Gio: Battista Gossi. In Fiorenza per il Torrentimo 1551, in 8.

Sc. VII. . . . . . De conflagratione Agri Putcolani Simonis
Portii Neapolitani : Florentia 1551. in 4. Era questa

thata stampata avanti in Napoli.

Sc. VIII. POSSEVINO (Antonio) Vita e morte della Serenifima Eleonora Arciduchella d' Austria e Duchella di Mantova, recitate da Antonio Possevino della Compagnia di Gestà nelle generali Esequie di lei; presenti i Serenissimi Sig. Duca e Duchella di Mantova, con altri Principi, Ambasciatori, Nobiltà e Popolo, oltre i Presati e'l Clero: alquanto piu particolarmente stese per più comune ediscazione e conforto. In Ferrara per Vittorio Baldini 1595. in 8. \* Nel principio di questa deferizione vi sono alcuni versi latini, componimento dell'Eruditissimo Giuseppe Castigsione del quale si è parlato in questa Biblioteca, ed un Ingegnosissimo Centone, cavato da Virgilio dall'insigne Capilupi, nominato pure a suo luogo.

Sc. XII. dis Chyrrai Harerici imposturas, quas in Oratione quadam inseruit, quam de statu Ecclesiarum hoc tempore in Gracia, Asia, Africa, Ungaria, Boemia inscriptam edidit, ac per Sueciam & Daniam disseminari curavit, Opera Nicolai Mylonii Theologi Germani in lucem edita. Ingostadii ex Ossicina Typographica Wolfangi Ederi 1183. in 16.

fione Spiritus Sandi a Patre & Filio desumptæ ac breviore, & disucidiori ordine digestæ ex sibro Gennadii Scholarii Patriarchæ Constantinopolitani ab Antonio Possevino de Soc. Jesu in gratiam & utilitatem Rutenorum: Legant Ruteni, nec legisse, ac credidisse unquam cos poenitebit; Ingolstadii, ex Ossicina Typographica Wosfangi Ederi 1583. in 16.

P. Bamb. POTAMANDRO ( Ifracle ) Oratio gratulatoria in adventu Illustriss. D. D. Andrew de Bnin Opaluskij

PO

Regni Poloniz majoris Secretarii, Prapoliti Plocensis & Oratoris a Potentissimo Sigismundo III. Poloniz, ac I. Regnorum Sueciz, Gothiz &c. Rege ad S. D. N. Paulum V. P. O. M. Anno 1605. missi, composita ab Israele Patamandro Gotho, & habita Romz pridie Kal. Augusti nomine Suecorum ibidem studentium, sub Capitolio. II. b. 16. car. 158.

POZZO (Alfonso) Oratione dell'Illustriss. Sig. Co: Alfonso Pozzo Ambasciator del Sereniss. Sig. Duca di Parma & Piacenza &c. al Sereniss. Marcantonio Memmo Principe di Venetia nella sua essaltazione al Principato. In Venetia 1613. appresso Antonio Bazachi

ìn 4.

POZZO (Andrea) Copia d'una Lettera scritta da Sc. XII.

Andrea Pezzo della Compagnia di Gesu Pittore all'Il
lustriss. & Eccellentiss. Principe Antonio Floriano di

Liechtenstein Ambasciatore dell'Augustissimo Imperadore Leopoldo Ignazio presso la Santità di N. S. Papa

Innocenzio XII. circa li significati della Volta da sui

dipinta nel tempio di S. Ignazio in Roma. In Roma
per Gio: Giacomo Komarek Boemo 1694. in 4.

POZZO (Giovambattista) Carolo V. Maximo Lotharingiz Duci ob Budam expugnatam plausus Regize Ti- 3c, XIII. cinensis Academize sive Panegyricus publice habitus in Templo Maximo die 5. Novembris 1566. ab Abb. D. Joanne Baptista de Puteo Can. Reg. Lateran. & in eadem Academia Regio Grzeze & Latinz Eloquentize Prosessore. Mediosani 1648. Ex Typ. Camilli Conra-

de in fol-

del POZZO (Ludovico) Pastorale Carità di S. Carlo, sacro Ragionamento &c. detto nel Duomo di Milano da Ludovico Pozzo. Milano 1632, per Filippo Ghisola in 8.

## PR

. PRATO ( Francesco Maria ) Parere con voto del P. Bamb.

Dottor Francesco Maria Prato sopra quello l'ha coznandato il Sig. Conte d'Ognate, e Villamediana Vice
Tomo IV. N Re

Re del Regno, intorno la Dote d'un milione e mezzo da appropriarsi per sostegno del Regno. II. b. 40.

CAT. 207.

PRÁZIANI ( Ciandio) Clandii Pratiani Lugdunentis Sc. XVIII. Dialogus, qui inscribitur, Belli Tumulus, sive Pandora ad Carolum IX. Franciæ Regem Christianistimum .

Lugd. apud Michaelem Jovium 1569. in 4. PREGIZERI (Giovanni Ulrico) Axiomata Politica

Sc. VIII. Principum, e Politicorum Principe Tacito deprompta; shorum accedentibus Auctorum fententiis, veterilque Hiltoriz monumentis, que aspirante divinz gratiz aura, fub præsidio nobilistimi, & Excellentist. Domini Joannis Ulrici Pregizeri U. J. D. Serenice Ducis Wirtenb. Confiliarii, Dicasterii Aulici Assessoris, Illustr. Collegii Tubingens. Professoris celeberrimi, Patroni & fautoris ad ultimum ufque vitz halitum colendi XII. Cal. April-Hor. antemerid., in Collegio Illustri, amicorum cenfurz fub icit Christianus Albertus Lenz, Imbripolitanus A. & Resp. Tubinge. Typis Martini Romei 1687. in 4. \* A car. 25. e 26. di questo Opuscolo, vi sono alcuni versi del Dottissimo Sig. Pregizero sudetto per la morte del Sig. Portnero mio eruditiffimo amico; approposito del quale Portnero, il Sig. Gio: Stetten insigne per prudenza, erudizione e cortefia, con una fua lettera d'Augusta de' 14. Novembre 1687, scrive le sequenti parole: " Morì in tempo mio a Vienna col mio mag-,, gior dolore, il Sig. Portner Configliere Imperiale Au-" lico, il quale per l'integrità de coltumi non meno , ,, the per la profonda fua dottrina, avea confeguito un , nome e un'autorità grandissima. Era stato egli qual-,, che tempo a Parigi, dove conobbe gli uomini piu emi-", nenti di quel tempo, e vi fece poi stampar l'Elogio , di Girolamo Bignonio. Ne posso esprimere il gusto-25 ch'io ebbi, quando si messe a discorrer meco, di tan-» ti Uomini eminenti, che in que'tempi vissero come " de' Puteani, de Marca, Launoi, Bullialdi, Gassendi, 35 Capellani &c. Fin qui lo Stetten.

Sc. XX. PRETI (Girolamo) Idilii e Rime di Girolemo Preti L. Cicc. all

PR

all'Illustrifs, Sig. il Sig. D. Afcanio Pio di Savoja. In Venezia appresso Trivilan Bortolo 16:4. in 12. \* Nelle memorie Istoriche de Signori Accademici Gelati di Bologna a pag. 192. vedesi il Ritrato di questo Chiaro Poeta, ed in seguito in ristretto la vita sua e l'Opere date alla luce.

PRETORIO ( Bartolomeo ) Bartholomei Pretorii Sc. 111. ·Primislajentis Marchiei , Anagrammata de S. Raymundo anno reparatæ falutis . . . . 29. Aprilis a Clemente VIII. in numerum Sanctorum relato. Romes 1601. in 4.

T PREVOST . . . Oraison funebre de tres-haur, tres puissant, & Excellent Prince Monsegnieur Charles de France Duc de Bery, prononcée dans l'Eglise de l' Abbaye Royale de Saint Denys en France le 16. Julliet 1714. par Monsieur l'Abbé le Provost Predicateur du Roy. A Paris chez Estienne Papillon 1714. in 4.

. . . . . Oraison sunebre de tres-haut, tres-puissant, & tres-excellent Prince Louis XIV. Roy de France & de Navarre, prononcée le Mercredy treizieme Novembre 1715. dans l'Eglise de Beauvais, & dans l'Eglise Metropolitane de Roven le Samedy 16. Novembre 1715, per. M. l' Abbe Prevost Predicateur ordinaire du Roy. A -Paris chez Nicolas Pepie in 4. \* Il testo posto in fronte a questa Orazione del Signor Abate Prevost è preso Aat 2. de' Re c. 3. Princeps & maximus cecidit in Ifraci.

PRIAMIO ( Alberto ) Oratio de D. Alberti Confef Sc. XII. -foris Carmelite laudibus habita Luce in Ecclesia S. Peeri Celicole in ejusdem Divi Solemnitatis die a Fr. Al-Berto Priatnio de Luca Carmelita S. Theol. Doct. Bononienti. Lucz apud Octavium Guidobonium 1611.

PRIANI (Girolamo) Aggiunta a' Ragguagli di Parnaso del Sig. Trajano Boccalini Cittadino Romano. Per Girolamo Priani Cittadino Modonese . In Milano appresso Gio: Battista Bidelti 1615. in 8.

PRICEI (Giovanni) C. Plinii lib. 3. epist. 9. cum Sc. 111annotatis Josenis Pricai . Rome ex Typographia Mi- P. Bamb. chaelis

N 2

chaelis Herculis 1671. in fogl. \* Nell'esemplare che's Priceo mandò a donare al . . . . . ho veduto che dopo l'ustimo verso della pag. 8. vi sia aggiunto di sua mano il seguente suogo di Salviano, il quale io qui trascuro, si perchè probabilmente non sarà negl'altri esemplari stato.

Nell'istesso esemplare, sono eziamdio altre cose aggiunte, e corrette di mano dell'istesso Priceo. Sono però all'usanza dell'altre sue cose note sechissime di luo-

ghi simili e per lo piu d'una sola paroluzza.

¶ Ho riportato come the nelle terza Scanzia ciò che dice il Cinelli del Priceo, acciochè apertamente fi ceda effer vero che in effa v'è stato posto la mano da altri, come più volte il Cinelli se ne lamenta.

PRIERATE (Situestro) Sylvester Prieras. Aurea Rosa nempe de Sacra Scriptura II. b. 20. car. 232. \* A chi è ignoto il Prierate, può ben dirsi che degli Scritteri Classici non abbia la cognizione.

del PRIULI (Angel Maria) Epitaffi giocofi e varji di Angelmaria del Priuli. Venezia 1666, per Alessandro. Zatta in 12

PRIULI (Eusebio) Ensebij Prioli Veneti Abatis Carcerum, Ord. Camald. pro Reverendiss. Potro Delphino, ejust. Ord. Generali, ac Sacræ Eremi Priori, Funchris Oratio. In 4. \* Io stimo, che'l celéberrimo Pambillone che vuol sar ristampare le lettere del detto-Piero Delsino, quals erano rarissime con l'aggiunta di molte non mai pe'i passato impresse, sia per sare eziamdio ristampare quest'Orazione sunebre sarissima anch'essa, e che io gia veddi solamente in Firenze, quand'era, in patria appresso l'eruditissimo e dottissimo Sig. Antonio Magliabecchi Bibliotecario del Sereniss. Gran Duca nella sua sceltissima Libreria. \* Questo passato a miglior vita e comise alla sperimentata sede del erudi-

sissimo Sig. Cavaliere Anton-Francesco Marmi, di cui ho lettera de 17. Agosto 1715, di Firenze la quale mi saccorda, che: I Padri dell' Eremo banno un Volume di Lettere del General, Delsino non mai stampate, che merie

tereb.

P. Bamb.

Sc. V[].

Sc. XVIII.

terebbero la pubblica luce, e anderebbero ristampate anche quelle, che surono date suori in Lione, diventate rarissime. Così quel compitissimo Signore, oltre altre particolarità erudite. \*

PRIZIO (Giovanni Giorgio) In Bibliothecam, aufpi- sci XVIII. ciis Magnifici Senatus Lipfiensis, ipsi Armamentario splendidissime superstructam, Poematium, viris nobilibus Friderico Benedicto Carpzovio & Gothosredo Grevio Literarum Patronis inscriptum a M. Joanne Georgio Prisio Lipsiense. Literis Joan. Georgii in 4.

PROBO (Valerio) Valerii Probi Grammatici de inter- Sc. VII. pretandis Romanorum Litteris Opusculum; Romaz per Testi Jacobum Mazzochium anno 1,09. in 4. \* Quest' Opuscolo è utilissimo, benchè fatica molto maggiore per to stesso sine è quella del Signor Cavalier Sartorio Or-

PROCACINI (Curzio) Corona di Fiori Poetici pro-Se, XIV. dotti da vari nobilissimi ingegni, intessuta dal Signor App. Dottor Curzio Procacini. In Ascoli per Marco Salvioni 1678, in 4, \* Sono componimenti poetici latini e toscarni per il Dottorato dell'Illustriss. Signor Ignazio Odoardi de'Catillni.

Proclo Vedi Tufani Giacomo .

PROSPERI (Giacomo) Breve discorso sopra l'Ecclisse della Luna delli 25 Giugno 1657, di Giacomo Prosperi Bolognese. Pil. 14. b. 11. car. 117. H. b. 11. car. 351 ..... Componimento o Aggiunta al Discorso dell'Ecclisse del mese di Giugno passato di Giacomo Prosperi Bolognese. Anno 1657. Pil. 14. b. 1. car. 76. IL b. 11. c. 35.

S. PROSPERO AQUITANO. Opuscula de Gratia & Sc. XX. libero arbitrio Sancti Prosperi Aquitani Episcopi Regionate. Nig. mensis viri religiosissimi Divi Augustini discipuli, & in divinis Scripturis eruditissimi. Venetiis 1538. per D. Bernardinum Stagninum in 8. \* In vece di Regiaensis dovea porsi Regiensis, cioè di Reggio di Lombardia, ov'è il suo corpo, e dove si celebra l'annua festa li 25: di Giugno, come si vede registrato nel Mattirologio.

PUCGI (Antonio) Aggiunta al discorso della Nobiltà di Firenze, e de' Fiorentini d'un Capitolo di M. Amtamo Pucci, nel quale si sa menzione del Sito, Governo, & Artà della Città di Firenze, e sue samiglie
grandi e popolari dell'anno 1473, con l'aggiunta di M.
Paolo Mini. In Firenze appresso Volcmaro Timan Tedesco 1614, in 8. \* Il detto Capitolo era stato stampato dal nostro Corbinelli, in fine della Bellamano di
Giutto Conti. In che maniera Anton Pucci si facesse
Padrone di molti poderi, si può vedere in quel Libretto del Gaddi, intitolato Lasus Poetici, che lo cava dal
Priorista del Ricci, un grazioso detto di Lorenzo de'
Medici a questo proposito riferendo.

Romano Monaco Camaldolese a Dio Onnipotente e al Signor Nostro Giesù Cristo, dedicate al Magnanimo Principe Scipione Cardinal Borghese Nipote di Nostro-Signor Paolo Papa V. e Protettore di tutta la Religione Camaldolese. In Venezia 1615, appresso Antonio Pi-

melli in 12.

- Predica per la pubblicazione del Santissimo Giubileo, concesso a tutti i sedeli Cristiani dalla Santistà di Papa Innocenzio X. nell'ingresso del suo selicissimo Pontificato, recitata nel Duomo di Brescia la terza Domenica dopo l'Episania dal Molto Reverendo Padre Maestro Calisto Puccinelli de'Servi Reggente di Studio in S. Alessandro e Consultore della Santa Inquisizione. Brescia 1645. in 4. \* Questo Padre su Lucchese, Proccuratore Generale, poi Generale del suo Ordine e morì Arcivescovo di Urbino.
- P. Bamb. PUCCINELLI (Giovanni Alfonfo) Le lagrime de'
  Defonti. Discorso sunebre detto nella gran Metropolitana di Firenze il giorno de'morti l'anno 1642, dal Reverendissimo Padre Abbate Don Giovanni Alsonso Puecinelli

cinelli Canonico Regolare del Salvatore Dottore di Sa-

era Teologia II. b. 8. car. 129.

puccinelli (Placido) Nomenclatura omnium Ab. Sc. XI. batum Congregat. Unitatis S. Justines Patavii nunc Casimensis, una cum serie Preslatorum SS. Petri & Pauli de Glassiate Mediolani. Austore D. Placido Puccinello Pisciensi Antiquario Abbatie Florentines ac ejustem Congregat. Alumno, Mediolani Typ. Caroli Camagni apud Rosam 1647. in 4.

gat. Unitatis S. Justine Patavii, nunc Casinensis, nece non Epitome Prestatorum Sac. Montis Casini, Aretii, Florentie, Mantum, Patavii ac Papies Austore D. Placido Paccinellio Anciquario Abbatise Florentine, ac Alumno ejustem Congregat. Mediolani Typ. Joannis Petri Ra-

mellati 1647. in 4.

. . . . . . Vita del B. Teuzzone Monaco Sacerdote e Romito della Badia di Firenze descritta da Don Placido Puccinelli Monaco Cassinense ed Antiquario di detta Badia al Molto Reverendo Padre Don Agostino Lampugnani Priore di San Simpliciano di Milano. Milano 1645, in 4. per Giovan Pietro Ramellati \* Pubnon Cronista l'Abate Puccinelli , sece la Cronaca di Badia di Pirenze, nella quale in compagnia d'altre nobili famiglie, mostrò che la mia vi aveva la sepoltura in detta Chiefa fino dell'anno 1340, e quando la Chiefa avez la fua facciata verso San Marcino , la sepoltura de miei Maggiori, veniva ad effer su'l Cimiterio, che poi allargato il circuito del Convento torna oggi nel Capitolo muovo, ch'è da me posseduta, ed in que tempi in Firenze chi aveva cafato, arme, e sepoltura, era manifesto seguo di nobiltà. La casa nostra era in via de' Cimatori poco dalla Badia distante, e veniva ad esfere una parte dell'antico palazzo de'Cerchi , ove ancora per atrestazione si vede nella Sala la nostr'arma scolpita in pieera nella cappa del Cammino che serve oggi per le pubbliche Scuole del Comune, connte da'Prati delle Scuo-. Je Pie, la qual'arme per quanto dice il Monaldi nella fua

104 P U

fua Storia , efiftente nella Libreria del Gran Duca , ed in molte altre librerie per la C'ttà, fra le quali nella copiolissima del Signor Magliabecchi ch'è l' Originale, così favella: Cinelli: L'Arme loro è una cilestre banda in traverso sghembo dentrovi una Luna d'oro nell'aureo campo; E perchè nel tempo de'Ciompi i Cinelli, si gettorono dalla parte Guelfa, essendo allora di qualche numero, a divisero in Vinatieri e Pianellai, per ubbidire alla Legge di sottoscriversi ad un'arte: Questi ritenero per arme la Cicogna che piglia il Serpe antica impresa di Cafa, quelli l'arme già derra; Molte delle noftre armi si vedeano nella Pieve a Prisciano Castello antico della Diocesi Aretina, quali con poca cortesia di chi poco ama l'antichità sono nel fabbricare state distrutte; Ma tornando all'Abate Puccinelli fu amico delle Lettere . ed è il suo ritratto nella tavola dell'Altar di San Mauro nella Pérsona di esso Santo Effigiato e nella Libreria Ambrofiana.

Sc. XV. S. E. PUERARI (Pasto) Breve narrazione della Vita e Miracoli di S. Eufebio Nobile Cremonele. In Cremona 1605, appresso Cristoforo Draconi e Barucino Zani in 4. \* E' un Operetta di Passo Puerari dedicata a Monsignor Cesare Speciano Vescovo di Cremona nell'anno 1612. Di questo Santo assa disfusamente ne discorre l'Arisi nel primo Tomo della sua Cremona Letterata.

sc. XVIII. PUERONE (Domenico) Excerpta ex primo Tomo Institut. de Aristocratia Regularium, ad Universi ordinem concinnata, Austore Dom. Dominico Puerone Cremonensi Congregat. Montis Oliveti Abbat. Gen. in quibus ejusdem Sacræ Reipubl. persestio designatur. Senis

apud Bonettos 1632. in 4.

e Giosafat composta per Messer Bernardo Pulci: In Firenze in 4. Pu talmente questa nobil samiglia amica della Poessa, che non contenta d'aver ad un tempo medesimo tre fratelli Poeti, che surono Luigi, Luca, e Bernardo, ond'il Verino disse:

105

Carminibus patriis untiffima Pulcia proles: Onis non bane Urbem Musarum dicat amicam, Si tres producat fraires domas una poesas ? è non contentandofi d' effer Poeti gli Uomini, vollero

effer Poetelle anche le donno, come M. Antonia donna

di Bernardo detto.

PULCI (Luca) Driadeo d'Amore di Luca Pulci Isto- Sc. XVI. riato, nuovamente stampato, e ricorretto. In Firenze per Lorenzo Peri 1546. in 4. \* In altre edizioni apparisce, che il detto Driadeo sia componimento di Luigi Pulci, e così veramente credo che sia, e non di Luca Pulci: Perchè l'edizione del 1487, finisce con le seguenti parole, Qui finisce il Driadeo compilato per Luigi Pulci, al Magnifico Lorenzo de Medici; Impresso in Firenze per macstro Antonio di Francesco Veneziano adi quatzordici di Luglio del mille quattrocento ottantafette: Onde essendo detta edizione fatta nel medesimo tempo di Luigi Pulci, è molto più da credergli, ch'a quella del 1546.

PULCI (Luigi) Frottola di Luigi Pulci con altra Sc. VI. frottola simile del medesimo: Firenze in 4. \* Ha avu-20 questa fimiglia tre poeti , come nella mia Storia

degli Scrittori Piorentini dimoftro.

PUPPI (Bernardo) Ad Illustrissimum ac Reverendiff. Fortunatum Maurocenum antequam Tarvilio Brixiam Episcopus concederer Oratio Bernardi Papii Canonici Acelani in Tarvilino Seminario Studiorum causa manentis. Tarvisii 1723. Typis Gasparis Plance Typographi Episcopalis in 8.

PUNZI (Emanuelle Fedrigo) Lodi funebri in morte P. Bamb. della Eccellentissima Signora D. Ludovica Altieri Duchessa di Gravina, composte dal Dottor Emmanuel Fe-

derigo Panzi. Anno 1679. SS. d.

PURI (Fabrizio) Fabricii Puri Romani J.V.D. & in Sc. III. almo Urbis Gymnafio Jur. Civil. Profess. Orario de laudibus Legum ab ipfo habita in codem Gymnafio die 4. Novembris antequam Instit. Imperialium interpretarionem aggrederetur. Rome 1598 in 4. \* Pu da me ra-Tomo IV.

gistrata quest'Orazione del Puro nella terza Scanzia cora altra dello stesso argomento, e questa notizia mi fuz mandata dal già P. Oldoini mio cariffimo Amico, ma perchè fu stampata dopo 4 anni lontana da me cioè im Napoli, fu per errore in vece di Puri stampato Pieri s ond'estendone stato avvertito dal Signor Cavalier Mandolio, al qual rendo perciò vivissime grazie, ho cor retto l'errore.

. . . . . . Fabricii Pari Romani J.V. D. Oratio alia Sc. [1]. de laudibus Legum habita Romæ 1598. in 4.

PURICELLI FRANCESCO Vedi Muratori Ludo-

Sc. XVI. Sc. XIII. vico Antonio.

Sc. XV.

A. M.

PUSTERLA (Andrea) Illustrissimo ac Reverendiss. D.D. Federico Caccia Archiepiscopo Mediolanensi &c. Andreas Pufterla Sacerdos Oblatus, Ambroliaux Bibliothecz Przefectus felicitatem. Mediolani ex Typographia Ambrosii Ramellati 1693. in fol.

## QUA

QUADRARI (Piero) Demofonte e Filli Idilio novo Sc. IX. di Pietro Quadrati , Al Clariff. Signor Paolo Antonio Miani, fu dell'Illustrissimo Signor Giacomo. In Vene-

zia per Giorgio Valentini 1621. in 12.

QUAGLIOTTI (Ginseppe) Gloria Redux in Affum-20. XVI. ptione Sanctiffimi D.N.D. Clementis XI. P.O.M. Pocma D. Hieronymo Staccoli Urbinati eximio Equiti San-Stitutis fum Patruo dignissimo dicatum . Austore Joseph Quagliotti de Roccacontrata. Ælii Typ. Alexandri Seraphini 1701. in fol.

¶ QUAINI (Girolamo ) De sacra Historia Otatio habita in celeberrimo Patavino Gymnasio per R. P. P. Hieronymum Quainum Ordinis Servorum cum publice Aaus Apostolicos esset auspicaturus III. Id. Novembr. 2571. Patavii apud Paulum & Antonium Mejettos Fratres 1572. in 4.

. . . . . Oratio Gratulatoria in Adventu Reverendiff. DD. Nicolai Ermanetti Episcopi Patavini , habita nomiQ. U A

107 nomine Sacri Theologorum Collegii per Rev. P. Magi-Arum Hieronymum Quainum Patavinum Ord. Servorum VII. Kalend, Novembr. 1570. Patavii apud Paulum &

Antonium Mejettos fratres 1172. in 4.

QUARANTA (Orazio) Il Gerione Ispano . I tre P. Bamb. Santi della Compagnia di Gesà Vincitori di ere Mondi dall'Appostolo già predetti. Di Don Orazio Quaranta . Anno 1671. II. b. 32. car. 30. \* Non è da dubitarsi che per le diverse Opere pubblicate dall' Autore ed altre pronte per la stampa, non sia per conservarsi perenne la di lui memoria ; effendo effo fiato dotato a maraviglia della Profa, e del verso, tanto nell'Idioma latino, quanto nel Tofcano. Aveva tra l'altre per le mani un' Opera da lui affai decantata, con il titolo d' Affuero.

. . . . . Relatione della folenne Processione fatta in Roma nell'anno Santo 1675, dall'Archiconfraternità del

Santiffimo Rofario II. b. 37. car. 65. 🗵

¶ QUARTACIOLA (Giulio) Oratio Julii Quartaciola Doctoris Salodiensis in ingressu ad publicam humanarum Litterarum Lecturam habita Illustrill. atq. Excellentiff. DD. Studiorum Reformatoribus. Venetiis 1622. apud Varifcos in 4.

QUATTROFRATI (Francejes Maria) Discorso Fu-Sc. VL merale sopra le Virtà di Monsignore Ettore Molza Vescovo di Modena Recitato dal Padre Francesco Maria Quatsrofrati della Compagnia di Giesà, nella Congregatione de'Nobili. In Modana per gli Bredi di Giulio Cassiani 1676. in 4.

. . . . . Relazione dell' Esequie del Reverendissimo G. D. Padre Maettro Francesco Bordoni con l'Orazione del P. Prancesco Quattrofrati della Compagnia di Gesù: In

Parma per il Viotti in 4.

. . . . . Relazione dell'Esequie del P. Paolo Rolini Convent. di S. Francesco con l'Orazione funebre del P. Francesco Quattrofrati della Compagnia di Giesù. In Parma per il Roseti 1683, in 4.

QUER-

QUERCULO (Niccold) Elegiace Parafratis Nicolas Querceli Rhemi ad IV. Lib. Ene dos Virgilii Luceties Parifiorum apud Federicum Morellum in Vico Bellova-

co ad infigne Mori 1517.

QUERENGO (Antonio) De novo Societatis Jefu Sc. 1. Collegio quod Gregorii XIII. Pont. Max. liberalitate extrui coprum est Rome anno 1582. Carmen Antonii Querengi in 4 \* Parmi, che questi versi sien riftampati nel volumetto delle Poesie del medesimo .

. . . . . De scientia media & ejus origine Opusculum Antonio Querengo Audrore. Genuz apud Jacobum Guafco

1668. in 12.

Sc. H.

Sc. XX.

QUERINI (. Angiolo Maria) Oratio de Mosaice Hi-Ab. Bacch. ftoriæ Præstantia, habita Florentiæ in Abbatia S. Marie Patrum Cassinensium a P.D. Angelo Maria Quirini Veneto Monacho, Cassinensi ibidem Sacrarum Literarum Professore. Cesenz 1705. Typis Petti Pauli Receputi in 4. A Questa è una ben dotta Prolutione del degnissimo P. Querini, da cui aspettiamo un' esatta Istoria del Monachilmo Benedettino d'Italia, che farà un necessario sup. plemento a'dottiffimi Annali del celeberrimo Padre Mabillon. ¶ Il P. Querini fu poi meritamente sollevato da Innocenzo XIII. alla Cattedra Arcivescovile di Corfu e dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. che lo amava e conofceva quanta fosse la sua dottrina alla Porpora, trasferendolo ancora da Corfu a Brescia dove ha satte immense spese per la fabbrica della Chiesa Cattedrale, animando poi ancor s Bresciani a contribuire al compimento con varie Lettere Paftorali delle quali abbiamo veduto stampata la seguente.

¶ . . . . . Lettera Pafforale al Glero e Popolo di Brescia, e sua Diocesi dell'Eminentissimo e Reverendisfimo Signore il Sig. Cardinale Angelo Maria Querizi Vescovo di essa Cirrà e della S.R.C. Bibliorecario. In Brecia 1735- presso Gian-Maria Rizzardi Impressor Vesco-

vile in 4.

1 QUE

QUE .103

¶ QUERINI (Carlo) Oratione al Serenissimo Principe di Venetia Marino Grimani recitata adi 22. d' Agosto 1595. dal Signor Carlo Querini del Clmo Signor Niccold. In Venetia presso il Muschio 1595, in 4.

QUERINI (Giovanni) Obitum Equitis Joannis Baptifiæ Nani D. Marci Procuratoris, lugente Accademia Dodonea Oratio Joannis Querini . Venetiis Typ. Joannis Francisci Valvallensis in 4. \* Dell'Accademia Dodonea che fi ragunava in cafa dell'Illustriff. & Eccellentiff. ·Sig. Angelo Morolini Procurator di S. Marco, alle cui ceneri son grandemente obbligato, si faceva Autore & Institutore Giacomo Grandi da Gaia Montagnana di Modona del quale abbastanza faveliai nella Sc. VI. pag.

63. oggi morto: Dio gli perdoni.

Chi ha conosciuto, mentre viveva il Sig. Giacomo Santasse. Grandi, informato delle molte virtà, anche morali, che in grado eminente e' possedeva sino ad esfere amato, e stimato da tutta la Nobiltà Veneta, e dall'Università de'Letterati , non si accomoderà a crederlo Autore della Vita, che Latina fu stampata alla macchia del Cinelli, tanto più che in essa venivaci maltrattato il celebratissimo Magliabecchi, di cui il Grandi avea un giustissimo buon concetto. Può darsi che il Grandi lodasse la frase in cui su scritta essa vita, che ben lo stesso maltrattatovi Cinelli non poteva non dirne bene dello stile con cui fu scritta; ma non è probabile ch'egli approvasse l'infame e calumnioso racconto, non ch'er l' avelle telluto. Onde creder fi può che Dio benedetto, per quello capo, nulla avrà avuto da perdonar al Grandi di gloriola ricordanza.

.... Joannis Quirini De Testaceis fossilibus Musei 5c. XX. Septaliani & Jacobi Grandii de Veritate Diluvii Un- A.Vallifo. versalis, & Teilaceorum, que procul a mare reperiuntur generatione Epistole. Venetiis Typ. Valvaleusis 1676. in 4. \* Quelle sono due eruditistime Lettere delle quali il contenuto vedesi nei titolo. Con tutto che questi due Uomini grandi bravamente difendano quest? opinione, ch'è la comune, non mancano altresi uomi-

ni dottiffimi , che ne fentano diversamente ; volendo elli, che il mare arrivalle un giorno fu'monti, allontanatoli per cagione di Tremuoti, e di atterramenti fatti dal continuo calare, che fanno i monti. Fra tali foggetti, ha ragioni fortissime il nostro Sig. Vallisnicri, le quali sporrà ne'suoi viaggi Montani, che da'Letteratisti defiderano alia luce.

¶ QUERINI (Giavanni) Juannis Quirini Nicolai, ad Hieronymum Raymundum Confolatoria Oratio, proobito eximii ac integerrimi viri Benedicti Brugnoli utriufque Proceptoris, in qua ipfius Benedicti laudes commemorantur in 4. seuza nome di luogo e di stampatote.

QUERINI ( Lionardo ) Il Narcifo Idilio del Clarif-Sc. XIv simo Sig. Lionardo Quirini. In Venezia appresso Trevifano Bortolotti 1612 in 8.

QUERINI ( N. ) Letters del Clariffimo Proveditor-P. Bamb Querini nella quale particolarmente si narra il fattod'Arme de gli Cristiani contro i Turchi e la sconfitta loro. Scritta li. 8. Ottobre 1511. b. 27. car. 9.

QUERINI (Sebastiano) La Bella Pescatrice Idilio-Sc. VII. del Sib. Sebastiano Querini dedicato all'Illustriffimo Sig-Carr. Silvestro Valiero . In Venezia appresso Trevisano Bortolotti 1612. in 12.

Sc. VII.

QUERNI (Camillo): Camilli Querni Monopolitani А. М. Cognomento Archipoette duo de Bello Neapolit. Libri. post multos annos nune denno edici ot restiruti : Is: floruit Rome tempore Leonis X. Pont. Max. Lauren infignitus maxima celebritate illius faculi & illius Principis favore, ad Antonium Sfortiam Apulorum Mœcenatem. Venet. apud Robert Mejetum 1605. in 12. Ho registrato tanto più volontieri il titolo di questoopuscolo, quand'ho veduto ch'il dottissimo Sig. Francesco Nicodemo nelle sue erudire addizioni alla Biblioteca Napoletana 57. scrive al suo solito varie belle notizie intorno al Querno: non però mette il titolo di questo libretto , forse perchè non l'aveva a mano dicendo folamente à Compose un Poemetto che stampato Č.C.

etc. Dicono che portandoti il Querno a piedi del Pontefice Leon. X. gli domandasse chi egli era, a cui rispose il Querno

Archipoeta facit verses pro mille Poetis .

Al quale rispose di subito il Papa non men dotto nella poesia, di lui, con un verso pentametro.

Et pro mille aliis Archiposta bibit.

Fe' forze grandi per esser coronato come il Petrarca sopra un Elesante, ond'essendo il Querno assai amico del bere per quanto dicono, su grazioso so scherzo sattogli nell'atto della Coronazione.

¶ QUERO (Francesco) Oratione di M. Francesco Quero Dottore Ambasciatore per la Città di Trevigi, pella Creatione del Sereniss. Prencipe M. Pietro Lore-

dano. In Venetia per Francesco Rocca 1568.

QUILICI (Giuseppe Meria) Ii Proseta Abelmenia Se. VII. prodigioso discepolo, Emolo delle glorio, e successore del Grand'Elia; Descritto dal Reverendissimo Padre Giuseppe Meria Quilici di Lucca, Maestro, e Dottore di S. Teologia, Vicario Generale della Congregazione Catmelitana di Mantova dedicato al nome immortale dell'Eminentissimo e Reverendissi. Principe il Sig. Card. Giulio Spinola Vescovo di Lucca e Conta Imperiale. In Lucca per il Marescandoli 1681, in 12. E' il P. Quilici per quanto esso medemo mi disse parente stretto dell'ottimo, e dottissimo, e cortessismo Padre Massimiliano Dera, Predicatore di tanto applauso, che concordemente assermavano tutti i piu dotti, non poter l'eloquenza Cristiana andar piu oltre.

ordinato da Moreschi contro la Maesta del Re Cattolico D. Filippo terzo con molti importanti particolari seguiti finche del tutto sono stati sbanditi e scacciati da tutti i Regni di Spagna. Data in Luce da Antonio Quintino. In Genova, Milano, Ferrara, Vicenza & in Verona per Bortolamio Merlo 16:3, in 4, \* Vi sono in questa Relazione molte cose che richieggono la buona

fedo ne Leggitori.

## R A

RABENIO ( Raffaelle ) Differenze Filologico facre Sc. XX. considerate da R. R. In Padova per Giuseppe Corons Ab. Bacch. in 8. Le due lettere R. R. fignificano non y ha dubbio, Raffaelle Rabenio Medico Ebreo Padovano, ed Uomo di non poca Letteratura. Egli è morto in patria l'annu 1717, come ricavo de un capo di Lettera scritta. mi dal mio Sig. Pier-francesco Pasquali Chirurgo spertissimo in Livorno. Il Dottissimo Sig. Vallisnieri ha seritto a questo Sig. Diacinto Cestoni, dandogli parte della morte dell'Autore della Notomia dell'acqua nel Nevembre del 1716. avvisandolo di più, avere fatto lo stesso in Padova un gran Letterato Ebreo, per ispasimo venntogli, a cagione di una Luffazione, che que Cerufici si rifecero sino a otto volte, a provarsi di rimetterla, e loro non riuse); onde gli convenne morire, come sarebbe accadato anche a me, due anni fa, s'io avessi lasc'oto fare a que fli, quando per mia digrazia mi slogai l'omero &c.

Sc. I. RACANI (Licinie) Il cordoglio di Parnaso pubblicato dalla Fama, Idilio lugubre di Licinio Racani in morte del Cay. Marino al Sig. Pietro Grimani. Venezia

1626. in 12.

P. Bamb. RADI (Arcangelo Maria) Nuova Scienza d'Horologi a polvere, che mostrano e suonano distintamente tutte le hore. Del Padre Maestro Fra Angelo Maria Racani de'Predicatori Professore di Mattematiche e Teologo dell' Eminentiss. Sig. Card. Fachinetti anno 1665. II. b. 32. car. 124.

Sc. III. RAGGAZZONI (Girolamo). Hieronymi Ragazzoni
P. Bamb. Episcopi Bergomi Oratio ad ampliss. S. R. E. Card. eorum justu habita cum post obitum Gregorii XIV. ad
novum Pontificem eligendum Conclave essent imgreffuri VI. Kal. Novemb. 1591. Rome apud Paulum de.
Dianis in 4.

Sc. II. RAGGI (Giacomo) Monita pro confessariis deputatis tempore pestis ad Sacramenta ministranda, ne morbo inficiantur in fummum animarum damnum per R. P. F. Jacobum Raggium Ord. Capuccin. Genue ex Ty.

pogr. Benedicti Guaschi 1657. in 12.

da RAGUSA (Illario) Manisestatio veritatis & Re-Sc. II. sponsio ad propositiones Henrici Noris; Audtore Fr. Hilario a Ragusa Minorita Observ. Lectore Gen. Theol. in sol. \* VI sono in sine alcune lettere in lode del P. Macedo di Monsig. Caramuelle, del P. Stumelio, e dell'Augustissimo Imperador Leopoldo.

RAIZ DE THOAR (Siefano) Stepbani Raiz de Sc. III. Thoar Theologi Lusitani Oratio de S. Joanne Evangelista coram Summo Pont. Paulo V. habita. Romz apud

Guilleimum Pacciotum tort. in 4.

RAIMONDI (Gio: Francesco) Nuova scelta di lete pr. Ver. tere e titolario del Sig. Abate Giovan Francesco Raimondi Libretto utilissimo. Roma si vendono in Piazza Madama da Francesco Leone in 12. \*Quel Titolario è il migliore che vada, ma non l'assicuro, che sia per esser sempre buono, mentre i titoli e cerimoniali in Italia vanno di giorno in giorno mutandosi, e crescendo, accioche noi tutti siamo d'un rango. Jastantiam tolte, e erimus pares omnes. S. August.

RAINALDI (Francesco) Avvertimenti Grammati- Sc. XIV. cali per chi scrive in lingua Italiana, dati in suce dal P. Francesco Rainaldi della Compagnia di Gesù. In

Roma per il Varese 1661, in 1s.

RAINOLDO (Alfonso) Alphonsi Rainoldi J. U. C. P. Bamb. & Equitis Oratio ad Sanctissimum D. N. Gregorium XIV. Pont. Max habita dum una cum quinque alsis viris primarits sexaginta Virorum Consilii Generalis Civitatis Mediolanensis nomine, eidem ad summum Pontificatum assumpto in publico Consistorio gratularetur. Die 12. Pebruarii. Anno 1591. Cum Responsione Marcelli Vestri Barbiani U. S. Reserendarii Secretarii Apostolici domestici. II. b. 2. car. 451. II. b. 6. ca. 20. b. Notisi il numero di sei Ambasciadori.

RAIO (Flaminio) Flaminii Raii Pratensis Oratio pro Sc. II. salute Patrize ad viros Pratenses anno at. suz 23. Plo-Tentize

Tomo IV. P rentize

rentiz apud Bartholomzum Sermartelli 1579. in 4. RAMAZZINI (Bernardino) Relazione di Bernardin no Ramazzini sopra il parto e morte dell'Illustriff. Signora Marchesa Maria Madallena Marcellini Bagnesi " con una censura dell'Eccellentiss. Sig. D. Gio. Andrea Moneglia, e Rispotta del medesimo Ramazzini alla detva centura. In Modena per gli Eredi di Viviano Soliani stampatori Ducali 1681. in fogl. \* Nella seconda Scanziadi questa contro ogni mio merito tanto applatedita operetta, e specialmente dal Giornale de Letterati di Scavans al quale rendo perciò vivillime grazie fatta anzi per ischerzo, che nò, detti notizia della celebre controversia , fra'l dotissimo P. Macedo Min. off. lettor di Padova, e'l P. Noris Agostiniano lettore in Pisa, inforta; Non farà ora men grato al mio Lettore, ne fuor di propofito, s'in questa d'un'altra ancorche in diverso genere, e da differente cagione inforta, frà due Lettori di Medicina farò breve, e fuccinto racconto, non folo per soddisfazzione de' Curiosi, quanto per seguir la Sentenza dell'Erunitiffimo Mabilion nella fua incomparabil'Opera del Re Diplomatica registrata al lib. 3. capit. 30. pag. 131. litt. D. che è tale.

Unum addam, nimirum szpe falsas accusationes obtinere pro veris, dum tempore, & multitudine coalefeunt : e di verità che così è, perche cose succedute al mio tempo, e co'mici occhi stessi vedute, ho sencite in differenti maniere dal vero affai diverse raccontare : In questa dunque oltre l'origine, anche il giudizio universale qui registrar mi par bene, accercando chi legge, ch'io non dirò com'un'infulto, e scimunito Panegirista adulatore, che d'Istorico vantandosi in i,crivendo fe patto con la sua penna, ch'ella quasi Ape. Amoro a dovessa fole andar in traccia delle più mellissue qualità de siori. tasciando far il contrario a qualche Ragnatelo velenoso nato fra le lordure, e nutrito d'immondezze: Non han quefit ascoltato il detto di Pittagora; Tanc rem Deo similem facione bomines cum veritarem exercent : apud Stob. Ne conofco che non fono altrimenti frorici ; perche

Hiller

Historia non debet egredi verhatem al detto di Plinio Jun. lib. 3. ne quali, tantus sit illis veritatis amor, ne quicquid dixerint juratum putent; E perche per detto del Vescovo di Bona nell' Epist. 211. Veritas & duicis & amara est; per questo a tali sguaisti simulatori, Idolaeri della Bugia, velenofissimo, anzi spaventoso Ragnatelo al lor doppio cuore, la bella, e gnuda veritade apparisce, e questa sa in loro lo stesso effetto, che fa l' acqua chiara a quelli che dall' Hidrofobia fono oppress, e qual altro teschio di Medusa gli sa diventar di pietra, o pure quasi pietra di Paragone la vilissima e dispregiabil bassezza di lor lega manifesta e discuopre. Perche 10 tutro il rovescio della medaglia di non feriver giammai per passione o per prezzo, bugiarde millanterie raccontando, ma bensì per proprio genio, e per me stello appagare fenza speranza di premio con la mia penna solennemente giural, e di dir sempre a di-Igrado di chi non puote udirla, la pura gnuda, e fincera verità tal quale ella sia, infino contro me stesso promessi ancorch' io sappia molto bene il detto del Signor Gio: Canale nell' Egloga X. della sua Amatunta.

Bestemmia è dire il vero oggi esecrabile.

Ne perciò lascerò d'esser sincero, anzi in questo l'argutissimo ingegno del gran Lodovico Ariosto imitando, vuo che nel Frontispizio d'ogni mio scartabello, aucorche non vi si legano questi suoi versi per registrati s' intendano.

Voi che l'adulazione avete in pregio Per Dio non date a questa storia orecchie.

Fe dunque questa Relazione l'Eccellentissimo Ramazzini a cagione della Signora Marchesa Maria Maddalena morta doppo il parto in otto ore per sodissare all' inchieste della Signora Marchesa Laura sua suocera, che per mostrar quanto sosse stato precipitoso il caso, volle a Firenze al Sig. Prior Leonardo Padre della Desunta trasmetteria, che mostrata da esso al Sig. Moneglia, e di suo parere ricercatolo, come delle gare letrerarie P 2 amiamico cent'altre volte a bello Studio cercare, per far pompa della vivezza di fuo perspicaccissimo ingegno, împugnò l'operato del Sig. Ramazzini una severissima Censura sacendogli , è ch'alle mani del medesimo per quanto dice il Mondo, o egli, o fuoi affezzionati capitaffe, come feguì, studiolamente procurando: E nel principio di essa proverbiandolo in quelle parole, Mº bà però in qualche parte sollecitato a non consentire a questa da sua Signoria magistralmente proferita sentenza e beffandolo in quell'altre: Io mi rido che nel ca'o nostro v'abbia luogo quel non so che di Divino che scriffe Ippocrate gli da di poco accurato Confiliorem inopes, cerebris inance & c. Alla qual Censura rispose molto bene l' Eccellentiff. Ramazzini con un' elegante non meno che dotta scrittura, sue vive ragioni con l'autorità difendendo, alla quale replicò il Moneglia con altra scrittura, tutte l'antecedenti dal bel principio ristampar facendo col sopradetto titolo, aggiuntovi la Risposta del medefimo Dortor Moneglia alla detta risposta dell' Eccellentiff Sig. Bernardino Ramazzini . In Firenze per Vincenzo Vangelisti 1681. in fogl.

A questa seconda Censura com'era giusto, e convenevole rispose il Sig. Ramazzini dottamente e con fensi di vero Letterato con sodezza di Dottrine l' inezzie e le baie tralasciando, e suori la diede con-

quello titolo.

Rifposta del Dozior.

Bernardino Ramazzini alla seconda Censura dell' Eccellentissimo Signor Dottor Giovan Andrea Moneglia, In Reggio per Prospero Vedrotti 1681. in soglio; ripigliato dal Signor Moneglia il silo, su ristampata in Firenze con la sudetta Censura del medesimo alla seconda Censura dell' Eccellentissimo Ramazzini Firenze 1682. in sogl. Onde giunta questa terza Censura alle mani del Signor Ramazzini come perspicacissimo d'ingegno per sacistare al Lettore di sua risposta l'intelligenza, ristampò l'antedetta terza Censura del Signor Moneglia a colonnello, a fronte della quale perchè com più

più chiarezza la di lui ragione apparisse, pose la sua più che mai dottissima risposta capo per capo con ordine distintissimo le vive ragioni di sua causa in essa portando: Giunfe questa alle mani del Signor Moneglia anzi nuova che no , perch'avendo il Signor Ramazzini anticipatamente scritto a Firenze, come con l'occasione della Pasqua narigli alcuni scrupoli, e da buoni, e leali amici esortato, dar le sue scritture alle siamme, e terminar la gara avea destinato: Ma perchè ciò che si spera con facilità più che grande si crede, diede a tale avviso la bontà del Signor Moneglia pienissima credenza, e come d'aver vinto e superato l'Avversario godeva; onde la terza risposta alle mani giugner veggendosi, anzi che altro reftar beffato gli parve, e tanto più fua facilità nel credere avea fatta palefe, quanto egli flefso, che ciò per niun conto creder doves, mostrandesi tenero, avea tal voce seminata e sparsa: otto giorni dopo fu la risposta da un Discorso Legale seguitata, che disputa tre punts, cioè s'il Signor Moneglia abbia fatta ingiuria al Signor Ramazzini ad impugnar l'operato da lui e proverbiarlo, e risolve di si : S'il Signor Ramazzini abbia fatta ingiuria al Signor Moneglia in dar alle stampe senza il di lui consonso la sua prima Cenfura, e conchinde di nò e s'il Signor Ramazzini fia più tenuto a rispondere, e determina di no per non aver mai il Signor Moneglia provato il fuo propofto, nella prima Censura registrato alla pagin. 5. della prima sua Rampa in quelle parole: Onde per ciò dimostrare a foggia delle scuole amiche del vero porrè la seguente proposizione , ed il provarla sarà mio pejo: Dalla Secondina ritennta fi può produrre un male, che non folamente nello spazio d'otso ore, ma nel periodo d'una sola ora sii bastevole a levar di vita la Puerpera. Rispose nondimeno il Signor Moneglia alla terza Cenfura del Signor Ramazzini, manel concetto universale (dico quel che dice la Città tutta, Lenza porvi ne pur un Iota del mio, che vede tal propolizione fallace, perchè moltiffime donne l'anno tenuta nell'utero, otto, e dieci giorni e vivono, ficcome molte

molte ancora anno fecondato, è nondimeno in brevimomenti son morte) ha satto non poco scapito; per aver riseritte lo stesse parole dette nell'altre Censure senza portar altre Dottrine, e senza conchiuder nulla, sempre gridando, io vi ho nelle forbici, voi non po-

sete fuggire .

Ma quelche sopr'ogn'altra cosa ha la Città tutta stomacato fi è quelch'egli serive a' 9. 6 II. della sua ultima Genfura, perche proverbiato con molta acutezza dal Signor Ramazzini intorno alla cura del fu Signor Amerigo Grassi, dal Signor Moneglia dal bel principio fino alla fua morte diretta , e da fuoi partirari in fua ablenza co'fuoi precetti tirata avanti , nelle cui parole ancorche non vi fi esprima il nome, del Signor Graffi. fermamente il Mondo tutto per le circoftanze che vi fono e non d'altri intende, ne d'altri intender a puote, in quelle parole: Vi fu un Medico, che credendo di toccar son la firinga una pietra nella Vescica restà deluso, non essendovisi trovata dopo il teglio; alla qual Censura il Signor Monegua risponde : Tengo ancor io piena contexza d'un caso simile, nel qua'e però mentirebbe ebi dicesse cha si fusse fatto il taglio per estrarne la pietra: Il perchè riconobbero ch'ella non v'era oltre a quegli della propria Pa-tria due Celebri Litotowi della Prancia : Vennero nondimeno al taglio ad oggetto di curare con-tale operazione unasmortalissima infermità in quel razguardevole personaggio. Nelle quali poche parole non folo chi legge, mail mondo tutto grida che grandissime, e manifeste bugie riconoscansi: Quanto la bugia stia male in bocca degli Vomini, e spezialmente di quelli a cui gli pubblici ministeri sono appoggiate, dicato chi l'intende, onde a ragione chiamò l'Ebratco Cazai , ch'è lo stesso che bugia, franz Vituperium, poichè quando la bugia è detta senza saputa di quel che la proferisce, ipse fallitur, cum credat se veram dicere, ed è compatibile. Ma quando la bugia è detta a bello studio, & ad arte, come intende l'Ebreoallora dicesi Vituperium , perchè qui mentieur non ipsefallitur, fce alterno failere conatur, onde diceva il Padredella

della Romana Eloquenza nel 3. de Offic. In virum bopum von cadit memiri, e perciò l'Ecclesiastico, omnes, qui amant mendacium filii sunt Diaboti; ma vi è di peggio, perchè quell'afferzione che io chiamerei tenerezza, forfe per lo prutito di scrivere è tutta universalmente mendace sfacciataggine chiamata: Nota il mondo la parole mentirebbe chi dicesse, e come mentita la considera, la

quale se è diretta all'universale, che sà che la verità ftaed è altrimenti, non merita risposta; se a qualche particolare, come forle eller puote ch'abbia voluto intendere il Signor Moneglia, dicono gl'Intendenti delle ma-

terie Cavalleresche, che si potrebbe con Camillo Baldo

in questa guisa la falsità della mentita mostrare.

Mentitore si chiama colui che dice il sa'so, e mente Bald. Discors delle Mentite cap. 2. E parimente fi chiama menticore quegli che da mentito ad altri, & il dar le mentite non è altro; che dar nota altrai di bagiardo, perchè mentire è un dir contro la propria mente, o altrimenti dal vero; Per quella avventata mentica contro la verità notoria manifestissima, la Città tutta, e con essa chi ha motizia del calo, di afacciato tacciandolo a piena bocca sen'ride, perchè in materia sì fatta, sì è malamente appoggiato, o troppo de sè medefimo fidato con poca cautela scrivendo, non avendo forse badato quanto questa mentita importi, le per tale è stata scritta, che non eredo, e quanto a lui medemo apporti di pregiudizio ; Perchè chi dice il falso sapendo di dirlo, come sa qui fl Signor Moneglia quello propriamente fi chiamerà mantire, ciò come dicono alcuni, ir contro la fua mente, e parlar comtra quello che l'Uomo seme Bald. c. 1. Or'intendendo egli con tal mentita far pregindizio a chi diceffe il vero, come appunto è il fine della mentica y coma afferifee lo ftesso Cammillo Baldo nel cap. 2. non essendo atro la memita che notar une di begiardo , e per tale manifestario , come benissimo spiega egli nel 3. cap. ne segue, che la mentita che dà il Signor Moneglia a chi dicesse cb. si fusse fatte il taglie per estrarne la pietra non solo à falfa, ma data falfamente, perche in fue cosciense sà molto bene,

ne, ch'e' fu fatto per estrarre la pietra. Bald capit. 2. com'è notorio, e perchè parla contro la propria mente, eg'i fa la lingua esporre su to il contrario di quel che sente il cuore: Ed è scandalosa insieme, perchè fa fare agli Vomini che l'odono, e non vi anno interesse alcuno, pessimo giudizio della persona che da la montita: Questa dunque è di quelle mentire, alle quali non folo non si dee dar risposta, come cosa notoria se non a tutti, almeno alla maggior parte delle persone, che sanno esser la verità altrimenti, ma per effer mentita di persona appasfionata . Bald. cap. 25. alla quale si dee cercar di tornargli la rettitudine della mente, quando si giudicasse poterlo fare: per le quali cagioni è chiaro ch'alla mentita falsa; falsamente data, e scandalosa non si risponde, o pet cagione della cofa , ch' è notoria , o perchè la persona non merita risposta per la sua debolezza: E perciò l'Uomo onorato non darà mai mentita, quando pure vi s'indurrà non la darà mai sopra cosa ch'egli non sappia essere o non effer tale, ne sopra cosa che l'onor suo non offenda : Dalche ne segue che la mentita data in tal forma sopra lostesso mentitore che la da ritorcesi, mostrando in essa voler mentire il vero: Che però essendo chiaro quanto la luce del fole, e notorio che il taglio fatto al Sig. Grassi su ad effecto d' estrargli la pietra, non merita la mentita altra risposta, che quella, che da per sè stessa al suo mentitore riporta. Ne può il Sign. Moneglia dar mentita, e mentire un'universale intero, e la Città tuttat e niuno è obbligato a rispondere all' universale mentita, come ne porta l'esempio il Baldo al cap. 12. del 1. libro a' 37. in quelle parole : Chianque ardisca di dire cb'io fallo ne mente, chi vuol dir cb'io abbia tolta la borsa a Cesare ne mente: Queste sono mentite date a persone universali, perciecche non si dichiara chi sia questo, ne in obbligo è aleuno di rispondere. Ma ne meno può mentire in particolare, perchè come afferma il citato Baldo nel c. 52. del r. libro a'go, in quelle parole : Ne queste mentite abbligano il Prete, il Dottore, ed il Monaco perchè son persone privilegiate, quantunque certi

certi di quegli antichi, ed il Muzio ancora sia d'opinione . che il Dottere possa esser chiamata, e chiamare, mentire, ed effer mentito quand'e' voglia per sua bravura rinunziare al suo privilegio, ed a' 42. Però un' Vomo onorato non unol mentire, ne fa caso delle mentite, che vengono da persone infami, e dal medesimo son nel 6. cap. del 1. lib. a' 15. dichiarate quelle che sono disonorate, e per con'eguen-24 inabili a dar mentite, ove dice: E per queste azioni cattive l'Uomo viene sprezzato ovvero odiato: E specificando meglio quali fieno l'odiose persone, dice, S'odiano poi quei costumi negli Uomini che apportano inginsto danno ad altri nella vita, nella roba, e nell'onore: E nel medefimo cap. a'17. Non meno fon degni d'odio quelli che all'onore, e alla ripatazione nostra fanno pregindizio e torto, e questi nuocono in più modi , uno de quale è quando appr so a' Superiori, ed al Principe ci calunuiano, e di nascosto aicon mal di noi, come le velenose vipere, o come gli Scorpionicercando darci la morte, e ciò per toro mera malignità, e molto peggiors jono quando poi mostrano d'efferci amici, perchè così in loro con la malignità alloggia ancora la viltà: E molto meno può mentire, o dar mentite quegli ch'è stato dichiarato aver publicamente mancato al suo onore in punto di Onore, e di Duello per iscritture Legali con le flampe manifeflate fino a'18, anni fono, come allo stesso Signor Moneglia adivenne nella controversia col Valentini, nella quale user in ustimo Consilium Juris pro veritate nempe in puncto honoris, & Duelli inter DD. Dominum Innocentium Valentinum, & D. Joannem Andream Monegliam Medicos in Civitate Florentiæ: stampato non alla Macchia, ma in Roma per il Dragondelli con le debite licenze, fenza ch'abbia mai il Signore Moneglia ad un'atto pubblico e notorio fatto alcun moto, o dato ne pur (menomissimo seguo di risposta, che si sappia, in cosa di tanta importanza com'è l'onore, a chi'l pregla e lo ftima, che è un'aver approvato, e confermato col tacito confenfo quel che in esto è scritto, ch'è d'aver mancato al suo onore, e non effendosene mai dentro al debito termine con un' Q Tomo IV. ancor

ancor che minima risposta appellato, trassiunm secit in rem Judicatam, perchè chi non s'appella al detto de' Legisti da una Sentenza o Decreto, segno è che ch'e' non la stima ingiusta, massime quando all'appello non è chiusa dalla Legge la strada; Dico in questo racconto ciò che dice la Città tutta, e che io a più sensate persone per nascita nobili, e per virtà ragguardevoli, ho udito in più congressi intorno a questo discorrere, perchè l'uomo da bene della propria reputazione, e della verità dee sar conto ed è molto biasimevole comi che le cose mai satte vuol disendere, come asserice il citato Baldo nel dub. L. sopra la materia delle mentite.

Venghiamo ora al caso del Signor Amerigo Grassi, per vedere se il Signor Moneglia può con verità asserir quello che in quelto proposito così liberamente scrive: protestandomi di nuovo reserir ciò che dice in tal caso l'universale, e non più, perchè non essendomi trovato

in esso non posso de visu favestare.

Fu chiamato il Signor Moneglia, e conferitogli dal Signor Amerigo il malore che l'offendeva, fu da quello giudicato effer un calculo nella Vescica, e chiamato di fuo configlio prima d'ogn'altro Antonio Benevoli cavator di pietre, che da molti anni in questa Città si trattiene perch'il riconoscelle, siccome sece, disse, e conferma d'aver detto in quell'atto, che non aveva il-Signor Amerigo pietra nella Vescica: Ma perch' il Signor Moneglia costantemente asseriva ch'ella v'era , nevoleva d'alcun'altro professore della Città valersi, ad oggetto per quanto dicesi di screditargli, mandò per un Professore a Lucca, che venuto e fatta la recognizione del Signor Amerigo, disse, che non gli pareva che vi fuse pierra, al che dal Signor Moneglia stabilito sempre più nella fua opinione, forfe da fegni ingannato, ch'ella affolutamente v'era, fu replicato, e però riconofcelle meglio: Venuto dunque la feconda volta alla recognizione, disse con ambiguità di parole, per non contradire al Signor Moneglia, ch' era quello che l' avesa: pron-

propolto, e fatto venire, e per confeguenza allo itelfo obligato, che poteva effer che la pietra vi fuste, e ciò fec'egli con molta cautela come il caso suo, e la bisogna in quell'atto richiedea, poichè eslendo per la sola recognizione e non per altro stato chiamato, dovendo pur allora senz'altra dimora partirsi, nol volle lasciar disigustato, ma come gli oracoli favellando falvar se, ed altri. Fu fatto dunque venir di Francia non già due gran Litotomi, come bene il mondo ha veduto, ma Monsieur Colot gran cavator di pietre, diligentissimo ed espertissimo in quell'arte deguo certo d' ogni gran lode, che conduste seco un tal Rosino suo attual Servidore, e di esso Rosino un Figlio di circa 20. anni o poco più, gli quali al Color ne fervigi baffi della perfona assistevano, benche Rosino il Vecchio per sar le faldelle e tafte, scaldar gli oli, e gli unguenti nell' atto del medicate interveniva: Riconobbe il Colot il Signor Amerigo, e diste ch'egli non aveva altrimenti pietra nella Vescica, e perciò risolveva di non venire al taglio, ma incalzato dalla pertinacia del Signor Moneglia, che voleva ch'ella pur vi fulle, e non ci averde parte, fu necessitato il Colot dalle replicate persuasioni a venire al taglio, dicendo, che quando la pietra non vi fulle flata si sarebbe con facilità maggiore posfuto curar la piaga che nel mesto urinario eller credevafi. Se l'ulceri, calli, o caruncule, che in quelle parti tanto frequentemente accaggiono per metzo del taglio si curino, confesso non l'aver letto ancora, e molzi professori dicono non solamente non averlo ne letto, ne udito giammai , ma ridendo dicono con tutto il mondo, e da quando in quà fi medica un malore con ana mortalissima ferita? e s'il Signor Moneglia come à adulato pur ciò negalle, cioè della nuova propoliziome di medicar si fatti malori col taglio la sua Risposta alla Terza Cenfura data ultimamente alle stampe gli darebbe di bugierdo, mentre a' 20. scrive; Veznero mondimeno al taglio ad oggetto di curare con tale operaziom una mortalifima infermità. Avvengache molto s' ingan-Q 2

ingannerebbe, chi non essendo Professore; si desse ad intendere, o s'immaginasse, che per mezzo di quel taglio gli nominati malori veder si potessero, o che i medicamenti locali ivi applicar si potessero, perchè nelle ferite fatte per l'estrazione della l'ietra, giammai come all'altre vi si mette la tasta, o le taste, ma così solamente si lasciano acciò con più prestezza la natura quell'unità soluta riunissa.

Il giorno dunque in cui dell'impressione delle Stimate di San Francesco la Festa si rappresenta alli 17. di Settembre giorno veramente considerabile per l'infelice

Amerigo, e sua Signora Madre.

Per l'amara memoria di quel giorno. Che fu principio a si lunghi martiri;

vennesi al taglio, fatto veramente da Monsú Colot , non folo con gran diligenza, e destrezza, ma con lindura, non ordinaria, e ralmente che confessò il Signor Amerigo non effersi di quello accorto: Pose il Cotot la tenaglia dentro la ferita, e ritrovata una tal durezza, ch'era al dir delle genti il callo di essa piaga forte con quella la tal durezza strinse con dolore acerbissimo del paziente, e disse Colot, inveni lapidem involutum, e così sparsesi voce, che la pietra era in molte materie mucole involta, le quali si sarebbero per la lacerazione fatta dalla tenaglia marcite, ed averebbon dato luogo alla pietra, e permessogli l'uscire doppo qualche giorno, come era altre volte accaduto: Da chi fusse così bello, e pellegrino assioma proposto non so, ma se bene, che siccome ciò era dall' inesperte persone fermamente creduto, così chi intendeva il giuoco girava il capo, e rideva. Per mostrar poi Colot la pratica ch' aveva in tale operazione, cavò la pietra ad un povero giovanetto di circa 16. anni Orfano, che fu figliuolo del Castagnuola Bombardiere, e nell'atto della recognizione voltatoli a chi gli era attorno disse, ho questo ha veramente la pietra: e questa operazione fe-

fe con tal preflezza, e lindura, che coloro che prefenti si trovarono di tal maniera d'operare, tutti per una ammirati, e stupefatti restarono; Ed in quindici giorni dal di del taglio fu refo fano; Onde perchè qui Color ebbe anche una grave infermità ch' in Firenze quali due meli il trattenne quanto più presto gli fu dall'accidente concesso, essendo altrove chiamato, con Rofino il giovano verto la metà di Novembre partiffi; Restò Rosno il Vecchio all'assistenza del Signor Amerigo, senza che fin qui mai la predicata pietra si rifolvesse ad uscire, onde la reputazione di questo fatto del Signor Moneglia cominciava a perder la stima; Aveva Rosino una tal lingua Francese, si barbara, e rozza che da niun'altro che de un Giovane Navicel-Iaio, ch'a servirlo su destinato, era inteso, ne sapeva lingua latina, od altra con cui se gli sacilitasse l'essere inteso, onde poiché per qualche mese qua sermato si vede, voieva pur far forza per apparar qualche cofa di nostra Tolca favella, ma perchè duro di cervice, e perchè ormai vecchio poco nulla apprendeva, per facilizargli il Navicellaio la strada d'apparire molte cose comeltibili per mantenergli de' vocaboli viva la memoria avanti porcavagli; fra le Civaie furongli portate innanzi alcune lentichie, o lenti che dir vogliamo, che mameggiate all'uso francese fra medicamenti, una delle maggiori fra gli unguenti co' quali il Signor Amerigo medicavali ne cadde, applicati secondo il solito a quel povero martire con la lente, fu la feguente mattina fra le faldelle e gli unguenti che dalla ferita levavansi questo picciol globo, peroche rinvenuta offervato, onde eutri ad una voce allegrezza, allegrezza ecco la pietra uscita, il Signor Amerigo è guarito a gridare incomin. ciarono, fra quali il Signor Moneglia con sue maniere fastole, stralunando gli occhi e l'usata sua voltata di collo facendo, ch'egli solo contro tutti gli altri, che s' erano ingannati, avea la verità conosciuta: Così alla recognitione della sognata pietra veguendosi, dopp'averla ben lavata e pulita, si vedde e si cognobbe manisestamente esser quella , oh vergogna ! non già una pietra, ma una lenticchia: Tanto può la vehemente apprensione, che oltre che le bramate cole facilmente fa: credere, bene spetto gli occhi aperti affascina, & inganna : Ma qui non terminarono dell' infelice martire Amerigo gli ilrazi , ch'olere l'essere stato per mero ca. priccio del Signor Moneglia miciftiato, ed aver miferamente la vita perduta , ed estintafi in lui la famiglia. (dico queiche dice il mondo ) è coffato alla fua cala, o per dir meglio ha con la vita gettato via quindicimila piastre Fiorentine, e sopra questa sognata pietra ha fatto affai maggior multiplicò il Moneglia di quelche decantino gli Alchimitti del Lapis Philosophorum, perchè fopra una pietra immaginaria, n'ha tante multiplicate, che di cifa una ben'aggiustata casa, e comoda abitazione, ha per se fabbricata : Quì ripigliando il filo, non terminarono, perche fattolo stuzzicar col ferro altre volte dopo la partenza di Color, e niun profitto veggendone, e pure a viva forza martirizzar volendolo, fatta di nuovo venire il professor di Lucca, replicogli, o risperse il taglio, sotto l'operazione del quale poco mancò che non restasse il Signor Amerigo, che forle vi larebbe rimatto, le Rolino piagnendo non aveffe il proteffor di Lucca abbracciato, e quali a viva forza dalle mani levateglielo : Fu ultimamente chiamato Fedele Santarelli professor di quella stima ch'il mondo ha veduto nel cavar pietre, mai però per l'innanzi ne egli ne altri della Città per avvilirgli, e fargli scemar di credito e stima dal Signor Moneglia voluto. e credo di soppiatto dallo stesso Signor Moneglia, il quale conosciuto il caso ormai disperato per quanto egli stesso mi riferì poco avanti sua morte, non volle porli le mani. Terminò finalmente dopo fedici mesi dal di del taglio nella morte i fuoi lungi martiri il Signor Amerigo, onde il Signor Moneglia più che mai pertinace, se che s'aprisse il Cadavero in istanza, come anche.

127

che a requifizione della Signora fua Madre, e Parenti fu fatto, e venutoli all'atto per mano del Graffi Cerufico confidente del Sig. Moneglia, fu sospettato, ch'esso per coprir l'oftinata sua caponeria, e softener il pasfato propolito con qualche apparenza cohonestandolo, fusse per far fare qualche giuoco di mano, furon pofli a questo effetto alcuni occhiutissimi Arghi, ch'alle mani chi operava con molta accuratezza ofservafsero, onde aperto il Cadavero del martirizzato per folo capriccio Signor Amerigo, ne altro ch'una piaga nel collo della vescica trovando, badava a replicare il Signor Moneglia al Cerufico, guardate bene, cercate bene, offervate bene, come tutti quelli, ch'a tale operazione intervennero ad una voce confessano, e riferiscono; Che se la cagione del malore nel ritrovamento della piaga era di già trovata, e fatta cognita ; e che altro pretendeva di far cercar il Signor Moneglia, se non la canto decantata, ed immaginata pietra, ch'era impossibil trovare, perochè non vi era mai stata. Questa è del Signor Amerigo Graffi la fincerissima storia , nota alla Città tutta, e chiara quanto la luce del Sole, che quì per appagar chi legge ho registrata, non essendo fin ora la controvertia più avanti paffata, ma feguitando, me darò senza forse in altra Scanzia al mio discreto Jettore ogni più fincera notizia: Spiacemi bene, perche di leale amico ho fatto sempre professione, ch'il Signor Moneglia dalla propria passione configliato, e guidato entra tal volta in impegni, da'quali, o difficilmente ; o con suo svantaggio spesso d'uscire succedegli . Esagera però il Mondo altamente contro il Signor Moneglia per questa estrazione della seconda, sopra la quale la gara letteraria fra questi due Signori Lettori è nata, ancorche da gravi Autori proposta, e come operazione ragionevole commendata portando feco gravissimi pericoli, bene spesso la morte, come ultimamente in una delle citate Dame dal Signor Moneglia mella sua prima censura, è miseramente adivenuto, \*

dice, che bisogna consessar per vera verissima la Sentenza del Divino Ippocrate, experientia fallax, e ch'è molto disdicevole il medicar per picca, poiche quelle cose, che quasi regolo di Policleto nella nostra mente a quella inclinata, appariscono, e ci sanno sperar d'aver la sortuna pel ciusso, al fine ingannati, e delusi di non gli haver le mani ne meno nella collottola ci sanno bene spesso con evidente rossor conoscere.

Sc. 1X.

..... De Constitutione Anni 1690, ac de rurali Fpidemia, que Mutinensis Agri, & vicinarum Regionum Colonos graviter afflixit, Differtatio. Ubi quoque Rubiginis natura disquiritur, que fruges, & fru-Aus vittando aliquam caritatem Annonæ intulit Bernardini Ramazzim in Mutinensi Liceo Medicine professoris. Ad Illustrissimum, & Dectifsimum Virum D. Antonium Magliabechium Serenissimi Mag. Etr. Ducis Bibliothecarium; Mutinæ 1690. typ. Hæred. Juliani Caffiani Impress. Capit. in 4. A disgrado del livore apparisce sempre piu lucente e chiara la Virtù, come ben lo dimostra questa eruditissima e giudiziosissima dissertazione; Ma non è questa sola l'opera che rende il Signor Ramazzini degno d'ogni gran lode, che se si risolverà un giorno sprigionar dal suo Studio molte dotte fatiche con darle alla luce, darà contento a' suoi amici, e sarà d'utile a tutta la Repubblica Letterata; E spezialmente l'opera promessa de Abusu Aquain febribus, nella quale si scopriranno le fallacie di coloro che costituiscono l' Acqua per medicamento Universale, e che la danno alla cieca, in tutte l'età, in eutti i malori, in tutti i rempi del male, in tutte le stagioni: Promette ancora il Sig. Ramazzini, il restante della constituzione dell'anno scorso 1690 Aspetta anche la Repubblica Letterata con ansietà, l'altro Opuscolo della natura de Fonti Modancsi come la Dissertazione de Morbis Artificum intorno alla quale presentemente lavora.

... Fran-

11:9

Francisci Ariosti de Oleo Montis Zibini seu Sc. X. Petroleo Agri Mutinentis Libellus , e MS. Membranis editus ab Oligero Jacobeo Hafniz Lit. Regiz Maj. & Univers. Typograph. Joan. Philippi Kenorff. 1690. nunc ad fidem Cod. mf. ex Bibliotheca Estensi recognitus & recufus, adjecta ejuldem argumenti Epiltola Bernardini Ramazzini Profes. Mutinens. Mutine 1698. Typ. Ant. Capponi Epife. Impressoris in 12. \* Nominai la prima edizione di quest' opuscolo nel 1698 nella mia XI. Scanzia a 65. ove diffi ch' ancora il Dottor Antonio Frassoni Medico Modanese nell'anno 1660, stampò un Opuscolo trattante dell'Olio di Monte Gibbio, di cofor roffo, quale ho mentovato in un'altra Scanzia non imprella ancora, ma che presto uscirà ancor essa con altre, ed ora l'ho nominato di nuovo per causa della Pi-Rola del Signor Dottor Ramazzini in questa edizione . Il Titolo però dell'opera del Frassoni, e tale; De Thermarum Montis Gibii natura, ufu, atque prastantia Tra-Etatus Amonti Fraffoni Philof., & Med. Mutinenfis : Muting 1660, in 4. qual opuscolo croverà l'amico Lercote in altra Scanzia registrato.

Kil. Prof. Med. Primar. de Motionibus Mercurii in Torzicelliana Pistula, ex Ephemeridibus Germanicis H. C.
Anni 4. Decad. 3. Accedit ejusdem Argumenti Epistola Bernardini Ramazzini in Mutinensi Lyceo Med.
Prof. Mutinæ Typ. Antonii Capponi Typogr. Episoppalis 1698. in 8. \* Ho volentierishmo registrato quest.
Opuscolo e per esservi annessa la pistola del Signor
Ramazzini carishmo Amico ed amabilishmo e reveritissimo Maestro, poiche ancor io son stato ne'primi
tempi ch'e' su eletto alla Lettura di Mattematiche nello studio Fiorentino, suo indegno scolare. La felice
memoria di Ferdinando II. mio Signore, ne saceva
grandissima stima, e ch'e' sa facesse, ne mostrò la riprova sacendo collocare il suo ritratto nella samosa

Calleria fra gli uomini illustri in Lettere.

.... De Constitutione Anni 1691. apud Mu- se. XI.

110 tinen(es Differtatio Bernardini Ramazzini Med. Prof. ad Illustr. & celeber. virum D. Guilielmum Leibnitium Sereniss. Ernesti Augusti Luneburgensium & Brunsvicensium Ducis Historiographum & Consiliarium . Mutinz apud Hzred. Cailiani in 4. \* Leggafi il Giornale de'Letterati di Parma del P.D. Benedetto Bacchini che di questa disertazione ne favella.

. . . . . De fontium Mutinenfium admiranda featurigine Tractatus Physico Hydrostatichus Bernardini Ramazzini in Mutinenti Lyceo Medicina Professoris, ad Serenissimum Franciscum secundum, Mutinz Regii &c. Ducem X. Murine Typis Haredum Soliani Impressorum Ducalium 1691. in 4. \* Passa questo i sei fogli essendo undeci, ma per esser materia assai curiosa, e per sar osseguio all'Amico, ho voluto registrarlo. Lungamente e con degni encomi il P. Bacchini nel suo secondo Giornale de'Letterati di Parma ne parla a car. 6:. L'Autore fa del Signor Magliabecchi onorata menzione. Stimo che quest' Opera oltre il meritato applaulo per l'erudizione ed eleganza, farà in molta stima presso i Neoterici tanto amatori dell'acquacon la quale pretendono curar ogni malore, che se fanno tanta stima di quella d'ogni pozzaccio, che fareb-bon di questa de fonti Modonesi tanto purgata?

. . . . . De Constitutionibus Annorum 1692. 1693. Sc. XII. & 1694. In Mutinensi civitate, & illius ditione Difsertatio Bernardini Ramazzini Med. Profess. Mutina 1695. Typ. Ant. Capponi, ac HH Pontiroli Impress. Episcopal, in 4. \* Non posso pieuamente accennare quanti fogli sieno queste disertazioni avendomi l'Autore solamente savorito della prima di esse, e nel tempo che queste cose scrivo, che siamo di Luglio 1696. sono ancora sotto il torchio, e se impresse uscite di

poco alla luce,

. . . . . Ephemerides Barometrica Mutinenses Anni Sc. XII. 5c. XIII, 1694. una cum disquisitione causa ascensus ac descensus Mercurii in Torricelliana fistula juxta diversum aeris starum Bernardini Ramazzini M. P. ad Illustriss. &

K A

celeberrimum virum D. Lucam Schrockinm Academin Calarco-Leopoldina Natura Curioforum Prafidem: His accessere Epistolie Excellentissimorum DD. D. Joannis Baptiffæ Boccabadati J V.D. & D. Francisci Torti M.P. Muting 1693. Formis Ant. Capponi, ac HH. Pontiroll in t. \* Aveva fatta un'altra Epistola al medesimo propolito il Padre Don Benedetto Bacchini Monaco Calinense Autor del Giornale de'Letterati, (ancorche nella mia fettima Scanzia a 47. fe ne fusse satto di propria cortesia autore chi la fece stampare, che fu il Padre Gaudenzio Roberti) e non so per qual cagione non sia sta-

🗱 anch'ella imprella .

Principia il dottiffimo Signor Ramazzini la fua dedicatoria al dottiffimo Signore Schroockio, con queste parole: Literatis Viris , imo Literatorum Principibus , fludiorum mecrum conatus devovere mibi solemne est, non quod putem scribere me Varro, vel Consule digna, sed us Virtusi fame celebritate conspicue id quod possum obsequii genus exbibeam, & fimul aliqued Opera pretium addiscam. Cumitaque binas Dissertationes meas de Constitutionibus annorum 1600. 🕳 1691. duobas celeberrimis viris inscriptas jam ediderim , priorem quidem Damino Malliabequio, alteram vero Domino Leibnitio, relignas trium sequentium annorum Tibi prases sapiemissime anime jamdudum voveram, sed variis occupationibus implicitus, id quod fueram meditatus ad Umbilicum deducere non potui: Modo igitur bas observationes meas de Mercurii motionibus in Rarometro sub Tui Nominie auspicio prodire volui, Vir dollissime, vere, & extra omnem assentationis aleam, Literatorum Princepes, qui diguns babitus, at in S.R.I. Cafareo Leopoldina Academia Natura Curioforum Prafidis locum pro Celeberrimo VolcKamero vita fundo eccupares &c.

Ho nominato quest' Opuscolo del Signor Ramazzini 👟 XII. per dar notizia al mio Leggitore ch'è stato ristampato nel seguente libro: Ephemerides Metereologica Tubingenses ab anno seculi nonagesimo primo ad quartum Rudolphi Jacobi Camerarii Phil. & Med. Dost. & Prof. Acad. Cuviosorum cum Illustriss. D. Bernardini Ramazzini Epbemeri-

22 R &

elibus Barometricis Mulinensibus Anni 1694. Angusta Vindelisorum impensis Kronigeri & Heredum Goebelii Typ. Jacobi kopmajers Reip. Typogr. Anno 1696. in 4.

Sc. XVI. Patavino Atheneo Bernardinus Ramazzinus Pract. Med. Ord. Prof. die 12. Decembris Anno 1700. Venetius Typ. Aloysii Pavini in 8.

Sc. XVIII

Auff. Galliarum Regem Ludovicum XIV. Barnerdică
Remezziai Carpenus Doct. Medici. Mutium apud Dignum 1677. in 4. \* E il Signor Ramazzini non folo
dotto ma d'incorrotti cottumi, e pubblico Lettore nello
studio famoso di Padova, cui dà molto lustro.

Sc. XIX. . . . . . De contagiosa Epidemia quæ in Patavino G. Lauz egro, de tota sere Veneta ditione in Bovesirrepsit, Dissertatio habita in Patavino Lyceo a Bernardino Ramazzini Prast. Med. Profess. Primario die IX. Novembris 1712. Patavii 1712. Ex Typograph. Joan. Baptistæ Conzatti 1712. in 8. \* Eruditamente vi si ragiona, ma con non molto. frutto, come hanno pure satto tanti altri.

. . . . . Medicam Artem Navigatoriæ fimilem elle : Oratio habita in Patavino Athenseo in folemni fludiorum Sc. XX. A the Bacche recursu e Bernardino Ramazzini Practice Medicinz Profesfore. Mutine Typ. Antonis Capponi 1703. in 3. \* E. quest'Orazione la quarta, detta li 4 di Novembre 1703: secondo che sta nel Volume d'esse Orazioni del Signon Ramazzini , stampato in Padova dal Frambotti e Conzatri 1708. in 8. La prima intitoleta Oratio secularis fix riferita alla Scanzia XVI. Ora in Ginevra fono stampate in un Tomo tutte le Orazioni e molte altre Opere diquello chiariffimo Autore di gloriofa rimembranza per opera del suo gratissimo e dottissimo Nipote Signor Barrolomeo Ramazaini Medico celebre in Modena e mio parzialifimo Padrone.

Sc. VIII. RAMIGNANI ( Adarcello ) La divisa fanciulla Tragedia del Signor Marcello Ramignani Accademico ozioso in Napoli detto il Remoto. Napoli per Jo. Jacomo Carlino, 1614. in 12.

RAN-

R A

RANDOLI (Raimondo) Thomas Eccletize Sol Pane P. Bamb. gyris Divines Voluntatis Interpreti D. Thomas Aquinati dixis Fr. Raymunda: Randolus Tiphernas Ord. Prædi co-zam Eminentist. & Reverendist. S.R.E. Cardinal in Templo S.M. S. M. ad ejus solemnia celebranda congregatis. Ann. sal. 1643. Il. b. 7. car. 109.

RANGONA (Gislia) La Giustizia placata, Oratorio Se. XIIper Musica di D. Gislia Rangona Marchesa Ariberti, e dalla medesima dedicato alla gioriosissima Vergine del Rosario. In Cremona 1683. nella Stamperia di Lorenzo

Ferrari in 4.

RANZOVIO (Eurico) Catalogus Imperatorum, Re- &, v. gum ac Principum, qui Aftrologicam artem amarunt, Test. ornarunt, & exercuerunt: quibus additæ funt aftrologice quedam predictiones vere ac mirabilesomquim temporum, desumptæ ex Josepho, Sveronio, Taciro, Dione, Xiphilino, Cuspiniano & aliis, ex quibus certitudo ac veritas harum disciplinarum colligi potest, adjectus est præteres Tractatus de annis Chimatericis una cum variis exemplis Illustrium virorum, qui annis iisdem & præsertim anno 49. 56. & 63. periere : versus insuper nonnulli de Planeris ac Signis, mensiumque laboribus, que omnia tam lectu jucunda quam feitu necessaria videntur collecta ab Henrico Rantzovio ac edita a Theophilo Silvio 1580. Antuerpia ex officina Christophori Plantini in 8. \* L'Opere di questo Cavalier vero Letterato son tutte da commendarfi, com'è il fuo trattato de Confervas. valet. ov'è un trattatino de Aceti Seillini viribus ch'è preziofo-RANZOVIO (Griftoforo) Chriftophori Ranzovii Equitis Sc. I. Holfati Epistola ad Georgium Calixtum Profesiorem Helmestadiensem; qua sui ad Ecclesiam Catholicam accessus rationes exponit. Rome anno 1651. Typ. hæred. Ludovici Grignani excudit Georgius Tiberius in 8. \* Si crede che la detta lettera a nome di quel Signore fosse feritta dall' Olstenio, non ostante che detto Olstenio venga in essa lodato a 2., ed a 27. vi si fa menzione d' alcuni volumi di lettere eruditificae manoferitte del gran Card. Sirleto. Neila

P. Bamb. Nella Pallade Bambina è notata fotto l'anno 1650. cum

Responsione Callinti .

RAPICCI (Giouita) In nobilissima atque pudicissima juvenis Dom. Polixena Attenda Oratio a facundissimo, celeberrimoque Oratore Dom. Jovita Rapiccio Vicetia habita in 8. nel fine Venetiis per Matthaum Vitalem Venetum 1526, mense Aprili \* Dopo l'Orazione vi somo alcune composizioni latine di vari Autori particolarmente un lungo sermone Consolatorio di Pietro Cittadella.

Principis Andrew Gritti Laudibus Jovita Rapiccii Oratio... Impressum Venetiis 1534. mense Majo in 4. senza nome

di Stampatore.

Sc. V. P. Bumb.

Sc L G. D.

Sc. II.

P. Bamb.

RAPINO (Renato) Ad Summum Pontificem Clementem IX. Ode: Nancium de ejus fummo Pontificatu, totius orbis terrarum latitia celebratum. Roma ex Typogra-Varefii 1666, in fol.

Rege Christianissimo Pacis arbiter pro rebus componendis propositus sit. Roma: ex. Typogr. Varesii 1666. infol. \* Queste due elegantissime Ode, son componimenti dell'eruditissimo Padre Renato Rapino, ch' ebbi in Firenze l'onore di riverire mentr'ero in Patria, leggendovisi il suo nome nel fine d'ognuna d'esse. Non credo che si trovì alcuno così poco amico delle Muse, che non abbia letto i suoi ammirabili libri de Hartoram cultura, le sue bellissime Egloghe, e la sua elegantissima e giudiziosissima disertazione de carmine posturali, ond' è che puòcerto sì in versi, come in prosa paragonarsi agli anaichi.

RASARI (Giovambattifla) Jo. Baptifla Rafarii de Victoria Christianorum ad Echinadas Oratio. Veneriis.

apud Vincentium Valgrifium 1571, in 4.

RASI (Gireiamo) La tristezza di Metanio Egloga spirituale di Gireiamo Rasi Arctino alla Serenissima Grand Duchessa di Toscana. Firenze per il Tosi 1584, in 4.

RASPONI (Francesca) Agni colestis cum Ecclesia

R A

Nuprise per Divinum spiritum celebrata. Oratio de S. Spiritus adventu habita in solemni die Pentecostes ad S. D. N. Alexandrum VII. Pont. Opt. Max. a Francisco Rasspono Sem. Rom. Conv. An. 1651. II. b. 32. car. 54.

RAVASINO (Tomajo) Amores Parthenii Eclogis, E- Sc. XV. legiis, & Lyricis expressi à Thoma Ravasino Parmensi. Editio secunda auction, & emendation. Parme ex Typ.

Octavii Rosati 1700. in 8.

bri III. Miscellaneorum Liber VII. Parmæ ex Typ. ejust. Rosati. 1700. in 8. \* Questo modestissimo Poeta Latino su mentre visse lo splendore della sua Patria, il secoro della Poesia Latina in Italia, e la Gloria del suo Casato. Morì li 26. Agosto 1715. più che di male per difetto della sua misera complessione. Era egli cotanto debole di Stomaco, che per ultimo ne men regeva gli alimenti liquidi, sicchè poteva dirsi ch'e' vivesse d'aria. Contuttociò parlava con tale spirito, che pareva null'avere del corporeo. Tale si ravvisa nel suo Ritratto premesso ad una mosto buona Raccolta che si stampò di Componimenti Poetici per la sua morte per Paolo Monti 1716. in Parma. in 4. Giace nel samoso Tempio della Steccara, e al suo Sepolero leggesi la seguente Iscrizione.

# D. O. M.

Qui nunc funcrea pulvis jacet berridus Urua Virginei quondam Scriptur Ameris erat THOMÆ RAVASINO

Nobili Parmenfi

Poeta praclarissimo, Inventionis copin Imitationis facilitate, Latini Eloquii puritate Eruditorum seniore judicio, veteribus facile Comparabili

Qui

Aquas, Prata, Vincas, sed imprimis Parthenii Adeo segmenine sibi afferto, suos erga

Vir-

Sc. It.

R A

Virginem Deiparam Amores cecinit:
Quod vivens Epitaphium paraverat
Angela Beccheti Ravasina Coninx
Mestissima P. C.
Obiit

Ob Animi candorem, morum integritatem
Et selectissimam eruditionem Aula Patria
Exteris omnibus ingenti sui desiderio relicto
Anno R.S. CID. IDCC. XV. VII. Kalend.
Septembris Actatis sue L.

Sc. 111. RAVASCHERIO (Manfredo) Manfredi Ravafeberii
Oratio ad S. D. N. Paulum V. Pont. Max. pro Republica
Genuenfi. Romæ apud Aloyfium Zanettum in 4. 1605.

da RAVENNA (Lorenzo) Corona de'XII. Apostoli di Nostro Signor Gesù Cristo con facile, breve e divoto metodo di recitarla del Molto Reverendo Padre Fra Lorenzo da Ravenna dell' Ordine Eremitano di S. Agostino Maestro Teologo. In Ravenna per Pietro de Paoli e Giovan Battista Giovanelli Stampatore Camerale 1629. in 12.

¶ da RAVENNA (Pietro) Phoenix seu artificiosa memoria Cl. J. V. D. & Militis D. Petri Ravennatis Jutis Canonici olim in Patavino Gymnasio Professoris ce Ieberrimi. Vicentie apud Petrum Bertolli Bibliopolam Patavinum 1600, in 4. \* V'è un edizione di questo libro satta in Venezia col seguente titolo: Phanix D. Petri Ravennatis memorie Magistri in 4. Nel sine Bernardinus de Coris de Cremona impressor delessas impressit Venezia du x Januarii, e un altra edizione parimente di Venezia porta il cognome dell'Autore ch'era Tomasi e su satta co desta da Domenico Nicolini 1565, in 8. Vedi Tomasi Pietro:

RAVERIO (Francesco) Scelta d'alcune composizioni del Signor Lucido Accademico Etereo raccolte da Francesco Raverio da Cesena 1606. in 4.

Sc. XVII. RAULINO (Francesco) Pompa dell'esequie celebrate al Se-

al Serenissimo Odoardo Duca di Piacenza, e di Parma ec: dal Serenissimo Duca Ranuccio II. l'anno 1637. descritta dal Padre Francesco Raulino della Compagnia di Gesù. In Piacenza per Giovan Antonio Ardizzone in fogl.

RAYGER (Carlo) Dissertatio inauguralis Medica de Sc. XV. Labrosulcio, seu de Cheisocace, quem sub Divini Numinis præsidio, consensu & austoritate gratissimæ sacultatis Medicæ in inclyta Norimbergensium Universit. Altdorsina, pro licentia summos in arte Medica honores, & privilegia dostoralia rite consequendi, publico & solemni Eruditorum examini subjiciet horis consuctis ad diem 28. Martii A. C. 1698. Carolus Rayger Posonio-Ungarus Cassen. Henrici Meyeri Acad. Typograph. in 4.

RAZZI (Silvano) La Vita, ovvero azioni della Con. Sc. I. tella Matilda scritta da Don Silvano Razzi Monaco Sc VIII. Camaldolese. Firenze per il Sermartelli 1587. in 8. \* Da molti uomini grandi è stata scritta questa vita come da Monsignor Conteloro, dal Signor Fiorentini, dal nostro Dom. di Guido Mellini, e da diversi altri. La mentovai nella prima Scanzia ma qui la rimetto per giuntarvi queste notizie non ingrate a chi legge.

vere non solo quando è la peste, ma in tutti gli altri tempi di Don Silvano Razzi. Firenze 1577. \* Era dotto il Padre Razzi come l'opere sue dimostrano, nota delle quali si vedrà nella mia Storia degli Scrittoti Piorentini e Toscani.

mito Camaldolense Autore della Corona del Signore, come sta nel libro de'Santi, e Beati Toscani dell'Abate Don Silvano Razzi con una breve dichiarazione del Pater noster ed Avemaria, con i quali si dice detta Corona. In Firenze per Volcmar Timan 1604. in 12.\*

Questa vita modernamente, e coll'aggiunta di un brevo modo di recitatia con divozione ed utilità spirituale, si vede stampata in Roma, e in Ravenna 1712. in 12.

Tomo IV.

REA-

### R E

REALI ( Autonio de ) Serge Salmi e Lagrime Con-Sc. VII. fessionali del Signor Don Antonio de' Reali di Porto-Λ. Μ. gallo Gran Priore della Religione Gerofolimitana tradotto di latino in volgare . Firenze per il Marescotti 1604. in 4. \* Molti hanno voluto tradurre, e far parafrasi sopra i Salmi, ma questa non è materia da scriversi da ogni penna . Una n'ho veduta di Davide del Sollecito, cofa molto triviale e balfa, a feguo che non fi può legger senza nausea, sì per la bassezza del yerfo, come per la favella affettata; ond' è che per trasporter cosa di tanta importanza dalla lingua latina in un'altra, si dovrebbe molto bene avvertire per non fat ridere il mondo letterato. La Parafrasi di Marco Lamberti Pievano di San Casciano, ed amico di mio Padre in ottava rima, che ben presto farò godere stampata agli amadori delle Rime Toscane è stimata assai bella, e quel che più importa in fimili traduzioni non fi dilunga dal vero senso del Profesa.

REBLER (Giovanni) Oratio Joannis Rebler U. Ju. Doctoris Invictiss. ac Gloriosiss. Casar. Augusti Marximiliani Consiliarii & Secretarii ad Principem & Senatum Venetum Illustriss habita Anno Christi 1507. die 21. Junii in 4. senza suogo di stampa e nome di stam-

parore.

Se VII.

RECANATI (Giovambattista) dalla Badia. Orazione all'Eminentissimo Signor Cardinal Federigo Cornaro Patriarca di Venezia Abb. e Perpetuo Commendatore dell'Insigne Abbazia di 'Santa Maria della Vangadizza a nome della Comunità della Badia di Giovan Battista Recanati. All' Islustrissimo e Reverendissimo Signor Monsignor Giorgio Cornaro, Auditore della Rota Romana. In Rovigo 1641. Appresso Giacinto Bissuccio in 4.

Sc. XIX. REGALI (Matteo) Lezione di Matteo Regali circa l'uso dell'acqua della Villa col cibo. Luca per il Prediani

diani 1713. in 8. \* Che siasi dell' acqua della Villa , cert'è che mentre sto tessendo questa Scanzia, m'è venuto fatto d'offervare, che l'acqua della Brandola, data ad uno loggetto ad orinar langue col cibo, e bere anche in tlagione di Sollione ha desta la sebbre, rimesso in campo l'orinare fanguigno, ond' è bifognato lafciarla.

..... Dialogo del Posso di Lucca, e del Serchio, Sc. XX. d'un Accademico dall'Anca in Risposta al Dialogo dell' SSig. Zipp. Arno, e del Serchio fopra la maniera moderna di scrivere, e di pronunziare nella lingua Toscana dell' Accademico Ofcuro . In Lucca 1710. appreffo Pellegrino Frediani . In 4. \* Sono afficurato che forto nome di Accedemico Ofento fla il chiariffimo Signor Matteo Rega. li Lucchese adestratosi a sar rivedere il Signor Donato Antonio Leonardi pur Lucchese di alcuni suoi errori, \* " e falfi fupposti di Lingua. \*

¶ REGIO (Rafaelio) Rapbaelis Regii Rhetoricem in Gymnatio Patavino Profitentis in Eloquentia Panegyricus; senza luogo ed anno di stampa,e nome di stampatore. La dedicatoria è indiritta a Bernardo Giustiniano Procurator di San Marco ed è data l'anno 1483. Idibus

Maji .

· ¶ REGISELMI ( Pasqualino ) Paschalini Regiselmi Oracio habita Venetiis in funere Laurentii Bognoli D. Mariæ Jubenicorum Parochi , Jin' Templo Divi Marci pro Veneræ Reipub. principe Vicesgerentis, & Collegii Archangeli Michaelis Archipresbyteri tertio nonas Decembris 1586. Venetiis apud Petrum Mariam Bertanum

1386. jn 4.

REGOLO (Sigismondo) Mysta Regius, sive Sereniss. Sc. VI. ac Reverendissimus Princeps Leopoldus ab Etruria S.R.E. Cardinalis, Sace.dorio initiatus, Panegyris, Sigismundi Regui a S. Sylverio Florentini Cl. Reg. Pauperum Matris Dei Schol. Piarum, Florentiz ex Typograph, sub figno stellæ 1675. in 4.\* In materia de Panegirici occupa questo Padre il primo luogo, poiche ha concetti sì gravi, e pellegrini, che non ti puote arrivar più avanu; Veggansi i suoi Panegirici volgari per riprova, esfenda

sendo questi veramente ammirabili, e ripieni tutti di fale; Ne meno è Eccellente negli Elogi, e ardirei dire, che i questo genere, pareggi quel gran Letterato Inglese, che sece quel si maraviglioso Elogio a Giorgio Monch, ed anche D. Giacomo Nossoli celebre professor di questa sorte di componimenti; lo però non sapeva ch'e susse Fiorentino, perchè s'ho sempre stimato Modanese, ma me ne rallegro facendo in questo Nazionale la mia Patria non piccolo acquisto, onde sono obbie gato nominarlo nelle mia storia degli Scrittori Fiorentini.

5c. NVIII. ..... Descrizione delle Feste, ed Apparato fatto in Firenze per la solenne Translazione del corpo di S. Andrea Corsini Fiorentino, Carmelitano, Vescovo di Fiesole, Panno 1683. In Roma nella stamperia di Paolo Moneta .685. in 4. \* Questo Opusculo, come si vede dalla Lettera Dedicatoria, è del P. Sigismondo Regolo di S. Silverio Chier. Reg. delle Schole Pie, gran Panegirista, e maggiore Elogista, come lio detto altro-

ve, e spezialmente nella Sesta Scanzia.

Sc. XIX. G.Lanz. Sc. XIV.

Sc. V.

REGOLO (Sigismondo) Sigismundi Reguli Bibliotheca Medica. Lugduni apud Liberalium 1673. in 12.

REINARDO (Michiel Enrico) 2003 Moesta Top genhum Gaudia fuper Viri plurimum Reverendi ampliffimi , ac dodiffimi D. M. Joannis Andrew Gleichie Ecclesia Torgensis adbuc Pastoris ac Diaconi vigilantislimi nunc vero a Screnissimo & Potent simo Priscipe ac Domino noftro Priderico Augusto Saxonum Juliac . Clevens. & Bergens. Duce S. R. I. Archi-Mareschallo & Electore &c. Præter omnem spem, rite tamen ad conciones Aulicas vocati, Discessum solemnem celebratum D. XXVI. Martii Ann. 1696. Moeila magis quam læta, gratulabunda tamen vena deproperabat rerum tantarum omnium plane inscius, adeoque nelcio, quo factum fato, die hunc proxime precedenti Viteberga huc veniens, Michael Heinricus Reinbardus Hilperib. Francus, Torgæ Typ. Joann. Zach. Hemps in fol.

RÉINESIO ( Tommajo ) Thomæ Reinesii Polyhistoris

& summi viri Epistolarum ad Jo: Varstium scriptarum fasciculus, quo varia ad literas pertinentia : itemque ingenuum de quibusdam hujus temporis controversiis Theologicis judicium exponitur. Adjesa, czterisque præmissa est una ad Jacobum Chlauderum, ex qua ejustem de Beroso Anniano sententiam intelligi licet . Coloniz Brandenburgiz ex officina Georgii Schultii 1667. in 4. \* Uscirono in luce del Reinesio nel primo luogo l'infigni sue lettere all'Offmanno, ed al Ruperto. Doppo il Vorstio die, fuori le sudette. Tre anni dopo cioe l'anno 1670, il mio dottissimo e non mai abbastanza lodato Signor Daumio sece stampare le scritte dal Reinefio ad effo ; lo stesso anno 1670, surono anche stampate le lettere scritte del medesimo Reinesio a due Medici Nesteri Padre e figliuolo.

di REINOSO (Emanuello) Sermone nell'Esequie del P. Bamb. gran Monarca Falippo III. fatto celebrare dall'Éccellentiff. Sig. Duca d'Albucherche Imbasciadore della Macstà Cattolica nella facra corte di Roma in nome della Nazione Spagnuola. Recitato dal P. M. F. Manoello di Reinoso Padre di Provincia dell'Ordine della S. S. Tri-

nità di Castiglia l'anno 1621. II. b. 5. car. 221.

REITANI SPATAFORA (Mario) Per la folennif- Sc. IX. sima entrata in Roma del Principe Francesco Maria di Toscana Card. de' Medici a ricevere il Cappello Cardinalizio Applauso Poetico di D. Mario Reitani Spatafora. In Roma per Gio: Batista Molo 1687. in 4.

.... In morte della Santità di N. S. Papa Innocenzio XI. Epicedii di D. Mario Reitani Spatafora dedicati all'Illuffriff. & Eccellentiff. Sig. il Sig. Principe D. Livio Odescalco Capirano Generale di S. Chiesa, Duca di Ceri, e Nipote del medesimo S. Pontefice . In Roma per Marcant. ed Orazio Campana 1689.

..... Per la felicissima conclusione del glorioso se XI. Maritaggio fra la Sagra Reale Maestà di Pietro Secondo Re di Portogallo e d'Algarbe, e l'Altezza Serenissima di Maria Sofia Principella di Neoburgo Pala-

tina del Reno Epitalamio Regio di D. Mario Reitani Sparafora. In Roma per Marcant. ed Orazio Campagna 1687, in 12.

tafora Centuria prima, consagrata alla Sagra Real Maestà di Cristina Alessandra Regina di Svezia. In Roma

per Giuppe Vannaci 1689, in 12.

Sc. VIII. REMO QUIETANO (Giovanni) Observationes Eclipsis Lunaris anno Christi 1616. 26. Augusti noste sequente, Rome habite, ex & aliis tribus exquisitis demonstrantur distantie, magnitudines, & proportiones Corporum, ac Spherarum Solis, & Lune, ac umbre terrenæ una cum comparatione calculi Alphonsini, Copernicei, Brahei, & Magini collecte, & enucleate a Joanne Remo Quietano Thuringo Medico assistente in Archihospitali S. Spiritus in Sassa Sapient. 11. vers. 21. Omnia in mensura, & numero & pondere disposnissi. Rome ex Typogr. Jacob. Mascardi 1616. in 4.

Sc. VI. REMONDI (Francesco) Francesci Remondi Soc. Jofu Oracio de laude bonarum Artium totius Gymnasii nomine literarum studia Parma auspicarentur die quinta Novembr. 1600. coram Serenissimo Principe Raynutio Farnesso: Parma apud Erasmum Viotrum 1600.

in 4.

bita cum Parmæ Theologiam docere aggrederetur, Oratio Francisci Remondi Soc. Jesu anno 1599. in 4. Parmæ per Er. Viott.

habita in Gymnasio Parmensi. Parmæ 1600. in 4.

Se. V.II.
G. Authore Franci, co Remonda Soc. Jefu. Placentiæ Typ.
Alex. Bazachi apud Jacobum Ardizzonum 1622. in 4.

della RENA (Cosimo) Cognizione del Duca, o Marchese Ugo di Toscana il Salico, e della sua Conforte Judita Consanguinea di Conrado I. Imperadore Aug. Tratta dalla serie Manoscritta de Duchi, e Marchesi di Toscana, di Sincero da Lamose. In Firenze

nel

R E 143
nel Garbo, all'Insegna della Stella 1687. In soglio aperto. Le Parole Sincero da Lamole sona l'Anagramma del Sig. Capitano Cosimo della Rena, che è l'Aurore della suddetta Cognazione, ed è Antiquario ben degno, e mio cariss. Amico al quale molto mi consesso obbligato. \* Questo stesso soglio coll'uso di esso, su in-San, ass. serito nel Giornale de' Letterati di Parma dell'Anno 1687. a Carte 55. con questo titolo. \* Carta Genealo. gica, trasmessa, colle infrascritte Rissessioni, per nuezzo del Sig. Antonio Magliabecchi, alsi Antori del Giornale del Sig. Capitano della Rena. \*

RENAULT (Francesco Paolo) Oratio ad S. D. N. Sc XI. Innocentium Pont. XI. habita in Palatino Quirmali die Epiphaniæ post Vesperas An. Domini 1689. a Francisco Paulo Renault Clerico Tullen. Dieeces. Collegii Scriptorum Apostolicorum Rescribendario. Rome ex Typographia Josephi Vanacii 1689. in 4.

RENERIO ( Antonio ) Antonii Reinerii Colleniis Lau- Sc. IV. datio Ulimbardi primi Colleniium Episcopi: Florentize

2592. in 4.

Cosmi Medicis Mag. Ducis primi . \* Con questa sono G. anche alcuni versi di Maggio Bazanti e di Giovanni

Guadagni da Mont'Erchi.

REQUESENIO (Ginseppemaria) Brevis Disceptatio Sc. VIII. Theologica de honestate Contritionis & Attritionis earminque sufficientia ad remissionem culpæ in Sacramento, vel extra Sacramentum prenitentiæ, Auctore Josepho Maria Requiesenio Soc. Jesu Theolog. Romæ typis Jacobi Ant. de Lazzaris Vareri 1679. in 4. \* Di quest' Opuscolo parla il Padre Maestro Giuseppe Sabatini nella Vita del P. Lupo contro del quale è scritto.

RESCIO (Stanislao) Epistola Stanislavi Rescii de Se. XVII. transitu & dormitione Illustriss. & Reverendiss. Dom. D. Stanislai Hosii S. R. E. Card. Majoris Pænitentiarii & Episcopi Varmiensis. Romæ apud Hæred. Anto-

mii Baldi 1580. in 4.

REUBICH (Gie Christoforo) Dissertatio Medica Sc. IX. de A. M.

de Similitudine Morborum; Rectore Académiæ magnificentissimo Sereniss. Principe ac Domino Domino Joanne Guilielmo Duce Saxoniæ, Juliæ, Cliviæ, ac Montium &c. &c. Moderatore Georgio Wolffgango Wedelio, Med. Doctore Theoretices Professore Ordinario, Confiliario, & Archiatro Ducali Saxonico, Præceptore & Patrono suo ætatem devenerando, publicæ placidæque Philiatrorum . . . . . subjicienda, à Joanne Christophoro Reabich Wertheimia Franco, in Auditorio Medicorum Horis consuetis ad d. Octobr. Anno O. R. 1689. Jenæ Literis Krebsanis in 4. \* Dalla Jettura di questa dottissima dissertazione s' accorgeranno i miei lettori avere in essa avuta gran parte l'eruditissimo Sig. VVedelio.

Sc. VI. da REVIGLIASCO (Gio: Ludovico) S. D. N. UrbaP. Bamb. no VIII. Pont. Max. Sacrum a dicatiffima muía Joannis

Ludovici a Revigliasco Avenionensi. Rome apod Harred. Barthol. Zanetti 1623. in 4.

Sc. 11V. REYER ( Samuele ) Samuel Rayer J. C. & Instit. Sc. XVIII, Imper. Prof. Ord, Novis Justinianis S. D. Kiliæ Typ.

Joachimi Reumanni 1684. in 4.

st. VII.

Disputatio juridica de Milite quam Præsiside Viro nobilissimo, ac consultiss. D. Samuele Reviero I.C. Instit. Imper. necnon Mathemat. professore Ordinario, Domino, patrono, ac Preceptore suo eternum venerando, publico eruditorum examini submittit A. & R. Petrus Laurentius Michaelis Clettenbergu-Cheruscus in Auditorio Majori die 7. Februar. 1685. Kiliætyp. Joachimi Reumanni Acad. Typograph. in 4. \* a carte 13. del predetto suo dottissimo Opuscolo, sa menzione il celebre Signor Reyhero di due dottissimi miei Compatriotti ed Amici, de'quali uno morì agli anni passati, che su il Signor Carlo Dati l'altro è il Signor Magliabecchi.

Sc. X. Albertina Cod. & Mathemat. Profess. P. Novum Horologium, mediante quo dies natalis, semper hactenus in horas XXIV. longas divisus, ob duplicem Cyclum inR E

tercalarem non tantum in XXIX. breves, ac XXXIII. breviores, sed etiam accurationis demonstrationis gratia, in XVI. longissimas, ac in XXXVII. brevissimas horas ita distribuitur, ut annus solaris exacte mensurari, & Calendarium in certam immutabilem, naturaque convenientem formam redigi, Meridiani etiam acuratissime disponi, ac modo Locorum longitudines corrigi, queant. Opus Astronomis, Chronologis, & Geographis apprime utile, & quodaminodo necessarium. Kilia Literis Joachimi Reumanni Acad. Typogr. 1699. in 4.

· · · · . De Natura & Jure Auditus ac Soni , in illuftri Universitate Christian-Albertina, sub Przesidio Viri Amplissimi & Consultissimi D Samuelis Reyberi J. C. Cod. & Mathem. Profest Publ. In Academia Christian-Albertina, Disferracio Juridico Historica, de Crucifixi Jesu Titulis, Puniendorum Superdictionibus, nec non Exaltationis Hora. Kilie Holfatorum 1694. typis Joachimi Reumanni Acad. Typogr. In 4. \* Con mio rafinito contento ho veduto, chº il Sig. Reyero, celebre per tance altre sue dottisume fatiche date alla luce dedica quelto fuo elegantifilmo Opufcolo ad un mio carissimo Amico, con i seguenti titoli. Piro illa-Ari, ac Eruditi fimo Domino Antonio Mastiabechio, serenistimi , & Potentissimi Magni Ducis Hetruria &c. Confiliario , & Bibliothecario Famigeratifsimo, Literarum Literatorumque Fantori; per Universum orbem Litterarum Celebratissimo, suo quoque fautori, & Anico bonoratifiimo. Aumpantur ilia Codro. Di questo dottissimo Opusculo si parla degnamente con Jode a 280. a 281. & a 282. del Nono Giornale de Letterati che si stampa in Modana dell'anno 1693.

ro al Signor Magliabecchi, come hanno fatto molti altri, de' quali se S. D. M. mi presta vita prometto darne a miei Lettori la nota, perchè non paja Iperbole quand' ho detto, the non vi è Principe al quale altrettanti ne sieno stati dedicati; E di più prometto darti un'intero libro di Poesse di Varj ed insigni Homini, ch'anno co' loro versi encomiato il merito di questo mostro delle Lettere, del quale sino Mehemet 4. Gran Sultano Tomo IV.

146. R. E. mosso dalle Resazioni domandò a Monsir di Monsorte, chi era Antonio Magliabecchi : Le quali Poesse saranno.

chi era Antonio Magliabecchi; Le quali Poesse saranno tante, che empieranno un non piccolo Volume, che prometto dare alla luce; Intanto eccoti, Leggitore Amico, il saggio di questi due.

All'Illustriff. Sign. Antonio Magliabecchi Dottiffimo.

Bibliotecario di S. A. R.

Saggio Signor, di cui più saggio forse Non su soggetto d'immortale Inchiostro, Nè con l'ingegno mai tant'alto sorse O nell'antica etade, o al secol nostro.

Te il Manro, e l'Indo, e'l torrid'Austro, e l'Orse-Ammiran quasi nuovo altero Mostro; Che là Tu giugni, ov'uman piè non corse, E d'altro ornato che di Gemme, e d'Ostro =

Poiche non pur, già d'ogni intorno cinto Sei di terreno onor per tante belle Doti, ond'ogni empio atro livore bai vinto...

Ma di fulgidi il Ciel lampi e fiamelle Vive di gloria a coronarti accinto I Raggi invola alle più chiare stelle.

Questo bellissimo Sonetto del Signor Angelo Marchetti. Profess. Pubbl. di Matematiche nell'almo Studio di Pi-sa, sigliuolo del Signor Alessandro, vien seguitato da un'altro del Signor Abate Niccolò Buti al medesimo Signationio Bibliotecario &c.

## SONETTO

Celci che all'altrui hen mai non s'unio, Oltre l'ufato un di nemica e fiera, D'ogni savio gentil l'immortal vera Gloria spargea d'amaro tosco e rio. Ma vidi Antonio, Antonio sol vid'io Entro la folta ed onorata sebiera Lieto gir di sua lande alma, e sincera, Ch'attonito diceva il pensier mio:

Ond'è che sì di Lui, e parli, e scriva
Ogni lingua, ogni penna, e'n fargli onore
L'Invidia stessa andar non possa schiva?

Poi disse: Antonio ormai divien Signore
Sì grande ovunque il chiaro nome arriva,
Che nell'Invidia ancor fatto è maggiore.

REZZANO (Simone) Elogia S. Rofæ Dominica-Sc. IX. næ Scripta a Simeone Rezzano Romano. Romæ typis Fabii de Falco 1668. ia 12.

### RH

RHAMEO (Samuele) Diatribe Historica prior, qua Sc. XVIII genuinam Curlandæ gentis originem Amplishmi Philosophorum Ordinis suffragio Leucoreis Athenis publice recensebit Præses M. Samuel Rhaneus Gramsdena Curlandus. Respondente Joanne Christophoro Ernesti Kaula-Thuringo ad Diem 3. Octobris A. O. R. 1683.
Vvittembergæ. Typis Viduæ Augusti Bruningii in 4.

genuinam originem, antiquos Curlandæ gentis mores publice recenfebit Præses. Samuel Rhanaus Gramsdena Curlandus, Respondente Joanne Christophoro Ernesti Keula-Thuringo. Ad diem 6. Octobris A. O. R. 1673. Vvitembergæ Typis Viduæ Augusti Bruning) in 4.

RHO' (Francesco Maria ) Francisci Maria Rho Sc. III. Modiolanensis Carmen in laudem Virginis Deipara in Montana, ut Elisabetham inviseret abeuntis. Roma

1630. in 4. apud Franc. Caballum.

S. D. N. Urbanum VIII. Pont. Opt. Max a Francisco
T 2 Maria

R H 148

Maria Rbs Mediol. Sem. Rom. Conv. Edita a Carolo Vincentio Carcarafio, ejustem Sem. Rom. Conv. Anno

1632. II. b. 7. car. 13. RHO' (Giovanni) Delle Lodi della Serenissima Ma-Sc. V 111. ria Farnese Estense Duchessa di Modana Orazione del P. Giovanni Rbò della Compagnia di Gesù. In Modana per Giulian Cassiani stampator Ducale 1646. in 4.

#### R I

RIBELLI ( Bertolino ) Le Macchine artifiziose di Sc. VI. Bartollino Ribelli da Braga, nelle quali s'infegna alla Milizia il vero modo di travagliar con moto continuato il nimico, con molte fottili invenzioni per fcagliar da lontano sassi, lanciar frecce ed altre armi offensive, per far furtivamente buon colpo , e nasconder l'ordigno col quale l'aventano, per inquietarlo nel proprio alloggiamento e quartiere. In Borcheria per Nearco Malingegni 1684. in 4.

> .... Lamento che sa Bertolino Ribelli per aver toccato una coppia di calci dal fuo mulo; dopo averlo modestamente caricato, gli quali lo colpirono nel vivo, e buttatagli in terra la soma, gli sece perder tutta la mercanzia, di che era caricato: Operetta curiofa in ottava tima. In Verona per Giuseppe Arrivabene

1610. in (2.

Sc. V.

A. M.

RIBOBOLI (Benduccio) Le tre Sirochie, Cicalata di Benduccio Riboboli da Matelicca , fatta da lui in diversi tempi in occasione di generale Stravizzo nella nobilissima Accademia della Crusca, con la declamazione delle Campane. Pifa 1625. in 4. \* Questa è parco della penna di Benedetto Buonmattei già Lettor di Tosca favella nello studio Piorentino, ed in quella certamente molto pratico, e ben istruito, come l'opere sue dimoftrano.

TRICARDI (Egidio) Carmelitano. Orationes decem coram Paulo III. Pont. Max. & Reverendiff. Card. confessu per Fr. Egidium Ricardum Sacra Theologia & CarR I

Carmelitani instituti Professorem habitu. 1. De functiome Apostolica 2. De regno Christi. 3. De gloria Civitatis novæ hierosolimæ. 4. De dignitate hominis. 5. De ecclesiastica unione & communione. 6. De Sacerdotii dignitate . 7. De divinz vocis virtute . 8. De divini Sapientia spiritus. 9. De inscrutabilibus viis Dei. 10. De fecunda Ecclesiæ sterilitate . Venetiis in ædibus Francifci Bindonei & Maphæi Pafinæi menfe Augusti Anno a Virginis Partu 1540. in 4. Passa i sei sogli.

RICARDOTTO (Francesco) Oratio habita in Sessio Sc. VII. ne octava Sacrosancii Concilii Occumenici Trid. per Re- Geo. verendissimum D. Franciscum Richardotum Episcopum Atrebatensem 1563. Brixim ad instantiam fo: Bapt. Bo-

zolz 1763. in 4.

RICHA (Carlo) Afferta Physico Anatomica Caroli Ri- Sc. XX. cha Phil. & Med. Doct. Taurini apud Joan. Franciscum G. Lanz. Maireffe 1716. in 4.

· · · · · Nominis Immago lufus · Oratio ad Prælectiones Anatomicas Caroli Richa Phil. & Med. Doct. &c. Augustæ Taurinorum 1716. apud Joan. Mairesse in 4.

RICASOLI (Pandolfo) Orazione dell'uffizio del Principe fatta nell'occasione dell' Esequie del Serenissimo Sc. XVII. Gran Duca di Toscana Cosimo II. da Pandolfo Ricasoli Barone, Patrizio, e Ganonico Fiorentino, e Protonotasio Apostolico alla Serenissima Arciduchessa Maria Maddalena d'Austria Gran Duchessa di Toscana. Venezia 1622. appresso Giovanni Guerigli in 8. \* Fu Cosimo Il. d'innocenti coftumi, e padre de' poveri da' fuoi popoli

chiamato.

. . . . . Caroli Richa Junioris Taurinensis Prolusio Anatomica altera habita in majori Alma Universitatis Amphitheatro Anno 1717. Augustæ Taurinorum apud Josephum Zappatam in 4. \* Avendo il Signor Ricca dedicata l'anno passato la sua Prolusione al suo Sovrano, fa lo stesso di questa nel presente, al Serenissimo Figlio, mostrandos molto ben intendente di ciò che tratta, e perciò degno di quella lode, che non manca a' suoi pari .

RIC-

R 1

RICCARDIO (Niccolo) Historiz Concilii Tridentini Sc. IV. Emaculata Synoplis Fr. Nicolao Riccardio Authore: Ro-

mæ Typis Ludovici Grignani 1637. in 24.

RICCI (Annibale) Responsiones P. Franc. Macedo professoris Patavini Veneti Civis, & cæt. adversus proposi-Sc. II. tiones parallelas Fr. Joan. a Guidicciolo collecta ab Assibale Riccio Veneto Sac. Theol. Baccal. Venetiis Typ. Alex. Pezzanæ 1676. in 4.

. . . . . Confutatio Palinodiæ sub nomine P. Henrici Noris publicatæ in 4. \* E'stampata sotto il medesimo finto nome d'Annibale Ricci, e benchè non vi sia il luogo dell'Impressione, la carta e il carattere è lo

stesso, che quello dell'Opuscolo detto di sopra.

. . . . . Responsa P. Francisci Macedi , Minoritze Lusitani, Magistri Conimbricentis, Lectoris sui Ordinis Jubilati, Professoris publici Patavini, ex Lectoris Regii Madriti , Pontificii Rome in alma Sapientia , & in collegio de propaganda fide, exqualificatoris S. Officii Romani, Concionatoris, & Confiliarii Regis Christianissimi , & Sereniss. Lusitaniz Regis Historiographi Latini, Veneti Civis, & XXXXVII. librorum editorum, majorum minorum, & al'orum plurimorum libellorum MSS. Auctoris ec. Adversus gerras germanas Germanitatum Cornelii Jansenii & Henrici Noris collecta ab Annibale Riccio Veneto S. Theol. Baccal. Venetiis Typis Alexandri Pezzanz 1677. in foglio. \* Quest'opera passa i sei fogli essendo dodeci, ma perchè ho inseriti in queste Scanzie la maggior parte degli Opuscoli di questa celebre controversia tra il Padre Macedo ed il Padre Maestro Noris , non era dovere che io la passassi sorrosisenzio. Il nome d'Annibale Ricci non vi è dubbio ch'è finto, e dallo stile si riconosce chiaramente chi fia l'Autore di questi tre Opuscoli stampati sotto tal finto nome.

. . . . . . Confutatio Pleudepistolz sub nomine P. Henrici Noris per dolum publicates in fol. \* E questo Opuscolo pure si conosce estere uscito dalla medesima penna de tre fuddetti.

de' RICCI (Apardo) Tractato della Predestinazione Sc. VII. contro Calvino tradotto di Francese in Italiano da Apardo de Ricci Lione 1566, in 4. \* Stimo per cosa certa che questo nome sia finto, e che per qualche rispetto il vero nome s'asconda.

RICCI (Bartolomeo) Oratio Bartholomai Ricii pro Ifaacho Abravanelio Hebræo ad Herculem II. Atestinum. Sc. VII. Ferrariz per Franc. Rubeum Valentianum 1566 in 4.

.... . Bartholomei Ricii in qualdam Andrew Al- se, XV. ciati latinas voces ab eo male perceptas . Ad Camillum

filium. Ferrarie apud Franc. Rubeum 1558. in 8.

. . . . . Bartholomzi Ricii De judicio Ad Aloyfium Atefeinum Card. Ampliffirmum Dialogus, in quo Sebafrianus Delius, M. Antonius Flaminius, & Julius Camillus disputantes inducuntur. Ferrariz in Ædibus Francisci de Rubeis 1562. in 8. \* Non sarà forsi ingrato a miei Leggitori, che io qui trascriva un caso seguito a Lorenzo de'Medici , che questo Eruditissino Ricci racconta in questo Dialogo. Idem Laurentio Medices, ut mes dicimus , evenisse serunt . Hie enim Florentini Senatus Princeps, atque in ea Civitate, regia authoritate preditus, cum e Senatu ad Vesperam dimisso, magna Senatorum manu comitatus, in Forum descenaiffet, forte fit ei, cum Padagogo sno, Filius Puer obviam, que Avena sispulam, id enim erat anni tempus, ex qua sibi Tibiolam consiceret, in manu gestabat. Ut Patrem vidit, continuo cum rogat, ut ex ejus Avenæ calamo Tibiam sibi consiciat . Pater , at erat urbanes Princeps, arrepto gladiolo, cam illi confettam in mann dat , eumque exofeniatum dimifit . Quod fallum funns perfacete cum suis Collegis ad bane modum excusavis . Percommode nobis accidit, inqui, Collega, quod Tibiam quoque inflare non justs : nam id quoque bic faciendum fuisset .

Utrum Rex melius absens per alium an magis ipse presens bellum suum gerat. Ad Alphonsum Ferraries Du-

cem . Perrarie per Franc. Rubeum 1561. in 8.

Christianos hortatur ad summam animorum conjunctio-

nem.

nem, & arma in Turcarum Regem sumenda, Pio V.-Pont. Max. inscripta 1566. in 8. \* Li sopraddetti, ed altri simili elegantissimi Opuscoli del mentovato Riccià di ogni onoranza degno, essendo rari assai, doverebbero ristamparsi tutti insieme. Ma noi Italiani siamo in cofe tali, molto trascurati, ed all'incontro li Signori Oltramontani in ciò diligentissimi, ed attentissimi si dimostrano.

¶ . . . . . . Barthelomei Riccii Oratio ad Alphonfum. Ferr. Prin. quo die Pr. creatur in 4. fensa nome di ftame

parore e luogo di stampa.

RICCI (France co Maria) Ode Francisci Maria de Riccio Plorentini ad modos musicos dicta, cum idem auspiciis Illustriss Principis Caroli Card. Medices de Philosophia disputavit in Collegio Romano Societatis Jesu-Anno 1619. b. 4. car. 153.

¶ RICCI (Giuliano) Oracio de linguarum cognicione, atque carumdem necessitate a Fratre Juliano Riccio Ord. Min. Conv. Graca atque Hebraica lingua in almo Di Antonii Patavini Gymnasio Prosessore in lectionum suarum resumptione publice recitata, ejusque nonnullorum discipulorum rogatu in lucem edita. Patavii ex Typogra

Jo. Bapt. Mareini 1619. in 4.

RICCI (Giuseppe) Oratio de illius Scientize laudibus, euz dicitur Theologia die S.Hieronymi sesto habita a R.P.M. Josepho Riccio de Montephano Ord: Servor. in gratiam Re Adm. P. M. Christophori Galgani de Senis ejustem Ordinis Theolog. Colleg. Decani benemer. ad Reverendiss. P. Mag. Archangelum Tortellium Servor. Relig. Generalem Vigilantiss. Senis apud Bartholom.

5c. 17. Florim. 1501. in 4.

RICCI (Michielangolo) Michaelis Angeli Riccii Geometrica exercitatio. Roma: 1666. in 4. \* Quell'Opufeolo è stato ristampato con applauso e con istima in
Inghilterra: Spiacemi solo che l'Autore ha per pocho
fettimane goduta la Porpora. ¶ Il Sommo Pontefice
P. Bamb. Innocenzio XI. nel giorno di Settembre 1681. l'ornò
della sagra Porpora Vaticana, con altri quindeci Sog-

getti

RΊ

getti di vaglia. Ville non meno coll'esemplarità della vita che con la continua applicazione agli studi; finalmente alli 13. di Maggio del 1682, trapassò da que-

sta Vita ( come si spera ) alla Eternità beata.

RICCIARDI (Giovambattifta ) All'Illustr. Sig. Pie- Se. VII. ero Cascina gran Priore della gloriosa Religione di S. Stefano Papa e Martire in Pila, Prelagio di felicità nelle sue Nozze con la Sig. Dororea Grassolini. In Pisa 1652. in 4. \* Di questo bellissimo Epitalamio benchè non vi si legge il nome, Autore su Giovambattista Ricciardi: questa è la prima ed unica Canzone, che vivente quelto grand' uomo folle di luo confenso data alle stampe, con un cartello di disfida per il giuoco del Ponte fatto l'anno avanti in profa per i cavalieri di Tramontana . Mostrò egli sempre renitenza più che grande in dar fuori i fuoi componimenti, anzi quando qualcheduno glie li dava perchè gli correggesse non gli rendeva. Si dolfe meco altamente, quando feppe che io l'avea nominato nella mia Storia degli Scrittori, perch'era modestissimo, amico vero, ed offizioso al più also fegno. Quando ho saputo che i Signori Accademici Concordi vogliono stampare un altro Tomo di compomimenti de'loro Accademici, ho somministrato loro per quest'effetto tutti quelli che aveva del Signor Giovambattiffa, cioè le Canzoni Iddio, il Tempo, la miseria della vita umana, il lamento ch'e' fa di se dedicato al Sig. Volunnio Bandinelli ; alcuni quatternari fopra Sant' Antonio di Padova, un Sonetto lopra il medelimo Santo e l'Epitalamio fudetto. So che ha fatto altre composizioni fra le quali ve n'è una intitolata la Speranza, che in tutto arrivano al numero di fedici, ma non l'ho che per relazione d'un suo amico morto prima d'esso, nè io l' ho vedute ; M' incresce non averle per onorare le ceneri di così caro amico.

RICCIARDI (Vincenzo) Panegyricus B. Joanni Co-P. Bamb. lumbino dictus e Vincentio Ricciardo Clerico Regulati.

Anno 16.7. II. b. 32. car. 214. e 230.

¶ RICCOBUONO (Barneba) Olivetano. Discorso di Tome IV.

R I

D. Barnaba Riccobnono, Abbate Olivetano, della necessità dello studio, principalmente nella persona d'un Religioso per li Chierici e Novizzi della sua Religione . In Padova appresso Lorenzo Pasquati 1594. in 4.

Sc. XII.

RICCOBONI ( entonio ) Compendium Artis Poeticas Aristotelis ad usum conficiendorum Poematum ab Antonio Riccobono ordinatum, & quibuídam Scholiis, explanatum . Patavit apud Laurentium Pasquatum 1 , 9 1. in 4.

.... Antonii Riccoboni J C. humanitatem in Patavino Gymnasio Profitentis Desensor, seu pro ejus opinione de Horarii Epistola ad issones in Nicolaum Co-Ionium ad Ethica Aristotelis in codem Gymnasio interpretanda delignatum. Ferrariæ apud Benedictum Marmarellum 1591. ia 4.

¶ . . . . . Antonii Riccoboni Oratio in obitu Joan, Cephali celeberrimi J. C. habita Patavii V. Kalend Jan. 1580. Venetiis apud Joan. Baptistam ab Hossio 15.0.

.... Antonii Riccoboni Oratio in obitu Tiberii Deciani celeberrimi J.C. habita Patavii in Augustissimo Templo Carmelitarum VI. Id. Febr. 1581. Patavis apud Laurentium Palquatum 1582. in 4.

. . . . . . In Funere Laurentii Laureti, Antistitis Adriso Antonii Riccoboni Oratio habita Venetiis in Templo Carmelitarum 4. Non. Febr. 1598. Patavii apud Lauren-

tium Palquarum 1598. in 4.

.... Ad Illustriff, & Religiosist. S. R. E. Card. Julium Canianum Antonii Riccoboni Civis Rhodigini & Patavini J C. Humanitatem in Patavino Gymnalio profitentis Rhodigii nomine ex publico decreto Gratulatio. Patavii spud Laurentium Palquetum 1784. in 4.

RICCOMO (Lodovico) La Sacra Vergine Maria al Sc. VII. piede della Croce Opera del Padre Ludovico Riccomo della Compagnia di Gesù , tradortà di lingua francese nella Toscana dal Mosto Reverendo Sig. alberto de' Nobili Abate di Calers gentiluomo Lucchefe. Venezia presso Sebastiano Combi 1605. in Es.

RI-

R I

RICHELMO (Leigi) Lettera al Re Cristianissimo Sc. X. di Francia e di Navarra Henrico Quarto, mandata dal Reverendo Padre Luigi Richelmo Provenzale della Compagnia di Gesù, posta avanti tre suoi discorsi dedicati a sua Maestà : Tradotta di Francese in Italiano e per mezzo della quale son i Gesuici entrati in grazia di S. M. Cristianistima. In Roma appresso Bartolomeo Bonfadino 1509, in 4.

RICHINI (Tammafo Agostino) L'Ombre (velate, Ora- Sc. XV. torio da cantarfi nella Chiefa Ducale di Santa Maria delle Grazie in Milano per la Festa dell'Angelico San Tommafo d'Aquino. In Milano 1717, nella ffampa di Ludovico Bianchi Poesia di T.A.R. in 4. Quette lettere sgnificano il M.R.P. Tommafo Agostino Ricchini dell' Ord. de'Predicatori Cremonese, giovane studente, che nell' età fua immatura fa concepite ottime speranze de' suoi

rari talenti.

RIDOLFI (Lucantonio) Vita di G. Cecilio cognomi- Sc. VIII. nato poi Plinio fecondo il più giovane, brevemente feritta da Lucantonio Ridotfi . Lione 1746. in 8. E'flampara colla storia dello stesso, tradotta da Paolo del Rosso.

RIDOLFI (Niccolà ) Epistola Pastoralis Universitatis PP. & Fratribus Ord. Præd. Fratr. Nicolai Redulfii ejuldem

Ord. Gen. Mag. & Serus. Rome 1642. in 4.

. . . . . In Der rilio fibi dilectus Universis Patribus P. Bamb. & Fratribus Ord. Prædicatorum Fr. Nicolaus Rodulfius Sacræ Theologiæ Professor, ac totius ejusdem Ordinis Generalis Magister & Servus Salutem & Pidei zelum. Anno 1641. II. b. 19. car. 267. \* Tratta quella Lettera del Martirio d'alcuni Religios Domenicani nel Giappone .

..... Altra lettera colla quale intima il Capitolo Generale. In Dei filio sibi dilectis RR. admodum PP. Prioribus, Provincialiaus Provinciarum Ordinis Prizdicatosum per universum Orbem difusis . Frater Nicolaus &c.

Anno 1642. II. b. 19. car. 284.

RIDOLFINI (Rinaldo) Rinaldi Ridolfini Perufini Pa- Sc. VIL. megyricus S. D. N. Sixto V. Pontif. Opt. Maxim. ex V a Offi

Officina Petri Jacobi Patrutii 1 , 88. in 4.

RIADLINI (Vito) Viti Riedlini Ulmenlis Iter me-Sc. XIX. G. Lanz. dicum Augustæ Vindelicorum apud Kronigerum 1702-

RIGALZIO (Niccolò) Nico'ai Rigaltii, I'maelis But-Sca V. Haldi , & Herrici Valesii Observationes de Populis Fundis . Divione apud Pali bertum Chavance 16;6. in 8. \* Il luogo di Cicerone nell'Orazione pro Cornelio Balbo, intorno al quale sono le offervazioni de' detti tre infigni Letterati Francess è noto a tutti i Dotti.

..... Fuuns Paraficicum five L. Liberit Curculio-Ac. XIV. nis Parasiti mortualia ad ritum prisci suneris Authore Nicolao Rigaltio : Francofurti Typ. Joan. Gorlini 1672.

in 8. \* Aveva Curculione per lafciar di se degna memoria, fatto fabbricare un'ofteria, e dopo aver compo-Ro infulfiffime favole, tutto di ladronecci di Poeti stata avanti di lui raccolte; fra le fue fporchistime gesta , avea lasciato di tutte la più laida, che fu quando sgravò il ventre nelle brache alla prefenza dell' Imperadore che cenava, e fu d'uopo mandar a cafa per una muta di panni, per non appellare il Real Palagio; Se non m'inganno è fimiliffimo questo, a quel descritto inquell" Invettiva dell'Accademico inominato ch' è registrata in questa Biblioteca. Ma se il Rigalzio avesse veduto un MS. che ho veduto in una celebre libreria, averebbe disteso più per la minuta l'indegnissima vita di Curculione, al quale meglio tornava in acconcio il nomedi Cornacchione: Lamentavati un amante della di lui moglie, perchè ella gradiva un suo rivale, e ne menava smanie, il che saputosi da Curculione disse, se il tale non da fastidio a me praticando la mia casa, non so perchè debba dar festidio a lui , dando segno in questa bella risposta, ch'egit era agevole e contento.

Sc. V. RIGHI (Giuseppe) Breve dichiarazione dell' Inftrumento ritrovato dal Cap. Ginseppe Rigbi per relistere alla Cavalleria . Pifa per Giovanni Pontani 1609. in 4. Sc XL

RIGOTTI (Bernardino) La lega della Bontà e della-Grazia trionfante della Giuftizia, e della colpa nella

fem-

sempre immacolata Concezione di Maria, Oratorio all' Illustriff, e Reverendiff, Monsignor Lodovico Settala Vescovo di Cremona e Conte &c. In Cremona per Francesco Zanni 1686, in 4. \* E'Poesia del fu Prevolto D. Bernardino Rigotti Cremonele .

RIITANO (Giovannino) Il Sole in Leone, Orazione Sc. II. Panegirica per le Glorie del Patriarea San Domenico Tegli. composta dal M.R. P. Pr. Giovannino Riitano da Messina Min. Conv. e dall'istesso recitata nella Chiesa di S. Maria Novella in Firenze de'PP. Domenicani. All'infegna

della Stella 1664, in 4.

RIMBALDESI (Giovanni) Jovis Medicei Comitatus: hoc est Quatuor Magnorum Erruriz Ducum totidem virtutes magne, quibus Serenissima Medicea familia ad ejustem Etruriæ prægrande duodecim olim Regnorum Imperium eveda ett. In quatuor mediceis Syderibus Jovis Comicibus Odis expressa a Joanne Rimbaldesso Florentino Sem. Rom. Com. dum Philosophica laurea domaretur in Coll. Rom. Soc. Jefu Anno 1664. II. b. 37. car. 52. \* Vive Prelato Referendario, avendo efercitato governi nello Stato Ecclesiastico, sempre applicato ai Studj più ferj ed anche agli ameni di belle lettere.

RIMBALDESI (Giulio) Ad Christinam Succise Reginam Classem Rhetoricae invisentem, Allocutto Julii ?. Bamb. Rimbaldessi Florentini Sem. Rom. Conv. II. b. 38. car.

XLVIII.

¶ RINALDO ( Angiolo ) De solemni Inauguratione Illustriff- atque Reverendist. D. Joannis Baduarii Patriarche Venetiarum Dalmatieque Primatis &c. Gratulatio decreto ot nomine Capituli expressa ab Angelo Rimaldo Patriarchalis Ecclesia Canonico &c. Venetiis 1688. Ex Typographia Pinelliana in 4.

RINIERI ( Antonio ) Canzone di Messer Antonio Rinieri nella morte della Sereniss.Gran Duchessa di To-

Scana. In Firenze 1578. in 4.

. RINUCCINI ( Cammillo ) Orazione di Cammillo Ri- Sc. II. aurcini in lode del Sig.Donato dell'Antella Senator Fio- Tegl. rentino, Prior di Pistoja nell'Illustrist Ord. di S. Stefa-

no Config. di stato del Sereniss. G. Duca di Toscana Sopraintendente di tutte le Fortezze di S. A. S. e prottetore delle Comunità del Dominio di Firenze alla Serenissima Madama la G. Duchessa Madre. Firenze per Zanobi Pigr. 1618. in 4.

RINUCCINI (Giovambattifla) Vedi Scogli Orazio.

A. M. RINUCCINI (Ottavio) Rappresentazione di DafneSc. I. Pavola Pastorale composta dal. Sig. Ottavio. Rinuccini ...

Firenze in 4.

..... Lodi de'Giocatori del Pallone, Ode del Sig. Ottavio. Rinuccini al Sig. March. Botti 1619. per il Pi-

gneni.

Sig. Duca danzato per le Nozze de Serenissimi Principi di Mantova ed Infante di Savoja: In Mantova per gli Eredi di Francesco Osanna 1608. in 4. \* E componimento del nostro Sig. Ostavia Rinunccini, benchè non vi si vegga il suo nome, il quale tra Poeti di quefto Secolo, per la doscezza, vaghezza, e giudizio ha certamente avuto pochi pari. Vi sono d'esso ancora molte Poesse M. S. degossime d'uscire in luce.

niss. Versi facri cantati nella Capella della Sereniss. Arcidichessa d' Austria Gran Duchessa di Toscana del Sig. Ottavio. Rimenscini. In Pirenze nella Stamperia di Zanobi Pignoni 16:9. In 4. \* Questi versi non si lleggono nel Volume delle bellissime Poesse di esso.

Rinuccini, e perciò qui m'è parso bene notargli.

Duchessa di Toscana. In Firenze appresso Giorgio Mantescotti 1590, in 4. \* Le sopradette nove bellissime Ottave, ancorche nome non vi si vega sono del nostro Ottavio Rinuccini. A carte 258, 259, 260, 161; e 261, della prima parte delle notizie Litterarie ed Istoriche intorno agli Uomini illustri dell'Accademia Fiorentina, nelle quali si parla del sopradetto Ottavio Rinuccini, nom vi si sa menzione alcuna di queste Ottave. Non si può però tale ommissione mettere per errore a que nobilifami ed eruditissimi Signori, poiche a car. 263, scrivo-

BO

no così : Oltre alle sudette (cioè a quelle ch'essi registrano) ci sono stampate altre Poesse del medesimo Ot-

Cavio Rinuccini in fogli volanti.

da RIPALTA (Giovan Luca) Sofismi degl' Adetti Sc. XIX. composti da i medesimi per occultate la vera Medicina Fr. Vera universale; ovvero Pietre de'Filososi sin qui tenuti per veri, sperimentati da diversi uomini dotti, e magnati, scoperte le loro salutà in pratica da Giovan Luca da Ripalta Piemontese datti in luce da Giuseppe Antonio Castellucci Chimico Privileggiato di S. A. S. In Siena nella Stamperia del Pubblico 1693. in 8.

RIQUIO (Giusto) Oratio in auspiciis Prosessionis Sc. I.

Publicze dicta a Justo Riquio Belga Cive ac Patricio Rom. Sc. VIII.

ad. S. P. Q. Bononiensem. Bononize apud Hieron. Maccheronium 1627. in 4. \* L'Autore di quest'Opuscolo Sc. XIII.

su molto stimato da' Cardinasi, come si segge nella Bibl. Belgica di Valerio Andrea pag. mihi 604. Dette in

succe molte Opere erudite. Mori in Bologna assai gio-

vane l'anno 1637, poco dopo aver dato fuori il titato Opufcolo.

.... Panegyricus ad Hippolitam Palleottam Craf-

Jam in 4. Bononie apud Joannem Roffinm 1381.

Casarini Lyncei, Julianii, Civitatis Nova Ducis Baronis Rom. F. Liber Auctore Justo Riquio Belga Canonico Gandavensi, cive Romano. Patavii Antenoris 1629. Typographejo Joannis Thuslii in 4. Se le due date piu sopra riportate dal Cinelli sono giuste, non so come possa dirsi il Riquio morto essai giovane mentre tra la pubblicazione d'un opuscolo e d'altro passorono quarantacinque anni.

RITMAKERS ( Cherto Arnoldo ) Huberti Arnoldi sc. XIX.

Ritmakers de Nephritico dolore . Venetiis apud Morta- G. Lant.

lium 4664, in 12.

de RIVA ( Bosviciso ) Fratris Bosvicini de Rippa , Vitæ scholasticæ liber primus incipit . Parmæ 1552. in Sc. XVIII. 4. \* sono versi esametri.

RIVA ( Giaseme ) Phores Terapeja Cl. viri D. Do- Sc. XIV.

Roris Jacobi Rippæ Bononienfis; Olim Regioli Medici Thesibus exposita, atque a Dionysio Andrea Sancassani Med. ac Philos. totidem Anti-thesibus contradica. Guattallæ Typ. Alexandri Giavazzii 1683. in 4.

RIVIS (Dio isio) de, Vedi Suares Giuseppe Maria.
¶ RIVOLA (Clemente) L'Alba nascente overo l'Accademia delli Eccitati aperta sotto gli auspicii dell' Illustriss. Signor Bernardo Griti Podestà e V. Capitanio di Bergamo. In Bergamo per Marc' Antonio de' Rossi 1647. In 4. \* E'un discorso Accademico del Sig. Clemente Rivola con ascune composizioni poetiche d'altri Accademici.

Sc. VII.

RIVERI ( Lazzaro ) Arcana Lazari Riverii Confil. & Med. Regis Christianissimi, & in Monspelliensi Universitate Profess. Ultrajecti ex Officin. Jo: Ribbii Bibliop. 1680. in 12. \* Veramente l'opuscolo è d'oro, e di bellissimi segreti Medicinali ripieno; Biasima egli a 108. l'uso della Tazza di Regolo d'antimonio, tanto da altri commendata, chiamandolo Regulus primi gradus, e che nondum suom reliquit cruditatem, sicome quelli che per avidità melcolano col Regolo la marcafeta d'argento, che è molto nociva, e questo chiamano Regolo del terzo grado, mà falsamente. Promette bensì egli insegnar il vero modo di fare il Regolo del terzo grado, la cui tatta egli ula per le medelimo, e con questo il suo balsamo astringente da darsi in luce con molti altri bellissimi segreti; quelli non si son visti ancora. Questo però è stato ristampato da un Padre servente allo Spedale, ma tutto scorretto dietro un suo Volume in 4.

Se. XIII, A. M.

RIVINO (Augusto Quirino) Disputatio Medica de Acido Ventriculi sermento, quam indultu Gratiosissis. Facultatis Medicæ pro Loco in eadem suo tempore obtinendo desendet d. 25. Septembr. Horis ante & pomemerid. Augustus Quirinus Rivinus, Phil. & Med. Doct. Resp. a Meridie Christiano Joanne Langen M. C. Anno 1677. Literis Jo; Georgii in 4.

. . . . Differtatio Medica de Sanguificatione, quam

indul-

161

indultu gratiolissimæ Facultatis Medicæ, sub præsidio Domini Augusti Quirini Rivini Phil. & Med. Doct. publice examinandam proponet Christianus Richter Zittu-Lasatus. A. & R. Lipsiæ d. 5. April. 1678. H. L.Q. C

Literis Jo: Georgii in 4.

quam annuente gratiosissima facultate medica Lipsiensi, sub præsidio viri nobilissimi amplissimique Domini Augustini Quirini Rivini Phil. & Med. Doct. Die 9. Aprilis anno 1678. pub. examini subjicit Jo: . . . . . Kislingo Phis. & Med. Stud. Lipsia Literis Jo: Georg. in 4.

RIZZI (Leandro) Prologo in lode di Maria Medici Sc. II. Regina di Francia e di Navarra, recitato da Leandro Sc. XIV.

Rizzi Veneziano Accademico Acceso 1613. in 4.

### R o

RO\* (Clearco) Il Pentimento nel monacarsi della Signora Marsilia Barcapè descritto da Clearco Rò, e dedicato all'Illustrist. Sig. D. Anna Marsiana di Mendozza Manriquez Marchesa di Desio. In Milano nella stampa di Lodovico Monza nella Piazza de' Mercanti 1654. in 12.

ROBERTI (Gaudenzio) Il Giornale de' Letterati sc. VII. dell'anno 1686. In Parma per Giuseppe dell'Oglo & spolito Rosati 1686. in 4. \* del M. R. P. Maestro Gaudenzio Roberti ancorche non vi si vegga suo nome. Ha questo dottissimo Padre presa l'incumbenza di far seguitare il Giornale de' Letterati alla sorma che già si saceva in Roma con molto utile dalla Repub. Letterata, quale l'osorta a proseguire così onorevol fatica.

Vedi incerti Sc. XVIII.

ROBERTI (Giovambattista) Joannis Baptista Re-Sc. VII. berti Pegasei Monstrum apud Urbem natum Nonis Martii 1513. in 4.

. ROBERTI (Giovanni) Curationis Magneticz, & Sc. VIII.
Unguenti Armarii Magica Impostura nunc demonstrata

Tomo IV. X a Jo.

e₃ R Ot

Responsion ad permiciosam disquisitionem Jo: Bapt. ab-Helmont Bruxellensis Medici Pyrothenici contra eumdem Roberti acerbe conscriptam. Luxemburgi excudebat Hubertus Rueland. An. 1623. in 8. \* Egli è certo che dell'unguento atmario, e della polvere simpatica si racontano gran cose da ciarloni, che poi dagl' Idioti son, tenute Magie e cose sopranaturali, quando sono naturalissime. Veggasi la sua ricetta in Osvaldo Crollio, e Pietro Servi, sotto nome di Penio Trevi suo anegramma, che sungamente ne discorre portando molte ragioni.

¶ ROBORETTO (Giuseppe). Postuma Domitii Calderini J. C. Parentatio in 4. senza nome di luogo o di stampa. Dalla dedicazione si vede esser l'Autore dell'O-

razione Joseph Robereini a Frangergh J. C ..

ROBORTELLI (Francesco) Francesci Robertelli UtiA. M. nensis Oratio in sunere Imp. Caroli. V. Augusti in amplist. Hespaniarum Colleg. Bononiæ habita cum indice& glossulis ordinem totius narrationis indicantibus iterum impressa. Bononiæ ex Typ. Alex. Benaci & Jos:
Rubei sociorum 1559. in 4...

T. .... Francisci Robortelli. Utinensis. Oratio Venetiis, habita antequam initium faceret interpretandi pridie Calend. Novemb. 1549. Venetiis. apud Andreami

Arrivabonum 1549: in 4.

ROCCA (Angelo), Commentarius de Nuce Stemma, Gentilitum, Innocentii IX. P. O. M. mystice repræsentante, hoc est optimum Regimen, longævam selicemque vitam indicantes, a. M. Er. Angelo hoccas Carperte. Augustiniano Sacr. Litter. Prosessores, conscriptus. Romae ex Typographia Dominici Basæ 1591. in 4.

seddita adventante Rosa a Gregorio. XUI: Pont. Max messa diventante Rosa a Gregorio. XUI: Pont. Max messa diventante Rosa a Gregorio. XUI: Pont. Max messa diventante Rosa a Gregorio. XUII: Pont. Max messa diventante Rosa. Annibale de Capua Utr... Sig. Referendario & S. Pont. domessico Præstato & Nuncia allata, ad Inviktishmum Sebastianum Venerium Venerium. Veneta Ducam, Oraculum Fr. Angeli Rosche Augustin... S. Theol.

R D

S. Theol. Doct. \* senza l'anno. Il Rocca su Sagrista \* P. Bamb. Pontificio e si rese rinomato con diverse Opere che stampò.

ROCCA (Cesare) Pro SS. D. N. Clemente Octa. P. Bamb. vo, ad Sum. Pontis. Romani, inter Populum Media-toris, at Deum onus ac culmen assumpto, Casaris de Rocca Doctor's Theologi Oratio ad Gentem & Rempublicam Christianam. Anno 1592. II. b. 2. car. 2.6.

TROCCOLINO (Felice) Predica de sogni scorsi per entro a cinque mondi del M. R. P. D. Felice Roscolino di Castiglione Fiorenno Can. Regolare del Salvatore fatta nell'Arcivescovato di Napoli la Domenica prima dell'Advento s'anno 1591, corrente il Vangelo erum signa in Sole & Luna & Stellis &c. In Ferrara appresso Benedetto Mammarello 1593, an 4.

¶ ROCOCIOLI (Francesco) Oratio Francisci Rococioli Mutinensis De Poetica, Oratio habita in Enarratione Virgilii. Nel fine. Impressum Mutinæ per Dominicum Rocociulum in 4. senz'anno di Rampa. La dedica-

toria è data l'anno 1504.

RODENGO (Cammillo) In obitu Illustrist. Com. 3c. VI. Francisci Altieri Patricii Romani Oratio habita a P. Camillo Rodengo Soc. Jesu inter solemnes exequias prussente Corpore celebratas: Typ. Hured-Vistor. Benatii 1644. Bononiu in 4.

D. Caroli Bovii Episcopi Sarsinatensis, Oratio habita

P. Camillo Rodenzo Soc. Jesu Presbytero-Bononiæ Typ.

Hæred, Victor, Benatii 1646, in 4.

tis. & Reverendis. Alphonsus Card. Litta Archiepiscopus Mediolanensis ab Eminentis. e Reverendissimo Carolo Card. Carasa Bononiz a Latere Legato in Templo S. Petronii Cardinalium Birerum accepit, Oratio
habita a P. Camillo Rodengo Soc. Jesu Bononiz ex Typographia Ferroniana 1666. in 4. \* Di qual letteratura e scienza sosse il P. Rodengo non occorre che io ne
favel-

favelli, a bastanza celebrandolo le sue eruditissime ed elaboratissime satiche: e basti il dire, ch'era germoglio di quella Compagnia che produce mostri di Lettere; delle multiplicate opere di tanti degni soggetti, n'è già composta un'intera e copiosa Libreria.

Sc. XVII. RODENGO (Gio: Antonio) Orazione all' Illustrissi. Sig. il Sig. Andrea Paruta di ritorno dal Capitanato di Bergamo recitata da Gian-Antonio Rodengo nel Palagio dell'Illustrissi. Signor Gio: Paolo Gradenigo Capitano di Brescia alli 31. di Luglio 1606. In Brescia per gli Pigli di Vincenzo Sabbio in 4.

Sc. XIII. RODIGASTI (Samuello) M. Samuelis Rodigasti Meletema Historico-Philologicum de Fatis Graca Lingua. Jena apud Jo: Bielkiam &c. 1685. in 8. \* Scrive il Sig. Rodigasto in questo suo Opuscolo a gloria della Serenissima Casa d'Este, le seguenti parole. Sigillatima Hercules Dux Ferraria, Gracis illis exutibus, asyluma est bodie Literarum Gracarum conservatam, indeque in conterna Europam sparsum fuit.

RODRIGUEZ. (Francesco) Breve Trattato del Giusc. XIV.
P. Bimb, bileo & anno Santo composto già dal P. Francesco Rodriguez della Comp. di Gesu nel 1600. & ora a benefizio
de' divoti di nuovo dato alla luce, Dedicato all'Illustriss.
ed Eccellentiss. Sig. D. Gio: Battista Borghese Principe
di Sulmona. In Roma nella Stamperia della R. C. Apostol. 1700. in 13.

p. Bamb. . . . . Lettere del P. Francesco Rodriguez Religioso della Compagnia di Gesù all'Illustrissima Congregatione dell'Assuntione della Gloriosissima Vergine, nella casa Professa della medesima Compagnia in Roma:
nella quale si tratta dell'Instituto ed esercia) di essa Congregazione. Anno 1995. II. b. 27. car. 84.

P. Bamb. ROFFESSI (Gio: Antonio) Discorso Astrologico della mutazione de' Tempi, e d'altri accidenti dell' anno 1642. di Gio: Antonio Rossoni 1641. Il. b. 16. car. 5.

5 ROGATI (Ludevice) Al Reverendifs. Monf: Lorenzo renzo Laureti Vescovo d'Adria, Orazione di Lodovice Rogati da Rovigo Dottore di Leggi per publica commissione de' Mag. Signori Regolatori il Sig. Francesco Molino, e Sig. Atrinio Lovato recitata il mese di Agosto 1591. In Ferrara 1591, per Vittorio Baldini in 4. Dopo l'Orazione v'è una Canzone dello stesso Rogati.

ROGERI (Gio: Francesco) Francisci Rogeri Hyme- Sc. 111. næus in Nupciis Marci Antonii Burghesii & Camilla Ursinæ Principum Sulmonis. Viterbii ex Typographia

Discipulorum 1679. in 4.

ni VIII. Pont. Opt. Max. Romæ Typ. Alex. Zannetti

1623. in 4.

ROJAS (Martino) Oratio D.Fr. Martini Roja: Portalrubei Illustriss. ac Reverendiss. D. M. Magistri, ac totius Sc. XVIII. Ordinis Hierosolymitani Oratoris Tridenti in Generali Congregatione die 7. mens. Sept. 1363. habita. Brixim

ad instantiam Jo: Baptistæ Bozoli 1563, in 4.

ROMA (Giulio) Oratio Julii Rome, sacræ Consistorialis Aule Advocati, habita coram S. D. N. Paulo Papa V. cum Philippi tertii Hispaniarum Regis, aliorumque plurimorum Principum nominibus in publico Consistorio pro Canonizatione Beati Caroli Card. Borromæi instaret die 14. Septembris 1610. Cum Responsione Petri Strozzii II. b. 16. car. 231. \* Da Paolo V. su Giulio ornato della Dignità Cardinalizia: e visse Porporato di somma inregrità.

TROMAGNO (Giovanni) Joannis Romagno Juris Utrinsque Doct. Oratoris Civitatis Feltriz Oratio ad Sezenissimum Principem Venetiarum Marcum Ausonium

Trevilanum Venetiis 1553. in 4.

ROMANI (Giacomo) Jacobi Romani Urriusque Juris Se. XII. Doctoris ac Equitis Brixiensis pro Patria ad Illustriss. Nicolaum Tronum Ducem Venerum Congratulatio. Nel sine Impressum per Magistrum Florentium de Argentina 1472. ¶ die vero XX. mensis Martii in 4.

ROMANI (Girolamo) L' Orror del mare, Idilio di Sc. XI.

Girolamo Romani Vicentino. In Venezia apprello Tom-

malo Boato 16 4.

Sc. I V.

ROMANI (Morieno) Morieni Romani quondam Eremitæ Hierofoly netant, de transfiguratione metallorum, & occolta inminaque antiquorum Philotophorum medicina libetius, nufquam hactenus in Jucem editus. Parifiis 15,6. in 4. \* Fu quest' opuscolo dall' Araba lingua nella Latina tradotto, da Ruberto da Castro, come dalla Prefezione fi vede; E' veramente dotto, ma all' ufo di chi ferive in queste materie tutto in Enigma, onde non fo come alcuni fermuniti d'Alchimifti, che non fan Jeggere com'era il Rosati, pretendino non solo d'intender queste materie, ma di poter arrivare all'opera, che io assolutamente non credo: Di questa trassigurazione, e mutazione d'un merallo in un altro averebbon bifogno alcuni amici, per separar dalla bassezza di lor lega quel poco che hanno di buono; Ed ancorchè oggi molti sien quelli che sossiano per trovar modo di far l'oro; con tutto ciò questa separazione del puro dall' impuro non si mette in pratica, e così l'opera per lo più svanike.

Sc. XIII.

ROMANO (Gregorio) Breve fommario della Vita morte e miracoli de Ss. Faustino e Giovita detratto sedelmente da' fuoi originali e composto dal P. Gregorio Romano Min. Oft Riformato, ad instanza de Guardiani e fratelli della Compagnia della Nazione Bresciana in Roma, dedicato all' Eminentiff, e Reverendiff, Signor Card. Pietro Ottobono Prortetore Vigilantiffimo della detta Venerabile Confraternità. In Roma per il Mascardi 1683, in 12. \* Si l'Auture come l'Opuscolo son mentovati dalla dettiffima penna del Sig. Cav. Protpero Mandofio nella Biblioteca Romana Volum. 2. cent. to. num. marg. 43.

ROMULEJO ( Paolo ) Pauli Romuleji Regensis ad Se XVIII. Reverendiff, in Chrifto Patrem, & Dom. Petrum Dandulum D. Marci Primicerium pro Georgio Merula Alexandrino adversus quemdam Cornelium Vitelium Apo-

logia.

157

logia. Impressum suit hoc opus Venetiis de anno 1482 die vero 14. Novembris in 4.\* Udit già, che sosse per istamparsi un' Appendice al Tesoro Critico del Grutero, onde sa notizia di questo rarissimo Opuscolo non puol esser se non grata all'eruditissimo Signor Grevio, e a chi altri abbi mano in così degna, ed util satica.

RONCALE (Gio. Domenico) Orazione del Cavalier Sc. II. Giovan Domenico Roncale Ambasciadore di Rovigo al Se-Tegl. renissimo Principe Veniero nella sua creazione P anno Se. VI.

1554. In Vinegia al Segno del Pozzo in 41

RONCHI (Giovan Battista) All' Altezze Serenissime Se. VI. de'Principi Alfonso e Francesco d'Este nella morte della Serenissima Infanta Isaballa di Savoja, Canzone del Co. Giovanbattista Rombi Gentiluomo della Camera segreta del Serenissimo Sign. Principe. In Modana per Giulian Cassari 1626. in 4.

RONCHI ( Marcaurelio ) Ad Sereniss. & Potentiss. Sc. XIV. Principem Cosmum Secundum Magnum Etrur. Ducem P. Bid. quartum Epitreptica Oratio Marci Aurelii Rouebii Sacr. Theolog. J.V.D. Bonon. Qua majorum sequutus exemplum, le susque ei obsequia omnia dicat & consecrat. Roma apud Bartholomaum Zannettum 1621. in 4. \* Pu Cosimo Secondo Principe di somma pietà, e d' incorrotri collumi, ed a regione fu chiamato da'fuoi vaf-Salli Egenorum pater . Fu così alieno dall'interesse, ch' effendoli dai Provveditore dell'abbondanza una volta del mese di Marzo detto , che seguitandosi a spianare il pane a quel pelo, averebbe l'Annona scapitato venti milla piastre, onde per rimediare a tal perdita, propose che si scemasse il pane quattro once la piccia, il che intelo dal pietolissimo Principe, come quello che cordialmente amava la povertà , bramolo di follevaria non di deprimeria, volfe e comandò, che il pane non offante la propolla fattagli s'accrefeelle altre quattr' oncie la piccia, e così si contentò che si scapitallero quarprocento milla scudi in poco più di quattro mesi. Introduste egli il primo Appalto nello stato, il che fece con grandissima renitenza, e questo si fu il bollo delle carte

da giocare, è indusse a condescendervi per estirpare il vizio, e parsicolarmente il giuoco ne'poveri, e mostrò gran sentimento ripugnante agli appalti, e specialmente a quelli che appartengono al vivere umano, de'quati non volle mai sentire parola. Fu in somma d'ottimi ed innocenti costumi, e diè segni negli ultimi periodi di sua vita, d'aver sempre vissuto con candidi ed incorrotti sentimenti alienissimo dall'accumulare e dall'interesse.

Se. XV. Sc. XIX. Fr. Ver.

RONDELLI (Geminiano) Urania custode del Tempo. Varie confiderazioni pubblicate da Geminiano Ronde lli pubblico Lettore di Matematica nello Studio di Bologna, intorno il computo, e denominazione dagli anni con le quali resta determinato l' anno corrente effere Pultimo del Secolo decimo settimo dell'Epoca Cristiana, e non il primo del decimo ottavo. In Bologna per gli Eredi Pisarri 1700. in 4. \* Questo dubbio, che qui si pretende risoluto, diè motivo a molti discorsi, e scritture fatte, e pubblicate per l'una, e per l'altre parte. Io pure stando per l'affermativa, che il Secolo diciottesimo non fulle cominciato col 1700, ma avesse il suo principio col 1701: ne scrissi a Monsignor Rinaldo degli Albizzi Prelato dottiffimo, e mio benignifimo, la cui grand'anima sia fra gli eterni riposi, ed egli corsua cortese risponsiva data in Roma li 21. Gennajo 1700, in questi termini si espresse. 17. S. mi dà un motivo di crudizione Mattematica, la quale credo, chedal. lo Scaligero de emendas. Tempor, venga parimente confiderata.; Con suttociò questo anno 1700, può reflettersi per l'ultimo del Secolo diciasettesimo; attingente ancora il Secolo decimo ottavo. Per altro la Chiefa medesima, festergiando il Giubileo, viene ad uniformarsi al Jobel degli Ebrei, nel quale, con il corno dell'Ariete, indicavano l'Indulgenza agli Israeliti; lo che facevasi ogni cent'anni, ed in ogni riprincipiar di Secolo, potrebbe supporsi che di quest'anno, net quale termina il Secolo vecchia, possa dirsi che il nuovo Secolo abbia il suo principio.

Sc. V. RONDINELLE (Giovanni) Orazione di Giovanni
Rondi-

Rondinelli delle Iodi della Reina di Francia Caterina de' Sc. XIX. Medici Madre del Re, recitata da lui nell' Accademia G. Lanta publica Fiorentina per la morte di quella Signora nel Confolato di M. Piero Angeli Bargeo. Firenze presso Antonio Padovani 1588, in 4.

quiis Karoli Noni Valesii Christianissimi Gallorum Regis in ade D. Laurentii 3. Non. Julii 1574. Florentia

excudebat Georg. Marescottus in 4.

RONDINI (Paolo) Orazione del Rev. M. Paolo Rondini Carmelitano fatta nell'Esequie di Pio IV. Pont. Mass. celebrata nella Chiesa di San Lorenzo di Fiorenza alli 2. di Gennaro 1565. In Fiorenza per i Figli di Lorenzo Torrentino, e Carlo Pettinari compagno 1566. in 4.

RONDININI (Bonaventura) Bonaventura Rondinini Sc. 111. Romani Carmen Nuptiale ad Thalamos Thaddzi Bar-

berini & Annæ Columnæ. Romæ 1627. in 4.

RONDININI (Filippo) Oraculum Divinitatis, five, 5c X X. de S. Joanne Evangelista, Oratio habita in Sacello Pon- G Cectificio ad SS. D. N Clementem XI. Pont. Max. a Philippo Rendinino Faventino. Romæ Typis Lucæ Antonii Chracas 1701. in 4. \* E'il Sig Can. Rondinini soggetto di molto sapere, e merito. Come tale è gratissimo al Regnante Pontesice, che ha un ottimo cuore per i virtuosi, a' quali non lascia di giovare quanto può. Piglio qui l'occasione di ringraziare il sudetto Signore, e dell'approvazione di cui ha onorata questa mia satica, e de' titoli d'Opuscoli savoritimi per ajutarla.

RONDONI (Giovambattista) De Christi Domini A.Sc. XX. scensione, Oratio habita in Basilica Lateranensi coram Sanctistimo Domino Nostro Clemente XI. Pont. Max. a Joanne Baptista Rondonio Bononiensi Sacr. Theol. Dect. Roma ex Typ. Rev. Cam. Apost. 1708. in 4. \* E'il Sig. Abate Rondoni un Letterato di conto, che ha dato saggio di suo molto sapere in diverse Città d'Italia, e suori, sacendosi sentire da'Sacri Pergami ne' tempi di Quaresima, e sempre riportandone applauso. In Vientama IV.

na predicò gli anni pallati un Quarefimale davanti l'Augustissimo Monarca Regnante, e ne riportò lodt, e premi pari al suo gran merito. Con questo si è guadagnata la giusta stima dell'Eminentistimo Signor Carrinal Gozzadini, presso cui trattiensi la grado di Secretario confidente, ed io mi faccio onore di effere in grado di potermi dire servidore ben divoto all'uno, e amico certo dell'altro, cui qui confesso l'eterne obbligazioni gli debbo. \*

T Dalla Santità di N. S. Benedetto XIIL è flato promosso il Signor Abate Rondoni al Vescovato d' Asia, dove terminò i suoi giorni con universale dispiacere.

Sc. XIX.

RORARI (Giralamo) Hieronymi Rorarii Ex Legati G. Lanz. Pontificii : Quod Animalia Bruta ratione utantur melius Homine: Libri duo Amstæledami apud Joannem Rave fleigium 1666, in 12. \* Non tutți i huoni libri, che non escono in luce prima che i loro Autori escano di vita, patono la difgrazia di morire con effi . Molti hanno la fortuna di capitare in mani di chi , conosciuto il Ioro pregio, fa ad esti la giustinia dovuta. Sorte si fatta roccò a questo Opusculo, che capitato in mano di M. Mode, o come il dicono Nandeo, in occasione, che qui, per l'Italia, andava cercando de'bnoni Libri per la Biblioteca Mazzarina, Questo Dottiffimo Soggetto ne conobbe sosto il valore, e qual gioja preziosa, portatoselo in Francia, ve lo fece stampare. Giudicollo degno del-Is pubblica luce, come Libro, che non fermone mode, qui castigatus omnino, mitidasque foret, sed praecellentique dam fenfuum dignitate exaratus erat, come sta scritto pella Dedicatoria, fatta a' due Figli del tanto celebre Pateano. Io, per dirla, quando da prima lessi il citolo dell'Opuscolo, sospettai di qualche nascostovi veleno; il che non mi faria venuto in mente, se vi si fosse trovato aggiunto un certo Avverbio, che penso ommesso nel titolo, per così renderlo più atto a destare la cariolità di leggerlo. Scripferam, parole del Rorario, ia una Lettera, ch'e premette scritta ad un Vescovo Configliere Celareo, libellos duos, in quibus offenderam Air

ŀ

1

1

ı

malia Benta sape ratione uti milius Homine . Quel sape leva ogni ombra, che si potesse avere di vedere provato, che noi siamo di peggior condizione de'stessi Bruti. E ciò farebbe vero, se questi, senza ragione, di questa fi servissero meglio di noi , che siamo regionevoli . Ma quel sepe pone in veduta l'intenzione, avuta da chi scriffe l'Opuseulo. Eccola ; ut querumdam impudentiam, as ne petins dementiam retunderem , qui maximi omnium Imperatorum Caroli Quinti splendorem intueri non valent . Ora questi cotali mormoravano per la guerra che quel gran Monarca faceva contro i Principi della Germania, a sè, ed allo slesso Dio ribellatifi, onde detestavano' il pensero che Cesare avea di muovere le sue armi gloriose contro il nemico comune. Costoro potevano veramente dirli di condizione peggiore de'stessi Bruti; tanto male ferviva-nsi della ragione, allora quando publico commodo adveriabantur, dum arma vilvicia Turcis inferri probibebant, dam Heresibus favebant, Turcis longe infestioribus : Turce signidem in corpora sevinat, & corpora alioquin peritura : obstinata Hirefes immortalibus animis nostris mercis laquees necluat. In somma se mai si ristampasse quest'Opuscolo in Paese Cattolico, si facia: Qued animalia Bruta sape ratione &c.

ROSA (Salvatore) Satire di Salvator Rosa dedicate a Sc. XVI. Settano. In Amsterdam presso Severo Prothomastix in 12. \* Veramente lo stampatore si è ben adattato al genio dell'Autore nella fua dedicatoria, che era folo di dedicare a personaggi insigni per lettere, poiche da quefii si può sperar almene quella disesa che non si trova così facilmente negli altri. Fu Rosa da me ben conosciuto in Firenze ed in Pisa in casa del suo amico Ricciardi col quale avea qualche servità. Son queste Satire pregne d'erudizione, non già di quella sorte che fu scritto sopra un scarcabello d'un mio amico, ch' era in esso una profonda erudizione, la quale era in concerto degl'intendenti tanto profonda, che non avea fondo ne fondamento; ma le Satire di Rosa sono bellissime nel fuo genere ed eruditifime ancora. Era Rofa graziolif-Y a

ziossissimo ed ameno nella Conversazione, la qual godei più volce essendo comensale del Ricciardi ch'erabuono e leale amico, e questo su dall'anno 1645, sino al
1650, nel quale ricevei dal Dottor Giovambattista Ridolsi Anatomico la Laurea, non m'essendo mai in que'
cinque anni dilungato dalla Patria più che il tratto di
quaranta miglia che sono da Firenze a Pisa, in questa
standovi obbligato riseder nel Collegio Ducale del quale io sono alunno, dal primo di Novembre sino a San
Giovan Battista, e gli altri 4, mesi in Firenze, ancorchè certa penna maledica abbia seritto che in questo
tempo io stessi in Napoli ad esercitar non so qual indegno mestiere, il che siccome è pretta bugia, così lascio il carico alla sor nera conscienza di restituirmi ciò
che non hanno possuto rapirmi.

Sc. XII. ROSACCIO (Giuseppe) Le sei età del mondo di Giuses pe Rosaccio con brevità descritte, cioè dalla creszione del Cielo e della Terra, di Adamo, e suoi discendenti; del Disuvio e del suo tempo, del nome delle genti, e soro origine; delle Monarchie e quanto tempo durarono; Della Natività di Cristo e sua morte; delle Vite de Papi ed altri Principi con tutto quello ch' è successo sino all'anno 1599. In Bologna e ristampato in

Firenze per Prancesco Tosi 1599. in 8.

se XVIII. . . . . . Difesa del Dottor Giuses pe Rosaccio in risposta di alcune parole dette dal Dottor Gio: Antonio Rosfeni in un suo Discorso Attrologico. In 4. con licenza de
Superiori. \* Per essere quelta difesa stampata colle debite licenze ed approvazioni come dal titoso apparisce è
scritta con molta acerbirà. E al vedere anche ad un Giarlatano, che tale era Rosaccio, su permesso il rispondere
alle Rime di chi lo aveva incitato: ed oggi non si permette rispondere nè meno a Libelli samosi; se bene sisponde il mondo per gli offesi. \* Non so se meriti esse
re trattato di Ciarlatano questo Apologista, vedendosi di
esso un Libro intitolato: Il Medico, del Dostore in Filossia, e Medicina, & osservatore de moti celesti Giuseppe Refaccio, Libri tre, &c. In Venezia 1621. appresso Pietro Pai-

ti in

173

ti in 4. Oh quanti ve ne sono che non diconsi Ciarlatani, e non sanno la millesima parte di quello, che sapeva questo Rosaccio, il quale in quest'Opera sua del Medico dedicata el Cardinale Farnese, pose un esatto Catalogo, che ivi sta registrato, sacendo vedere sè avere stampate trenta, e più altre Opere sopra diverse materie, dedicate a diversi Principi, Presati, e Personaggi cospicui, che vi va nominando, con gli anni precisi della stampa.

ROCCIO (Gio. Vittorio) Jo. Vidorii Rofeii Romani J.C. Se. 111. Oratio de diurna agrotatione tolleranda. Roma apud Ca-

rolum Vvillietum 1605. in 4.

Domini Aventu ad Clementem VIII. habita. Romæ apud

Guilielmum Facciotum 1604. in 4.

ROSCIO (Ginlio) Ad Gregorium XIV. Pont. Opt. Sc. I. Max. pro VII. pages Helvetiorum Catholicorum Oratio Julii Roscii Hortini habita in pub. S.R.E. Card. Consistorio VII. Idus Mart. 1591. in 4.

tercolumnis affixa; ad Illustriss. & Reverendiss. DD. Wol- A. M. fangum Theodoricum a Rauthnar Archiepiscopum Principem Salisburg. S. Sedis Apostolicæ Legatum natum. Studio

& opera Juli Rofeii Horuni Tem. Incid. 1589.

ROSCIO (Gregorio) Gregorius Roscius Silcientis Sabi-se, XIII.
nus de Pette. Roma Typ. Mascardi 1656. in 8. \* L'Eccellentist. Sig. Alberti Medico, che rivedde quest'Operetta, diste nell'attestazione così. Concinnam de Peste trastatiunculam dollissimi viri Gregorii Roscii &c., e soggiunge,
unagnum pariter mirari debui artisicem, qui vastam adcorem,
breubus adeo perstrinzit lineis, ut clauserit totum in exigno.

ROSCIO (L. Vitrovio) L. Vitrovii Roscii Parmensis Sc. XVII. Can. Reg. D. Augustini Ordinis Servatoris de ratione studendi, atque docendi Libellus. Jacobii Lebesii Ferrariensis ejusdem Ord. Christi in crucem acti querela Heroico carmine. Bononias ex officina Vincentii Bernardi Parmensis & Marci Antonii Carpensis 1,36. in 4.

ROSCIOLI (Gi: Maria ) Jo: Maria Roscioli Cano- Sc. III. nici Lateranentis Oratio de S. Rosalia habita in aula Colle174

Cotlegii Romani Soc. Jelu in 4.

¶ ROSETTINI (Luca) Otatione di Luca Rosettini da Salò Correttore delle stampe di Venezia della Serenissima Signoria. Persuadendo l'Accademia delli Laboriosi all'elezione di Prottetore di lei recitata dall'istefso. In Venetia presso i Varisci 1620, in 4.

r. Bunto ROSICHINO (....) Dichiaratione delle Pieture della Sala de'Signori Barberini. Anno 1640. II. b. 24-

car. 250. II. b. 31. car. 29. II. b. 31. car. 270.

ROSIDI ( Panfilo ) Vedi Incerti Lett. S. Sc. XI.

Sc. X 1 ROSIGLIA (Marco) Predica d'Amore molto piacevole e bella nuovamente ristampata. In Firenze nel
1556, del Mese di Novembre in 8. \* In questa edizione di Firenze non vi si vede punto il nome dell'Autore, ma è certissima cosa ch'ella è componimento di
Maestro Marco Rosiglia da Fuligno, trovandosi stampata più volte, col suo nome nel sibro dell'altre sue Posia; io però non poco mi maraviglio, ch'in Firenze si
permettesse, che si stampasse un Componimento tanto
licenzioso per non dire altrimenti.

Se XII.

ROSINI (Celfo Lesuarte) Celsi Lesuarti Rosini Casenatis Can. Lateranensis Oratio de Dialectica laudibus
habita Casena in Academia Archomisophorum VIII.
Kal. Junii anni 1614. Dum ex eadem scientia Conclusiones publice sustincret. Casena Typ. Thomas Faberii in 4.

Lateranensis in Almo Portuensi Gymnasio S. Theologiam & Naturalem Philosophiam interpretantis de Christi Domini Servatoris in humanum genus amose. Oratio in Cona Domini pro sectione pedam publice habita Ravenne in eadem Portuensi Accademia prid. Kal. Aprilis 1616. Ravenne Typ. Impress. Came. in 4.

Sacras Theologia: laudibus habita in almo Patria: Gymusito dum eamdem facram scientiam publice ibi interpretari inciperet anno Dom. 16:6. Ravenus in 26:8. ex Typogr. Petri de Paulis & Jo: Baptista: Joanelli Im-

preffor. Camer. in 4.

ROS-

ROSSELLI ( Giovambatista ) Il Trionfo della Peni- Sc. VII. tenza, ovvero il Davide, Oratorio per Musica del Conte Giovambattifia Roselli consecrato all'A. Ser. di Francesco fecondo Duca di Modena e Reggio. In Modana 1680. in 12. \* Questo spiritosissimo Cavaltere impiega sempre il tempo in azioni virtuole. E' grande amico delle lettere e delle Muse Toscane.

ROSSEO (Gio: Giacomo ) Ad Populum Mediolanen- Sc. X II. fem Illustr. ac Reverendist Caroli Card. S. Praxedis obitum deplorantem D. Jaannis Jacobi Roffei Bononienfis Can. Reg. Carmen. Mediolani apud Michaelem Ti-

Oum 1584. in 4.

ROSSETTI (Bartolomeo ) S. Venantii Mart. Camer- Sc. XV. tium Tutelaris Gloria. Epiftola Apologetica, vetuftifsima ejus Acta ab illato falsitatis dedecore vindicans. Data XIV. Kal. Aug. 1698. Ad Adm. R. P. Danielem Papebrochium Soc. Jesu. Maceratæ Typ. Michaelis Arcangeli Sylvestri 1699. \* ricavasi dalla sottoscrizione, che il Signore Bartholomeo Roffetti è l'Autore di quella Lettera Apologetica. Non mancarono al Padre Papebrochio di queste brighe, per essersi satto de pochi amorevoli nello squitinare le Vite di molti Santi.

ROSSETTI ( Donato ) Replica di Donato Roffetti Sc. Illa Canonico di Livorno Dottore in Sacra Teologia, già Lettor di Pilosofia nell' Università di Pila, ed ora Professor di Mattematiche nell' Accademia di Piemonte, e Mattematico di S. A. R. detta alle confiderazioni, che sopra gli Avvisi ha aggiunte alla lezione Accademica il Dottiffimo Sig. Geminiano Montanari Professore delle scienze Mattematiche nell'Università di Bologna. In Torino 1678, per gli eredi di Carlo Gia-

nelli in 4.

.... Avvisi del Can. Donato Rossetti di Livor- Sc. I H. no Martematico di S. S. a fuoi amici in fog. \* Non √ è luogo dell' impressione, ma si tien per certo che fia stampato in Torino I Sono ancor nella Sc. V. riportati gli Avvisi del Sig. Can. Rossetti, ma dicono dati in Torino 7. Marzo 1678, in foglio aperto in forma

di lettere, se siano gli stessi che questi della Sc. III.

non posto asterirlo per non averli veduti.

nonico di Livorno Dott. in Sacra Teologia, già Lettor di Filosofia nell'Università di Pisa, ed ora Maestro delle Mattematiche di S. A. R. In Torino per la Vedova Gianelli e Domenico Paulino 1681, in 8. \* Benchè io avessi giuste cagioni di non inserir questi Opuscoli nelle mie Scanzie, con tutto ciò voglio che l'altrui ritrosia

dalla mia cortesia resti vinta.

9 ROSSETTI (Mandricardo) Attestatione di Gratitudine e di riverenza all'Illustrist. Sig. Giorgio Giorgi Podestà e Capitano di Crema di Mandricardo Rossetti Capo della Compagnia de' Bombardieri di detta Città nel presentare a sua Signoria Illustr. a nome di detta Compagnia un'Armatura a Cavallo. In Brescia appresso Paolo Rizardo 1624. in 4

friff. Sig. Autonio Longo dignissimo Podesta e Capitanio

di Crema di Mandricardo Roffetti &c. in 4.

Sc. XI.

Sc. XX.

Florentini Servitæ in funere Francisci Medices Mag. Estruriæ Ducis secundi, habita in Æde D. Annunciatæ XI. Kal. Decembris 1587. Florentiæ apud Bartholomæum Sermartellium in 4.

Sc. XVII. . . . . . De laudibus Divinæ Sapientiæ Oratio habita a Magistro Propero Rossetto Servita in Pisano Gymnasio Metaphysices & Sacræ Scripturæ Professore -Florentiæ ex Officina Georgii Marescotti 1 (89, in 4.

sc. XVII. de' ROSSI (Alberto) Ipocrate eloquente, Orazione del P. Alberto de' Rossi in Iode della nobilissima Città di Cividale del Friuli. In Padova 1658, in 4.

ROSSI (Andrea) Al merito sempre grande della Reale Altezza di Vittorio Amadeo Duca di Savoja Piemonte & &c. Panegirico del Dottore Andrea Rossi. In Lucca li 9. Decembre 1690. Per Jacinto Paci in 4.

Sc. X. ROSSI (Arcangelo) Corona in lode del M. R. P. D. Matteo Brunori Cremonele, Ab. di S. Pietro di Cremona

mona Visit. della Religione de' Can. Reg. Lateran. e Predicat. famolissimo del R. P. D. Arcangelo Rosse C. R. Lat. Lett. di Filosofia e Pred. degniss. In Reggio

per Ercolano Bartoli 1585. in 4.

¶ ROSSI (Bartolomeo) Discorso sopra la Cometa novamente veduta fra le due stelle del segno Libra, spiga di Vergine, che tutt'ora va appressandosi alla Stella, detta Arturo fondato fopra un Geroglifico, che allude ad essa apparitione che poi in ogni sua parte ispiegato, insegna il modo che si ha a tenere, per evitare il pericolo che fovrafta. Opera dell'Illustre e molto R. Sig. Don Bartolomeo de'Rossi, Dottor Teologo, Cavalier Costantiniano, & Accad. Partenio. Il sollivato.

In Venetia appresso Pietro Farri 16:8. in 4.

de'ROSSI (Bastiano) Lettera di Bastiano de'Rossi co- Sc. V. gnominato lo 'Nferrigno Accademico della Crufca, a Flaminio Manelli nobil Fiorentino, nella quale fi ragiona di Torquato Tasso, del Dialogo dell'Epica Poefia di M. Cammillo Pellegrino, della Risposta fattagli dagli Accademici della Crufca 1585. in 8. Ho più volte avuto penfiero d'inferire in una di queste mie Scanzie tutti i libri, ed opuscoli che uscirono in luce nella Controversia fra'l Tasso e la Crusca con darne un breye giudizio, ma mi fon ritenuto per esser per lo piu questi libri maggiori degli Opuscoli che inserisco, con tutto ciò sentirò il parere degli amici, e con ello mi regoletò.

ROSSI (Carlo) Oratio pro festivitate nascentis Deiparz habita Romz in Collegio Urbano de Propaganda fide 6. Id. Septem a Carolo Rubeo Dalmata Spalatenfi Hebraice. Rome Typ. S. Congreg. de Propaganda fide

16:5. in 4.

¶ ROSSI ( Costantino ) Costantini de Rubeis Salaminii C. R. Congr. Somafchæ Episcopi Veglensis Poemata .

Venetils 1644. Ex Typographia Pinelliana in 8.

ROSSI (Flaminio) Orazione dello Eccellentiss. Sig. Flaminio Rossi Oratore dell' Illustriss. Comunità di Udine Sc. XV. fatta alla Sereniss. Repubblica di Venezia per la fortifica-Tomo IV. zione

zione d'Udine. In Udine 1544, presso Giambattista Natolini in 4. \* Fu il Sig. Rossi Juris consulto celebre de' snoi tempi e lasciò alla suce un Volume di Consigli.

ROSSI (Prancesco) Le glorie dell'Illustrisse de Eccellentisse. Sig. Girolamo Foscarini per egregii merits Procurator di S. Marco, comprese in doi Panegirici da Francesco cossi da Retimo, da sui anco recitati nella Bassilica Cattedrale di Zara mentre S. E. Illustrisse amministrava sa carica di Proveditor Generale d'ambe se Provincie di Dalmatia & Albania consecrati all'Illustrisse. Sig. Alvise Foscarini degnissimo siglio della medesima Eccellenza. In Padova per Pietro Luciani in 4. La dedica è in Padova il di 7. Aprile 1653.

Sc. XVI.

ROSAI (Gabrielangelo) Il Trionfo de'Martiri diecimilla Crocififi: Dedicato all'Alterza Serenissima di Cosimo Medici Gran Principe di Toscana. In Milano per
Ambrogio Rumellati 16 0. in 11. \* L'Autoredi questo
Opuscolo e il P-Fra Gabrielangelo Rossi Prancescano MinConv. Come dalla Dedicatoria chiaramente si vede.

Sc. VIII.

ROS-I (Giovambattifla ) Arbor Genealogica, Gentis de Cignano quam merito ac virtuti D. Caroli per lineam rectam eodem ex flipite descendentis Joannes Baprifta de Rub is Patriarum antiquitatum fidiffimus colleftor D. D. D. Bononie ex Typ. Cameralt 1687. in 4. \* Ha il Sig. Roffi mostrato chiaramente in quell'Albero, che il Sig. Carlo Cignani celebre Pittor Bolognefe , che ora con l'occasione di dipinger la cupola della miracolofa Ve gine del fuoco, stanzia in Forli; è degno rampollo della nobil famiglia da Cignano, che traffe l' origine dal Castello di Cignano in Mugello ne'confini del Bolognese, e fino del 1220, era in Pirenze, e del 1243. aveva sepolture in S. Maria in Campo, in S. Maria Novella, e S. Marco. Questi surono cacciasi di Fi--renze e suo territorio perochè Ghibellini circa il 1273. gli quali poi del 1353, furono richiamati, e gli furono restituiti i beni; quali per sottrarii dalle turbolenze delle guerre inteftine, venderono e tornarono a Bologna ove di già avevano la Cittadinanza acquistata, e fin ora

decorosamente conservano. Vive di questi il Sig. Carlo Dottor celebre, e di grido, e di esso il Signor Felice ch'anche esso attende al dipingere con Francesco Buonaventura, e Filippo altri suoi figliuoli, de'quali per i favori recevuti mi consesso molto obbligato.

ROSSI (Gioambattista) De Beata semper Virgine ad P. Bamb. Nives Oratio habita in Exquilino sel. mem. Pauli Quinti Burghesii Pont. Opt. Max. Sacello coram Illustriss. ejus Basilicz Clero Joannis Baptista de Rubeis Clerici Romani. Non. Augusti. Anno Jubilzi 1625. HH. b. 44.

ROSSI (Giovampietro) Relatione della morte di Papa Urbano VIII. composta dal R. P. Giovanni Pietro Roffi Gesuita Penitenziere di S. Pietro II. b. 2. car. 162.

ROSSI (Giovanni) Panegyris dicta olim S. Benedicto a Sc XII. Stephano Papa tertio brevi commentatione illustrata a R. P. Joanne Rubeo Mon. Congregat. Angliz Ord. S. Benedicti . Romz Typ. Hzred. Corbelletti 1652. in 8.

ROSSI (Girolamo) Oratio Hieronymi de Rubeis Sa- gc. Ile. cræ Constit. aulæ & inclyti Populi Romani advoc. ha- Tegl. bita coram S. D. N. Paulo Papa V. cum ejustdem Pop. Rom. nomine in pub. Consistorio pro Canonizatione B. Pranciscæ Romana instaret die 6. Maji 1608. Roma apud Gulielm. Pacciotum in 4.

ROSSI (Girolamo) Hieronymi Rubei Ravennatis de Gregorio XIII. Pont. Opt. Max. nuper creato ad Se. VI. Cives Ravennates Oratio. Cassena excudebat Barthol. Ranerius 1572. in 4.

ROSSI Giuseppe) Doloris sensus in sunere Eminentiss. & Reverendiss. Gregorii Card. Barbadici Episcopi
Patavini, seu Oratio habita ad Eminentiss. e Reverendiss. Marcum Antonium Card. Barbadicum Montis Falisci & CornetiEpiscopum vigilantissimum, cum in Eccleclesia cathedrali D. Margaritæ solemnibus exequiis illi
justa persolveret Autore D. Josepho de Rubeis Rhetoricæ Prosessor in Semin. D. Eminentiss. Cardin. Montesalisco 1697. Typ. Semin. in 4.

ROSSI (Jacopo) La Grazia, Opera Scenica del Sig-Sc. XI. Jacopo Rossi rappresentata nel Seminario di Lucca l'anno.

1690. Dedicata all'Illustrissimo Signor Mario Fiorentini. In Lucca per Jacinto Paci 1692. in 12. \* Quest' Opera Scenica passa i sei sogli essendo otto, ma per esser dal Paci stata meritamente dedicata al Sig. Forentini, al quale mi prosesso obbligatissimo, ho voluto qui inserirsa per rassegnare ad esso il mio divoto P. Bamb. ossequio.

de' ROSSI (Marcantonio) Marcus Antonius de Rubeis Romanus Enigma a Divina F de humano generi propositum, sive de Sanctissimæ Trinitatis Arcano: Oratio habita in solemni SS. Trinitatis die ad S. D. N. Glemenem X. Pont. Opt. Max. Anno 1674 II. b. 15.

car. \$9.

sc. XI. de' ROSSI (Marco) Innocentius XI. in XII. Redivivus, Oratio pro Inauguratione SS. P. D. N. Innocentii XII. Pont. Opt. Max. habita in Apathistarum Academia a Marco de Rubers Sacerd. Flor. S. Theol D. Florentie 1691. ex Typ. Petri Matini sub signo Leonisa urei in sol.

Sacr Præd. familia Thomæ Bossio in Eccl. D. Petri Majoris Concionatori eximio exaratum a Marco de Rabeis S.T.I). & in eadem Eccl. Lit. Human. Profess. sub auspicies Illustriss. D. Alfonsi de Pazzis Florentiæ ex Typ.

Ser. Mag. Hetr. Ducis. 1692. in 4.

scorge sa pietà, e la Religione, ch'egli avea altamente abbarbicata nel cuore, ove, a pag. 18. al 24. Sonetto, ne dà maniscsto contrassegno, come nella seconda Parte a pag. 25., e 24. quando dedicò alcuni suoi componimenti al Sig Avvocato Lorenzo Libri. Nell'Istruzione poi dell'Anatomia del Corpo Umano nella prima Parte a pag. 24., e 32. da manisciti segni della candidezza delli suoi costumi, qual'Opera e dedicata al Sig. Gio. Vvalpole Cavaliere Aurato.

ROSSI (Niccola) Discorsi di Niccola Rossi Vicentino Se XX.: Academico Olimpio intorno alla Tragedia. In Vicen- S. Zapp

za appresso Giorgio Creso 1500. in 8.

ROSSI (Prospero Antonio) Sagra Appendice d' Eroi so. XV. Agostiniani, Madrigali del Padre Fra Prospero Antonio Rossi Agostiniano da Parma Lettore de'Prosessi nel Convento del Santissimo Crocissiso di Promontorio di Genova, e tra gli Apatisti di Firenze Accademico Ottuso ec. In Genova per Andrea Bisetti 1677. in 12. \* Suole quest' Opuscolo andare unito colle primizie canore dello stesso Padre Rossi.

del ROSO ("aslo) Gajo Cecilio cognominato poi Sc. XIII.
Plinio fecondo il più giovane, Nipote di G. Plinio, che
scrisse la Storia Naturale degli uomini valorosi e illustri
tradotto di latino in lingua Toscana da M. Paolo del
Rosso Cittadino Fiorentino. In Lione 1546. in 8. \*
Estata nominata quest'Opera scritta in latino da Lucantonio Ridolfi più sopra, ma qui s'è rimessa nominando
il Volgarizzamento.

ROSSOTO (Andrea) Epinicio alle Sacre Reliquie de SS. Martiri Sebastiano ed altri che riposano nel Cimite-Sc. IV. ro di Callisto d'Andrea hossoto di Mondovi Monaco di San Bernardo. Roma 1651. in 4.

foto da Mondovi Monaco di Sau Bernardo. In Roma per gli Fredi del Corbelletti 1644. in 4.

ROSTGARD (Federizo) Projet d'une nouvelle Me. se. XV. thode pour dresser le Catalogue d'une Bibliotheque selon

les.

les Mareries avec le Plan. Seconde Edition Augumentes de quelques Arcicles tres necessaires, & mise en meilleur ordre. A Paris 1689, in fol. \* L'Autore come si vede da una fua lettera a M. Clement, la quale è nel principio, è il Sig. Federiga Roftgard gentiluomo Danele, che fra l'altre cole, era poco fa in punto di fare stampare un numero grandissimo di Lettere di Libanio, mai pel passato flate impresse, le quali ha egli con molta fatica trascritte da varie Biblioteche.

Sc. XIX.

ROTARIO (Sebastiano) Allegazione Medica di Seba-C. Lant. Giano Rotario. Verona per li Merli 17:1. in 4. \* Questa allegazione è fatta per sostenere, che uno non morà avvelenato, com'era stato creduto da altri Medici. Sig. Rotari Medico Veronese eruditissimamente, com? è fuo ufo, fa vedere l'abbaglio de' fuoi avverfari, e difende l'acculato. \*

. . . . . Ragioni contro l'uso delle Ventose, e delle Sanguettole di Sebastiano Rotario Medico Filico Accademico Aletofilo, tratte dagli sperimenti Filosofici, e dalle Offervazioni nuovamente avute in Notomia -Oculis magis credere oportet, quam opinionibus. Hip. In Verona per li Fratelli Merli 1701. in 4. \* L' Autore . che è decoro del nostro Secolo, ha scritto contro la Sanguigna, e qui fa lo stesso contro due altri modi di trat Sangue dal Corpo. Se continueremo così, ridurremo la Medicina ad esfere come quella Spofa descritta da Settano, che, quando gli furono tratti di doffo li tanti adornamenti, e posta in Letto, vi trovò ad avervi presso ,. che nulla. Ecco i versi che non puono estere più espretfivi di quanto io dico. Descritta la Sposa , a cui.

Pendet ab Auriculis census, totaque flagellat Dote finum, & degito Patrimonia portat in uno,

finalmente ce la fa vedere, quando

.... Peregrino Symate verrit Ecce Pavimentum, votifque optata Procorum Ambalat ingenti mulicy Pyrman Corburno, Et fludet empofitis vittis, utidifque mitellis Aedificare caput . Sed cum majuscula nupta

Is.

Intravit Geniale Thorum, de conjuge tanta
Dinudium infelix vix stringit noste maritus:
Altera nam prelis pars conditur, altera capsis.

Pars quoque vicina comitur, justurque Taberna.
An prostat latis populo palpanda Canistris,
Psxiaibusque cubat factes, &c.

. . . . . Parere di Schaftiano Rotario Fis. Med. & Accademico Aletofilo intorno alla morte di due Uomini, entro un Tinaccio ben grande con poca Uva bollente, In Verona per li fratelli Merli 1717, in 4. \* Il cafo presente, succeduto in Villa franca sul Veronese li 6. Settembre anno detto, ha dato motivo al Signor Rotario di ristringere in poche pagine il molto, che si suole dibattere intorno l'arduo affare della Respirazione , ed uso dell'Aria inspirata, da cui pende il nostro vivere, e dalla cui privazione necellariamente ne viene la morte all'Animale vivente. L'azione primaria d'essa cade non v'ha dubbio fu i Polmoni, ne'quali, al loro dilatarli , s'infinua, ein tutte le sue menome vescichette penetrando, coi premere i menomi vafucci, dà moto al fangue contenutovi. Ciò però malamente succede, se sia troppo rarificata, e se troppo sia densa. Nel primo modo manca della forza per fpigner' avanti il sangue, che si raggira per i Polmoni, nel secondo ha troppo di relisten-28 per effere rispinta; ond'e tale la compressione, che, nell'entrare di tal' eria ne' Polmoni si fa su i vasi del Sangue, che questo immediatamente si arresta, e con ciò, arrestandosi gli spiriti, si arresta pure il corso al vivere dell'animale. Onde ciò succeda, batta v'entri ne' Polmoni cofa discorrente, che ancora non sia aria, ma sia di tal densità, che possa premere di soverchio essi vali. Tal'e l'acqua, o fimil licore; e ral'è ogni denso vapore molto più denfo dell'aria , e che efcluda l' aria medefima. Di tal forta erano le esalazioni del Tino . ove fermentavali poca Uva mostata. In spirando que miterabili quelle fumicazioni imprigionate, non foto gravose, e pelanti, ma exiandio prive prello che affatto d' aria

d'aria, elleno dovettero ad essi recare una morte istantanea per i motivi di sopra accenati. E questo è il sostanziale della Disertazione tutta amena, e ben munita di dottrine appoggiate alla sperienza, e all'autorità di ottimi Maestri. Ma quello, che finisce di piacere a chi legge si è quel s'aggio, che l'Autore dà sul fine di non essere totalmente appagato del libro, uscito non ha molto in Luce, contro il nervolissimo scritto del fu Signor Giuseppe Gazola intitolato il Mendoingannato da falsi Medici. E' da desiderarsi, che il Signor Rotari s'invogli di prendere le difese del Signor Gazola, giacche questi per effere uscito dal Mondo, è anche dispensato dalla pena di porre in veduta al fuo Contradittore gli abbagli, che prende, sostenendo appassionatamente i pregiudizi delle antiche Teorie Mediche, e i danni, che avvengono a chi troppo fi fida della Pratica, che tutto a quella si appoggia. Io certamente tengo per certo, che il Signor Oppolitore resterà ben' obbligato al Signor Rotari, se questi prenderà a fare le parti d'Apologista, osservandosi in tal genere di scrivere, accoppiar egli alla soda dottrina, che possiede un molto discreto e galante modo di procedere, tutto lontano da quella amarulenza . che in quasi tutti i Scrittori d'Apologie si oslerva; non fenza nausea di chi è cenuto a leggere tali cose, che nulla fervono alla causa, che si controverte, e solo hanno per fruito l'effere trascurate, come che figlie d' un animo troppo appassionato. A scrittori sì fatti, del novero de quali è lontanissimo il dotto ed ingenuo Sig. Rotari sta bene quel di Plauto:

Baschæ Basibanti fi vel is adversarier, Ex insana insaniorem facies, feriet sepins

Esso Signor Rotari ch'è mio Padrone, e amico, mi ha favorito di alcune di codeste sue dottissime e modestissime Apologie, per le quali qui gliene dò le dovute grazie, com'ancora per avervi in una d'esse inserito il mio nome oscurissimo. E ciò sa nella sua lettera seconda all'Eccellentissimo Signor Francesco Merlo Verona 1717. alla pagina 6, dove citandomì esso unitamente con

Gale

no, Lionardo da Capoa, Bohnio, e BonteKoe mi con-

fesso soprafatto e confuso per onore si segnalato.

ROTELLA (Giuseppe) Sermoni diversi da nozze, sc. XII. da conviti, da comunione, e da morti, accomodati non solo all'età, ma a gradi e qualità delle persone, composti da Giuseppe Rotella. In Firenze appresso Barto-lomeo Sermartelli 1564, in 8.

ROTONDO (Felice) Orazione funebre nella morte Sc. VI. di Madama Serenissima Margherita de' Medici Farnese ad inst. della Città di Parma del P. Felice Rotondo della Compagnia di Gesù. In Parma per Galeazzo Rosati

1679. ia 4.

ROVERI (Atfonso) Applausi sestivi celebrati nella Sc. VI., solennirà de'gloriosi e trionfanti Imenes degl' Illustrissimi & Eccellentissimi Signori D. Gio: Battista Rospigliosi e D. Maria Pallavicina, dedicati agli stessi da Alfonso Roveri da Orvieto. In Genova per Benedetto Colle nella piazza de'Giustiniani 1669. in 4.

ROUGEN (Cristoforo) Theriaca Andromachi in Archihospitali Sancti Spiritus in Sassia a Christophoro Rougen Sc. V. sequano in Salinis Romæ publice præparata Archipha-

macophico ¶ così sta nella stampa.

ROUTARZIO (Michele) Oculus Historiæ, sive rerum, temporum, scriptorumque ab orbe condito ad
nostra tempora designatio. Auctore Michaele Routario.
Hannoveræ apud Thom. Hein Havenstein Bibliop. Cellis, typis Andreæ Helvveinii 1664. in 12. \* Il seguente
è il giudizio d'Ericio Puteano di quest'Opuscolo; Candide librum cui titulus est, Michaelis Routartsi oculus temporum &c.) attlissimum & cum sama Authoris sore oculum, quo
omnes videbunt.

ROYZ DE TOAR (Stefano) Oratio habita Roma Sc. VII. in festo Sancti Joannis Euangelistae a Stephano Roiz de Toar Theologo Lusitano: Roma apud Facciotum 1611.

ROXOLANO (Refaello) Soteria nomine totius ordis p. Bamb.
nis devota Reverendisse ejustem Gen. Mag. eletto anno
falutis vigetimonono supra millesimum sexcentesimum
Tomo IV. A a fatta;

1484; per R.P. Raphaelem Ord. Præd. Provinciæ Russiæ de Leopoli. Anno 1619. II. b. 7. car. 140. \* Nell'approvazione si dice Raphael xoxosanus de Leopoli, ed il Generale su il Padre Niccolò Ridolsi.

## R U

Se, XIV. RUBENIO (Alberto) Alberti Petri Pauli F. Rubenii Dissertatio de Vita Fl. Mallii Theodori V. C. Quastoria Sacri Palatti, Com. S. L. Prasecti Pratorio Galliarum, Prasecti Pratorio Italia, Africa, Illyrici, V. Cost ordinarii, in qua non tantum Theodori, sed & Ausonii dignitates, ac illorum temperum historia illustratur. Ultrajecti ex officina Guilelmi Broedelet 1694. in 12. \* Dà in luce la sopraddetta Vita il Celeberrimo Signor Grevio, che con una sua elegantissima Lettera la dedica al dottissimo Signor Riccardo Bentlejo. Nella detta lettera fra l'altre cose si duole del Signor Ottavio Ferrari senza però nominario.

RUBENI (Leonardo) Rev. Dom. Leonardi Rubeni Benedistini Abbatis AbdineKhorensis V. Unionis Burseldensis
per Germaniam Præsidentis Generalis Parenæsis ad R.R.
Dominos Præsiatos ejusdem ord. Aliis etiam quibuscumque Christianis hoc tempore lestu & observatu dignissima. Paderbonæ ex Typographia & ossicin. Matthæi Pon-

tani 1607. in 8.

Sc. XVI. RUBEO (Menicutio) La nuova e bellissima Istoria della preziosa cintura della gloriosa Vergine Maria quale ora è in Prato, in ottava rima composta per Menicutio Rubeo da Monte Granaro. In Firenze 1552, in 4. la qual opera dedicò al Signor Proposto di Prato Messer Pietro Riccio Majordomo del Serenissimo Gran Duca Cossmo I.

RUBERTI (Giovambattista) Joannis Baptista Ruberti Pegalei Monstrum apud Urbem natum, Nones

Martii natum 1513. in 4.

TRUBINI (Aieffandro) Alexandri Rubini Panegyricus Illustriff. & Excellentiff. Principi D. Petro Henriquez quez Azeviedo Com. Fontano Provincia: Mediolanensis Gubernatori, dictus. Mediolani apud Malatestas 1606 in 4.

RUCELLAI (Giovanni) Rosmunda Tragedia di Mes-Sc. XIV. fer Giovanni Rucellai Patrizio Fiorentino nuovamente

ristampata. In Fiorenza appresso i Giunti 1563, in 8.

compose in Roma l'anno 1,24., essendo ivi Castellano di Castel Sant'Angelo, con le note di M. Ruberto Titi dal Borgo S. Sepolero. Firenze 1590. in 8. \* Sono stampate colla coltivazione di Luigi Alemanni.

RUFIGNANI (Vincenzo) Vita del B. Davanzato da Sc. L. Barberino di Val d'Elsa di Prete Vincentio Rusignani, des dicata al Card. Antonio Barberino. Firenze 1569, in 12.

RUFINI (Giacomo) De S. Ivone Pauperum Patrono Oratio habita in ejustem Templo ad S.R.E. Card. a Jaco- P. Bamb.

be Rufino Sem. Rom. Cler. Anno 1677. PP. b.

RUFO (Giovambattısla) Octavii Pentagatht Vita, Au- Sc. VII. ctore Joanne Baprista Rufo. Romæ Typis Varesii 1657. in 8. \* Da nomini dottissimi è stato offervato che molzi de'Letterati più infigni non hanno voluto dar mai in luce cosa alcuna del proprio. Anche nella mia Patria, chiamata con ragione dall'eruditissimo P. Bartoli l'Atene delle buone arti si è veduto questo e nell'incomparabile Niccolò Niccoli, benchè per vero fuo nome Niccolò Falcucci, del quale ho io fortratto alle tarme gli scritti di sua propria mano con tanta sua fatica compilati, e fattigli riconoscere, e tenere in istima, e nel non mai abbastanza Iodato Padre Luigi Marfilii, ed in cento e cento altri. Ad ognuno è noto quanto fossero lontani dallo stampare, il Prior Ruccellai, il Can. Lorenzo Panciatichi, il Conte del Maestro, morri pochi anni sono, e quanto ne siano lontani Giovambattista Ricciardi Lettor delle morali in Pisa, ed il famoso Magliabecchi Bibliotecario del Gran Duca viventi, non solamente eruditissimi, ma eziandio di finissimo e purgatissimo giudizio, del celebre Pantagato comunemente chiamato il Padre Ortavio; così si legge a 7. & a 8. della detta (ua vita . Octvius Pantagathus, de cujus vita 🖰 moribus scribimus adeo nactus sublime 🕻 🕏

crestum ingenium, ut nemo profana, & Sacra, nemo tempora origines & inflituta rerum, immo & Scientia altiora traftare aptius, explicare felicius potuerit; Nibil tamenscriptis exceptum ad nostras manus permiss, nibil ad nostram diem pertulit Gc.

RUFFO (Giordano) Libro dell'Arte de' Mariscalchi Sc. I. per conoscere la natura de'Cavalli, e medicarli nelle loro infermità, e l'arte di domargli, composto per lo dignissimo Caval. Giordano Russo Calaurese nuovamente Itampato. Venezia 1563. in 8.

P. Bamb. RUGGIERI (Sigismondo) Æmulator Divinitatis sive de S. Ivone Pauperum advocato Oratio habita ad Eminentiss Card. a Sigismundo Ruggerio Sem. Rom. Cler. Anno 1666. II. b. 20. car. 148. II. b. 29. car. 1.

RUGGIERI (Simone) La fuga virtoriofa: Ottave in Sc. 1X lode di S.Filippo Neri, le quali benchè non vi fi vegga il nome dell'Autore, sono componimento di Simone Rug-

gieri .

Sc. III. RUGGIERI (Tommaso) Thome Rugerii Aretini Facilis ad Rhetoricam introductio: Peruliz apud Hared. Laurentii Ciani, & Branc. Desiderium 1678, in 12. a c. 12. promette un altro Opufcolo dicendo: Es nos in alio libello de boc trastabimus, mox typis emittendo.

RUGGIERI (Volerio) Lettera all'Illustriff. ed Eccel-Sc. XVIII. lentiss. Sig. D. Pietro Medici di Valerio Ruggieri sopra la festa fatta dal Duca di Carroccio, nella festività di Satt

Gio. Battifta in Firenze. Ivi 1582. in 4.

RUINAGIA (Aleffandro) Alexandri Ruinagia J. C. Sr. VIII. Placentini in suo Florentino Magistratu conciones Papiæ A. M. apud Jacobum Paucidrapium de Burgo franco An. Dom.

1512. die 20. Octob.

5 . . . . . Christianissimo Regi Francisco Insubrium ac Ligurum Duci Victori inclyto quem animi, & corporis pulchritudo orbis delicium faciunt & præ ceteris Regibus beant D. Questi è il titolo dell'Opuscolo senza nome di luogo e di stampatore. Nel principio però d'esso sta così stampato: Alexandre Evinagia Jurisconjulci ad Christianissi num Rezem pro Civitate Placentina Oratio.

RUĿ

R U

RUINAGIA ( Antonio Girolamo ) Alexandri Ruina- Sc. L. giæ J. C. Placentini Vita ab Antonio Hieronymo Rui- Teats nagia descripta Ticini 1581. in 4. T Vi ho aggiunto Vita che ho creduto doversi intendere, mentre in altra maniera come si legge nel Cinelli non v' è fenfo.

RUINO ( Germano ) Oratio de laudibus S. D. N. Se. IX. Pauli V. Pont. Opt. Max. habita Florenties initio Pontificatus iplius pro gatiarum actione, in facro Sanctiffimæ Trinitacis Templo Non. Jun. a D. Germano Ruino Ord. Vallis Umbr. S. Jo: Gualbert. J. U. D. Metaphifica: primum, ac Philosophiæ, morali, deinde vero S. Theol. In almo Ticinenti Gymnafio Professore. Florentiz apud

Franc. Tohum 1604. in 4.

RUMETESCHI ( Gio: Criftoforo ) De Universali Sc. VII. Theologorum Ev. Hilloria ad virum ampliffimum & Excellentiss. Jo: F. Fridericum Hekelium magni nominis Philologum & Polyhistorem Jo: Christophori Rumereschii Rectoris Gymnasii Spirensis Schediasma Historico Ecclesiasticum, sive Epistola responsoria, ubi inter alia de vecustioribus & recentior bus a proribus Euschio Pamphili, Hieronymo, Ruffino, Socrate, Theodoro, Hera mia, Calliodoro &c. breviter differitur Spiræ. Nemetum 2679. in 4 \* Se la maggior parce degli Opulcoli di queste Scanzie, sono stati da me inseriti in esti, per i meriti di chi gli ha scritti . Questo l'inferisco si pel merito di chi l'ha scritto come di quello al quale è indirizzato, ch'è il dottiffimo Sig. Hekelio. E così grande l'amore che il Sig. Rumeteschio ha verso gli studi ed i libri, che udij dir poco fa, avere affai difustrato per questo le cofe, il che gli è d'una gloria immortale.

RUTILIO P. ed Aquila P. Rutilius & Aquila Ro- Se- XVII. manus antiquissimi Auctores. Venetiis per Nicolinum Zoppinum Ferrariensem & Vincentium socios 1519: in 8. \* Quanto mai peccò chi siese questo titolo da cui Sancass. chi mai può capire di che materia trattino questi Scrittori ? Il primo d'effi fece due libri. Il primo : de figuris sententiarum, & il lecondo: de figurit elecution

nis .

nis. L'altro Autore poi che si chiama Romanus Aquilascrisse un sol libro de Nominibus Figurarum & exemplisex Acexandro Numenio. Ambi questi con altri, cioè
Giuliano Rusiniano, Beda, e Pietro Mo olana sormano
un giusto volumetto stampato. Luzdumi 1542. asudi
Seb Griphium in 8. Ciò sia detto per emenda di quelli,
che a' loro libri pongono un titolo da cui nulla paò argomentarsi del contenuto in essi.

G. Lanz, Octavario fatto con grandissima pompa in Ferrara per la canonizazione di S. Catterina Vegri Ferrarese nell' Ottobre 1712, scritta dal Dottor Giuseppe Rusca. In

Perrara per il Pomatelli in 4.

RUSCA (Roberto) Breve compendio d'alcuni huomisni illustri per dignità, santità, e dottrina Cisterciensi con l'origine de'cinque ordini de'Cavalieri, che vestonoabito & osservano constitutioni Cisterciensi del R. P. D. Roberto Rusca Cisterciense; al Sereniss. Sig. Arciduca D. Alberto d'Austria. Milano per Fr. Paganello 1998. in 4.

Sc. VII. RUSCELLI (Girolamo) Lettera di Girolamo Ruscelli. S. G. a M. Girolamo Muzio in disesa delle Signotic: In Vine-

gia al fegno del Pozzo 1581, in 8.

9 RUSCHI (Ottavio) Vedi Caramelli Antonio Fran-

cesco.

Sc. XX.
1. Cice.

RUSIO (Lorenzo) Opera dell'arte del Malsalcio di Lorenzo Rusio nella quale si tratta delle razze, governo e segni di tutte le qualità de'cavalli, e di molte malattie; con suoi rimedi, con la descrizione d'alcune maniere di Morsi, nuovamente di latino in lingua volgare tradotta. Venezia per Girolamo Cavalcaloro 1559. in 8.

Se. XIV. RUYSCH ( Friderico ) Friderici Ruysch Med. Doct.
Dilucidatio Valvularum in vasis Lynfaticis & Lacteis.
Lugduni Batavorum apud Jacobum Mauchee 1687.
in 12.

șe, t. RYFF (Gualterio ) Anatomica omnium human, corpor, part, descriptio picture lineamentis lingula membra

191

bra ad visum exprimens in tabulas redacta opera & diligentia M. Gualterii H. Ryff Argentini Medici; quibus præmissi sunt phlegbotomæ canones aliquot maximo considerandi in missione sanguinis, vigilantissime collecti, & in lucem editi opera ejustem Parslii 1945. fol.

## SA

SABADINI (Orazio) Panegyris ad Com. Claudium Sc. XI. Rangonum Regii Episcopum & Principem Horarii Sabadini Phil. Doctoris Bononiensis Regii apud Flaminium & Flaviam Bartolos 1614.

SABATINI (Carolo) Caroli Sabatini Prædictio Aftro- Se. III. Iogica fuper orta Maria ex Herrusca, Hebraica, latina carmina dicta in Seminario Perusino a Clericis & convictoribus anno 1647.

SABATINI (Galeazzo) Regola facile e breve per fonare sopra il basso continovo nell'Organo monocordo, o simile stromento, composta da Galeazzo Sabatini, della quale in questa prima parte ciascuno potrà da per se stesso imparare da primi principi quello che sarà necessario per simile estetto. Venezia per il Salvadori 1628, in 4. \* Tutte le arti sono oggidi talmente sacilitate mediante la sottigliezza degli artesici che con molta minor satica di prima, si possono con prestezza apparare.

SABATINI (Ludovico) Firmamentum Theologicum se. Xi. Gallici Atlantis Ludovici Magni Christianistima Majestate suffultum, ac reslexo veluti radio pracipui Thessium syderibus piaturatum, quas ad mentem Scoti in generalibus sua Religionis Comitiis, publico certamine propugnandas exponit, Fr. Ludovicus Sabatini, in Florentin. S. Crucis Lyceo Min. Convent. Regens, ac in Patria Bononiensi Universitate Theolog. Collegiatus &c. Roma ex Typ. Dominici Ant. Herculis 1639. in sol. \* Il P. Maestro Sabatini, che è presentemente Reggente nel Convento de Padri Prancescani Conventuali di Bologna sua Patria, e Lettor pubblico di Metassica in

quel famoso studio, darà in suce una sua Filosofia an-

tica, e moderna.

Sc. IX. SABBATINI (Girolamo) De S. Spiritus adventu Sc. XVII. Oratio habita in Basilica S. Petri ad S. D. N. Paulum V. Pont. Maximum a Hieronymo Sabbatino Arminensi Sem. Rom. Convictore ipso Pentecostes die . Rome ex Typ. Jacobi Mascardi 1617. in 4.

Sc. VI. SABELLI (Fatidio) C. Sabelli Fatidii Veronensii Sacularia auspicia. Scitote omnia scire eum qui noverit numerare. Mutinæ ex Typ. Andr. Cassiani 1654. in fogl.

Sc. V. SACCARDINI (Costantino) Sonetto in morte del Serenissimo Ferdinando Medici Gr. Duca di Toscana dedicato al suo Serenissimo Fighuolo Cosimo Medici Gran Duca di Toscana dall'umilissimo servo di S. A. Costantino Saccardini detto il Dottore. Firenze 1609. in 4.

P. Bamb. SACCHETTI (Cefare) Primo e secondo Canto di Cesare Saccheti Bolognese sopra i Benemeriti di Monsigil Reverendiss. Vescovo di Narni Panno 1565. II. b. 26. car. L. \* Era questo Pietro Donato Cesi, che su Vicele

gato e poi Governator di Bologna.

SACCHETTI (Giulio) Relatio facta in Confistorio P. Bamb. secreto coram S. D. N. Alexandro Papa VIII. a Julio Episcopo Sabinense S. R. E. Card. Sacchetto, die 21. Augusti 1662. super vita, sanctitate, actis Canonizationis, comiraculis B. Francisci de Sales Episcopi Genevense Anno 1661. II. b. 39. car. 262.

al Papa poco avanti della sua morte. Anno 1663. Il.

b. 41. car. 420.

Se, XIV. SACCHI (Giovambattista) Boanergi, sive Oratio de S. Joanne Evangelista. Joannis Battista Sacchi Asculani, in Collegio de Propaganda fide Magistri Rhetorices. Romæ Typ. Rev. Cam. Apost. 1663. in 4.

Sc. XVII. SACCHINI ( Francesco ) In sunere Joannis Francisci
Po Bamb. Aldobrandini Illustrissi. & Excellentissi. Principis Generalis S. Ecclesia: Ducis Oratio Francisci Sacchini Soc. Jesu
habita ad Cardinales in Templo S. Maria: super Minervam XVI. Kal. Januarii 1601. Roma: ex Typographia
Aloys.

Aloyf. Zanetti 1602. in 4.

SACRATI (Francesco) Ad Sanctist. D. N. Alexandrum Sc. VIII. Cctavum, Oratio Marchionis Francisci Sacrati Ferrariensis, Ferrariæ 1690. Typ. Bernardini Pomatelli. \* E' questo componimento assai bello sul moderno stile, che imita l'antico. E' il Sig. Marchese Governatore di Carpi per il Serenissimo di Modena, e Figliuolo del Sig. Marchese Giulio Sacrati Mecenate de' Virtuosi, al quale mi confesso molto obbligato per i savori ricevuti.

Poessa del Marchese Francesco Sacrati. Ferrara per il Po-Galant.

matelli 1693 in 4.

SACROBOSCO (Giovanni) Sphæra Joannis de Sacrobosco Se. XII. emendata a Fr. Junilino Theol. Florentino, qui etiam in capite libri adjunxit principia Geometrica ad cognitionem Sphæricorum elementorum necessaria ex variis Authoribus decerpta: In calce libri habes scholia Elize Vineti Santonis Lugduni apud Phil. Tinchium Florentinum 1578. in 8. \* Questo Opuscolo su anche prima stampato in Venezia nel 1534. appr. Gio. Antonio Nicolini in 8. ed in molti altri luogi comentato da molti e tradotto in varie singue.

di SACUZJ (Alfonso) Lenta consultandi sestinatio ad Sc. XII. Eminentiss. & Reverendissimum Princ. Jo: Carolum Mediceum S. R. E. Card. Amplissimum Disceptatio Alphonsi de Sacutiis Perusini Can. R. S. Salvatoris & in Urbe Procutatoris Generalis babita in Ravennate Canonica S. Joannis Evangelista coram Illustriss. & Reverendiss. P. D. Joanne Alphonso Piscinello Ab. Generali, ejustemque Reverendiss. PP. Collegis & Consultoribus, Inclutisque Ravenna Optimatibus pro minoribus comitiiscelebratis IV. Idus Maji 1647. Roma Typis Ludovici Grignani 1647. in 4.

SADOLETO (Gincomo) Jacobi Sadoleti Episcopi Carpenstoratis S. R. E. Card. de Obitu Optimi ac præstantisse. VII.
sem: Cardinalis Friderici Fregosii Homilia. Lugduni apud
Sebastiani Gryphium 2541. in 4. \* L'obbligo che protesso
alla cordialissima Nazione Lombarda sa che con assetto dovuto le cose loro volontieri raccolga e registri, essendo es-

la stata l'asilo e 'l rifugio delle mie persecuzioni.

Tomo IV. B b ... Ja-

34 S A

pretatio in Psalmum Miserere mei Dens secundum magnam misericordiam tuam. Romæ in ædibus Francisci Minitii Calvi anno 1525, in 4. Dedica questa interpretazione, che più volte su stampata, a quel celebre Vescovo di Verona Monsig. Matteo Giberto.

Jacobi Sadoleti Episcopi Carpentoractis in Psal-

Sc. XII. mum 93. Interpretatio. Apud Sebast. Gryphium Lugdun-

1537. in. 8.

Sc. XVII. . . . . Jacobi Sadoleti de Liberis rece instituendis Liber. Venetiis per Jo: Antonium & fratres de Sablo 1537-

Sancaff. in 8. \* Registrasi più sopra tolta dalla Scanzia VII. un'
Omilia funchre di questo degnissimo Prelato del quale è
celebre il Volume: Epistolarum Libri Sexdesim. Colonia:
Agrippina apud Petrum Cholinum: 608. in 8.

¶ . . . . . Orationes duz Clariss. & Ampliss. virorum, altera Jacobi Sadoleti S. R. E. Card. de Pace ad Imp. Carohum V. Altera Jo: Baptista Campegii Bononiensis Majoricensium Episcopi de tuenda Religione in Concilio Triden-

tino babita. Venetiis 1561. in 4. Aldus.

Se. XVII. SAFFI (Pietro) Lo sforzo del merito. Orazione funebre in morte dell'Eminentissimo e Reverendissimo Carlo Card. Cerri Vescovo di Ferrara del Padre Don Pietro Sassi Canonico Regolare Lateranense. In Ferrara 2690. nella Stamperia Camerale in fogl.

SAGITTARIO (Casparo) Casparis Sagistarii D. Histor. Saxon. & Histor. P.P. Programma quo privatas prosectiones quibus Literarum S. Romano Germanici Imperii civitatum Historias propositurus ac illustraturus est indicit. Jenu an-

no 1689 typis Nilianis in 4.

SAIGNER (Giovanni) Magni lepidis naturalis Philoso-Fr. Aris. phia, & vera ars per Joannem Saigner Lutetianum in opus deducta, ac filio Carolo loco inzestimabili thesauri, testamento relicta, & in agone mortis propria manu sublignata-Parisiis. Bremz Typ. & sumptibus Kochleri 1664. in 4.

Oratio de S. Ivone Pauperum Advocato ad Franc. Card. Bar-

berinum in 4.

S & tof

SALAMONI (Mario) Marii Salamonii Patritii Rom. de Principatu Libri septem Romz in Vico Peregrini 1544. in 8. \* Questo dotto e giudizioso Opuscolo su satto ristampare in Parigi l'anno 1578. dal nostro Corbinelli che vi aggiunse alcune sue annotazioni, e lo dedicò ad Pomponium Belourium Regis in sacro Consisterio Constiturium Prasidemque suprema curia Parisians; Parlò di questo Scrittore il Cav. Prospero Mandosso nella sua Biblioteca Romana a carte 134. & a 135.

J SALCE (Pierfrancesco) Orazione dell' Eccellentissimo Signor Pierfrancesco Salce Ambasciator della Città di Feltre al Serenissimo M. Antonio Memmo Principe di Venezia nella congratulazione della sua esaltazione al Principato. In

Venezia 1613. appresso Andrea Muschio in 4.

SALDI (Giovamfrancesco) Jo: Francisci Saldi Genuen- Sc. L. fis, quo excellentissimo Patris Praceptorisque sui prognosticum de salute Islustriss. Horatii Spinula S.R.E. Cardin. amplissimi ac Genuensis Ecclesia tune Pastoris vigilantissimi

probat at defendir. Bononia 1617. in 4.

¶ SALEMINI (Fabrizio) Il Solennissimo Convitto satto muovamente dalla Santità di N.S. P.P. Gregorio XIV. nel giorno della sua coronazione sattà in Roma nel quale sono intervenuti gl'Illustrissimi e Reverendissimi Card., i Presati della Corte, e molti altri Personaggi di conto e vi sono vedute molte cose degne da sapersi di Fabrizio Salemini. In Venezia appresso Giovanni Antonio Rampazzetto 1590. in 4.

SALENTI (Vitaliano) Il Triftarello furoscitto di Colo-Sc. Ilnia, Poemetto piacevole del Conte Vitaliano Salenti Accade-A. M. mico senza nome. In Brescia presso Bartolomeo Fontana

1624. in 11.

I

ı

ì

ì

SALERNITANO (Andrea) Bellum Grammaticale adi- Sc. 1. tum a R. D. Andrea Salernitano Gremonensi. Lugduni apud Drellon 1581. in 8. \* E' stato stampato e ristampato questo curioso Opuscolo cento volte, e si trova anche inserito nell'Amphitear. Sapientia Socratica jocoseria del Dormaccio a 672. 673.

SALERNO (Filippo) Predica della lettera scritta da Sc. XVII. Bb 2 Ma-

Maria Vergine alla nobiliffima Città di Messina del Mòlto Rev. P. Maestro Filippo Salerao d'Alcarà Min. Conv. recitata alla detta Città la Domenica fra l'ottava della felta . In Messina appresso la Vedova di Prancesco Bianco 1641. in 4. \* Corre voce che la Beauffima Vergine ne scrivelle a Firenze un'altra della quale scrive il Padre D. Donato Calvi nel suo Proprinomio Evangelico nella Risoluzione 33. dicendo così: Florentia, Deo, & Domino Jesu Christo Filio meo, & mibi dilecta, tene fidem, infla orationibut, roborave patientia: bis enim sempiternam salutem apud Deum, & apad bomines consequerie. Questa medesima è nominata dal Padre Canisso, confermata da Giovanni Bonifazio, Francesco Vivario, e Giovanni Carragena, riseriti da Giovanni Stefano Menochio Cent. V. cap. c. e di quelta scrisse Francesco Bracciolini , Francesco Maria Magi , Girolamo Petrucci, Gio. Tarlia, ed altri. Ond' io pensava rimproverare la mia amatiflima Patria, che avelle per pretta trasciranza mandato in difufanza memoria tanto degna, e favor così grande della Beatissima Vergine; e partecipatone il penfiero ad alcuni degnissimi Letterati di purgato giuditio, mi fu risposto esser questa assolutamente apocrisa, e da non darfene certezza; come apocrifa ancora, per quanto mi dissero, è la Lettera di Messina, della quale non si supprime la gran festa, che se ne sa per non venerazione alla gran Madre di Dio, e non isconcertar la Fiera che fe fa per tal festa, con danno grande del negosio, essendovi sopra venti Autori che la giudicano come si è detto, non si trovando tal lettera in verun luogo.

sc. XIII. SALIMBONE (Giacinto) Breve compendio della Vita
sc. XVII. del B. Conte Bernardo di Monte Marte della Corbara, composto dal Padre Maestro Giacinto Salimbone Diffinitor Generale del terz'ordine di San Francesco, Esaminator Sino dale nella Diocesi di Narni: Dedicato all'Islustrissimo Sig. Conte Marcantonio Monte Marte, Cavallarizzo maggiore dell'Eminentissimo Signor Cardinal Piavio Chigi. In Ro-

ma per Ignazio de Lazari 1671. in 4.

SALINERO (Ambrogio) Inni per la Bearissima Vergine nostra Signora di Ambrogio Salisero: Pirenze appresso i GiunSA

i Giunti 1611. in 4. \* Di queste Parafrasi d' Inni e di Salmi ne vanno attorno una quantità grande, sì d'antichi come di moderni, ma la vergogna maggiore si è, che que-Re ultime in vece d'essere migliori, son cost di basso stile, e con bassezza di lingua e di concetti spiegate, ch' è proprio compassione a vederle: Però siccome i ritratti de'Principi non dovrebbono che per mano d'eccellenti, e d'accreditati Macitri effer dipinti, cost i Salmi e gl'Inni non doverebbono da certi Dottoruzzi esser tradotti, che non intendendo i sensi pigliano di grandi equivoci, e la Maestà di quelle Sacre Canzoni in certo modo maltrattano, col dovuto decoro non le portando, e con altezza di stile non le volgarizzando. T Se il Cinelli avelle avuto il contento di vedere le moderne Parafrasi de'Salmi e degl'Inni del Padre Don Costantino Rotigni Monaco Cassinense, la prima flampata in Furenze, e la seconda in Padova, averebbe altrettanto queste lodate, quanto ha hiasimate quelle che nella precedente offervazione non ha voluto nominare. E in vero dire quelle Parafrasi sono nobili, buone, sondatamente espresse, e piene d'unzione.

SALMASIO (Baldassare) Oratio Balthessaris Salmassi Sc. X. Frassinetensis de laudibus Christiana Vita, habita Vercellis in Augustissimo Divi Eusebii delubro a Galeatio Critto Equ. Adolescentulo lectissimo, et ad amplist lacum expectato in magna Nobilium civium frequentia. Vercellis apud Gul.

Nerlmum #577. in 4.

Aragonii Marchionis, Vasti Principis, Illustrissimi, Bellicossissimique Herois Oratio Castellacii babita in maximo homestissimorum Municipum conventu ad XI. Kalend. Febr.
MDXCIII. ac dedicata Serentsimo & Maximo Duci Mantuae & Montisserrati, Principique omni virtute & gloria eminentissimo Audtore Balthassare Salmasso Cive Casalensi.
Alexandriae apud Herculem Quinstianum 1596. in 4. \* Al
vedere anche in que tempi si dava il titolo d'Eminentissimo

Dal nominarsi l'Autore in questo suogo cittadino di Cafale potrebbe nascere qualche dubbio se sosse deve sare pocedente, ma come questa è una dissicoltà che deve sare pocea im-

198 S A

ca impressione, sapendosi quanto sia facile essere cittadino d'una Città, benchè nato in qualche luogo da quella diverso, così concordando il nome e il tempo dell'Autore l'ho la sciato sotro un solo titolo.

SALMINCIO ANDREA. Vedi Incerti Sc. II. Lett. F. Sc. XVII. SALOMAC (Guglielmo) Lauretanz Mariz Parenti Dei fimul, & D. Marco Apostolo Christi Venetiarum. Patrono perpetuo Academia Sacra Guilielmi Salomac Sacerdotis Galli

perpetuo Academia Sacra Guilielmi Salomae Sacerdotis Galli Doctoris, & Professoris in Philosophia & Theologia Pata-

vii 1661. Typ. Pauli Prambotti in 4.

SALVADORI (Andrea) Il Medoro di Andrea Salvade ri rappresentato in Musica nel Palazzo del Sereniss. Gran Duca di Toscana per l'elezione di Ferdinando II. Impentore. Firenze per il Ceconcelli 1623. in 4. \* E' stato ristampato in Roma nel primo Tomo dell' opere del detto Salvadori a 129. ma male assai, però chi ha le prime edizioni non se ne privi.

Sc. 11. .... Sonetti del Signor Andrea Salvadori in Iode del campo Imperiale, e morte del Re di Svezia. In Piren-

ze per il Ceconcelli 1633, in 4.

Sc. H. fentazione d'Andrea Salvadori. Firenze per il Ceconcelli Tegl. 1624. in 4.

Sc. II. ..... Applausi del Sole e d'Infinite stanze d' Andres Salvadori nella venuta in Italia della Maestà dell' Infanta Maria di Spagna Regina d'Ungheria, alla Serenissima Arciduchessa Maria Maddalena d' Austria Gran Duchessa di Toscana. Firenze per Zanobi Pignoni 1630. in 4.

ca di Toscana Cosimo II. fatta in Firenze il Carnevale del 1615. di Andrea Salvadori. Firenze per Zenobi Pignoni in 4-

Arciduca Carlo dopo il Banchetto alla Villa Imperiale, Villa della Serenisima Arciduchessa Gran Duchessa di Toscana. In Firenze per Pietro Cecconcelli 1624. in 4. \* E' componimento del Sig. Andrea Salvadori, come si vede dal sina d'esso.

. . . . . Battaglia fra Tessitori sesta rappresentata in Finnel

S A 199nel fiume Arno ne'15. Luglio 1619, posta in luce da Pietro Cecconcelli. Firenze 1619, in 4. \* Questa è opera del Salvadori.

SALVADORI (Francesco) Il Filosofo Cortigiano, o sia Sc. II. il Seneca dell'Abate Francesco Salvadori dedicato all'Eminentissimo e Reverendissimo Princ. il Sign. Signsmondo Chigi.

Venezia 1675. appresso Bart. Tramontino in 12.

Ballo rappresentata in Palazzo il Carnevale del 1862, alla presenza dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Farnese Legato di Bologna inventata e descritta dal Sig. Francesco Salvadori Gentiluomo di Sua Eminenza. II. b. 41. carte 47.

Serenissimo Electore Palatino del Reno Guglielmo Duca di Neoburgo, e della Serenissima Electrice Annamaria Luisa Principella di Toscana Epitalamio del Dottor Antonio Salvi. In Firenze 1691, per Ant. Navesi detto della Nave Stampatore di Sua Altezza Serenissi in sol. \* Certi Catoni non vogliono sentir altro da' Medici, che ssoderar Asorismi, quasi che il divertirsi colle muse e con Pallade sia un errore di lesa Maestà, come che sussi meglio sollevarsi con Bacco. Ecco un Medico che compone e perciò degno con licenza di questi stirichi Satraponi di lode e d'applauso.

SALVIATI (¡Leonardo) Orazione del Cavalier Lionardo Sc. [.
Salviati recitata da lui in Pila il di 22. Aprile 1571. al Capitolo Generale della Religione di San Stefano. Firenze per
i Giunti in 4. \* E'ristampata nel primo libro delle sue Ora-

zioni .

1

i delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
si delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
si delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
si delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
si delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
M.
M.
M.
M.
si delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
si delle lodi di Pier Vettori Senatore ed Accademico Piorensi M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Si H.
Si H

. . . . . Seconda Orazione di Lipsardo Salviati nella Sc. II. morte

morte dell'Illustriss. Sig. D. Garzia de' Medici, all'Illustriss. e molto Religiosa Università de'valorosissimi Cav. di Santo Stefano. In Pirenze appresso i Giunti 1562. in 4. \* Sonovianche due Sonetti l'uno di Benedetto Varchi, l'altro del Salviati, e si trova nel Volume dell'altre sue Orazioni.

Sc. VI.

Cav. nell'anno stesso Benedetto Varchi Letterato che seno per nobiltà, almeno compereva per Letterata erudizione.

Se. XIX. Se. VI.

viati, recitata da lui nell'Esequie di Cosimo Medici Gran Duca di Totcana, e Gran Maestro della Religione di S. Stefano, celebrate l'ultimo di d'Aprile 1574, nella Chiesa dell' Ordine di Pisa: Firenze 1574, in 4. Fu il Salviati oltre l'effer buonissimo Oratore, molto esperto nella nostra lingua, come l'opere sue dimostrano. Parmi anche questa esser nel Volume di sue Orazioni.

Sc. XIX. G. Lanz.

. . . . . Terza Orazione di Lionardo Salviati nella morte di D. Garzia de'Medici. Firenze presto i Giunti in 4.\*

ftra, la Fiorentina favella, e i Fiorentini Autori, essere a tutte l'altre Lingue, così antichi come moderni, e a tutti gli altri Scrittori di qual si voglia lingua, e di gran lunga, superiori. Firenze per li Giunti 2564 in 4. \* In quesa Orazione il detto Cavaliere sece veramente gli veri ssorzi di suo nervosissimo talento. \*

nederto Varchi. Firenze per li Giunti 1565. in 4.\* Quanto poco mai tardò la Morte a decidere fu la gara Virtuola tra Varchi, e Salviati. E da credere, che questo travagliafe di buon cuore intorno questa Orazione. \*

Consolato l'anno 1566. Firenze per il Torrentino 1566. sin 4..... Orazione di Lionardo Salviati per la Coronazione di Cosmo Medici. Fiorenza appresso il Sermartelli 1570. in 4. \* Quattr'anni dopo recità il Salviati l'altra Funerale mella morre di Cosmo.

SAL-

SALVINI (Giacinto) Camaldolese. Traslazione del cor- sc. XVII. po di S. Ciarice V. e M. promossa e satta dal Reverendiss. Padre Abate D. Pietro Ferracci Generale Apostolico della Congregazione Camaldolese nella Chiesa del Ven. Monistero delle M. M. R. R. Madri di San Pietro di Lucco nel Mugello la Domenica ultima d'Ottobre 1661. descritta da Don Giacinto Salvini Fiorentino Confessore ordinario del sudetto Monastero. In Forsi per Giovanni Cimatti in 4.

SALUTATI PIERI (Co'nzio) Tractatus infignis & ele- Sc. II. gans Colutii Pitrii Salutati de nobilitate Legum & Medicinæ in quo terminatur illa questio versatilis in studiis utrum dignior sit scientia Legalis, vel Medicinalis Venet. in Ædibus Jo. Baptistæ Paderzani 1942. in 8. \* Fu dato in suce questo dotto ed erudito Opuscolo da Girolamo Gigante I.

C. da Imola nel 1542.

SALVUCI (Marcantonio) Marci Antonii Salvucii Aca- Se. XVII. demici Insensati Oratio in sunere Ssortiæ Oddi ad Illustriss. & Reverendiss. Principem Odoardum Farnesium S. R. E. Card. Amplissimum. Perusiæ ex Typ. Augusta 1612. in 4.

Carta de la Cast glione. In Perugia nella Stampa Augusta per Marco Navarini e compagni 1614. in 4.

SALVUCI (Salvaccio) Novelle distinte particolarmente sc. xv. in dodeci mesi dell' anno, cominciando a Gennajo dette le Mesate di Salvaccio Salvacci. In Firenze presso France-sco Tosi alle Scale di Badia 1591. in 4. \* Questa è la pri-

ma Novella.

in dodeci mesi dell' anno cominciando a Gennajo dette le mesate di Salvaccio Salvacci. In Firenze presso Francesco Tosi alle Scale di Badia 1591. in 4.

SALUZZI (Pietro Paolo) Stemmatis gentilitu Eminentils. Se, XVII. & Reverendils. D. Fr. Laurentu Brancati de Laurea Ord. Min. Conv. S. Francisci S. R. E. Cardinalis Bibliotecarii Eucomiastica descriptio. Neapoli ex Typogr. Catoli Portili Tomo IV.

1681. in 4. \* Benchè in questo Opuscolo non vi si legga il nome, è certo ch'è parto della dotta penna del Signor Don Pietro Paolo Saluzzi dell'abito de' SS. Maurio e Lizzaro .

SAMANIEGO ( Pictro ) Sol Divinus, Oratio habita in Sc. XII. Sacello Quirmali die Sanctiffime Triniratis Sanctiffimo Domino nostro Innocentio XII. Pont. Maximo dicata a Prtro Samonego Bachalaureo Salmanticenfi ac J. V. D. Anno 1695. Romæ Typ. Jo. Franc. Buagni 1695. in 4.

Sc. I. G. D. SAMUELE R. Aureus Rabbi Samuelis tractatus ad Isac Rabbi Sinagogæ quæ est in Subiulmeta forma Epistola conferences: in quo ita egregie hujusce tempestatis miler rimus Judeorum fratus exprimitur, & in ipfos voluntate plane non ignorantia errare aliqua palam fit, ut quid hot iplum infelicissimum genus hominum respondent omnim non habeat. Qui quidem trastatus, quod superiori mirifice subscribat arque subscribat e tenebris in quibus deu jacuit, revocatus opera atque beneficio illustris admodum Rev. D. Don Martini Alphonsi Vivaldii S. Theol. ex Bononiensi Colleg. Excellentifs. Doct. atque pracedentis glossatoris, ac tandem ab omni injuria vindicatus, correctus, emendatus iterum in lucem prodit Venet. apud Baretium Baretii 1592. in 4.

se XVII. ed argomenti sottilissimi del Sapiente Ebreo Messer Samuel per li quali lucidissimamente si vede la Fede Crisciana a comfusione degli Ebrei, Populo dura cervicis, esser quella la quale ereditar fa la vera Terra di Promessione cioè sempiterna

gloria. În Vinegia 1545. în 8.

. . . . . Tractarus Rabbi Samuelis errorem Judzorum indicans. Venetiis per Georgium de'Rusconibus Mediolanen-

fem 1518. in 8.

SANCASSANI (Dionifio Andrea) Phoes Terapeja Cla-Sc. XIV. rifs. viri Jacobi Ripæ Bononiensis olim Regioli Medici Thefibus expolita atque a Dionifio Andrea Sancassani Med. ac Philof. totim antithefibus contradicta. Guaftalle: Typ. Alexandri Giavazzii 1683. in 4.

. . . . . Dionysii Andrea Sancassani Saxolensis in Urbe Cyma5 Å 203

Cymacli Med. Pract. Pub. Profess. inque Ferrariensi celeberrima Academia Collegæ &c. Polyandrum nempe Dissertationum Epistolarium quibus Medica eruditis intersternendi Sepulcralia nonnulla monumenta tum nova, tum antiqua ab obscuritatis situ, ac squallore vindicata Doctiorum criteriis sistuntur, enneas, cui attexitur suggrundarii specimen. Uberiora suggeret Index sequens &c. \* E'questo un Indice di nove dissertazioni che il Signor Dottor Sancassani descrive nel suo Poliandro, con un suggrundario stampato in Ferrara 1701, in 4.

de SANDOVAL (Sanzio) Ad Sixtum V. Poht. Opt. P. Banh. Max. Oratio Sanctii de Sandoval Theologi de S. Joanne Apostolo & Evangelista, habita in Sacello Vaticano VI.

Kal. Januarii MDLXXXIX, II. b. 6. car. 178.

te ad Sixtum V. Pont. Max. Oratio habita in Sacello Vaticano XV. Julii Anno fal. humanæ 1590. II. b. 5. car. 277. II. b. 6. car. 244.

SANLONGOMONTANI (Cristiano) Christiani San Sc. VI. Longomontani Inventio Theorematis nobilishimi, cujus confequentia necessario demonstrat lineam Circularem rece Symmetram in natura extare, & ideo illam huic sequatem dari posse:

Quod natura probat, facili mox arte paratur: Quod natura negat, sed nec ab arte venit.

Excusa Hasnize a Salomone Sertore Academize Typogra-

pho. Anno 1643. in 4.

figuris Circulo adscripris, & per numeros determinatis, data Circuli Diametro a Gristiano S. Longomontano inventa, & omnibus ingenuis Mathematum studiosis ad examinandum relista. Accedit Catalogus Trastatuum de argumento Cyclometrico in lucem ab Authore emissorum. Hasniz Literis Salomonis Sartorii. Anno 1644. in 4.\* Era questo per quanto l'opere sue dimostrano uno studioso Mattematico.

Pellii contra Christianum S. Langomontani E'Augue Joannie Sc.

circuli E'Aergaes Hafnissanno Domini 1644. in 4.

Cc a SAN

.o<sub>4</sub> \$ A

Sc. IX. SAN LEOLINI (Francesco) Delle lodi di Piero degli Angeli da Barga Orazione di Francesco S. Leolini Piorentino recitata nell'Accademia della Crusca. In Firenze per Giorgio Marescotti 1597.

SANLEONÉ (Licinio) Cornicis Picatæ sive Locurlii Metamorphosis a Licinio Sanleone Heroico carmine descript. Patavir 1687, in 8. \* Stimo che l'Autore di quest'Opuscolo per quanto dalla lettura di esso raccogliesi, dileggi qualche Personaggio, che abbia per fini politici mutato abito e nome.

se. 1. SANLORINI (Alessandro) Polvere schernita ovvero invettiva contro il Tabacco d'Alessandro Sanlorini di Prunsibata con l'aggiunta delle possille di Latanzio Rigogoli da Nibbiaja al Sig Ercole Nozzolini. Firenze per l'Onostri 1654-in 12. \* Questa è opera di Matteo Pinelli ma è castrata e verrà presto in suce intiera.

SANMINIATI (Amadeo) All'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Guinigi Arcivescovo di Ravenna e Principe eletto da N. S. Clemente X. Plenipotenziario per sia pact fra i Principi Cattolici Oda d'Amadeo Sanminiati. In Lucci

presso Facinto Paci 1675. in 4.

tissimo Card. Girolamo Bonvili Vescovo di Lucca, detta dall'Illustriss. Sig. Amadeo Sanminiati Canonico dell' insigne Collegiata di S. Michele nell'Esequie celebrate dall'Accade mia degli Oscuri il giorno 5. di Maggio 1677. In Lucca per Jacinto Paci in 4.

SANMORTO (Alpino) Vedi Spinola Marmi Tommalo.
SANO (Fesso) Hermeticz Disciplina Lucifer, quo in gatis errorum tenebris, secretiora naturz arcana revelantus Authore Phesio Sano de annoie. Bononiz apud H. Antonii Pisarri 1680. in 12.

Sc. XII. SAN SEVERINO (Carlo) Ode Parafrastiche sopra i Sc. XVII. Salmi di David pentito di Carlo San Severino: All'Eccelleni Sc. XX. za di Monsig. Reverendiss. Giacobo Altoviti Arcivescovo d' A.Vallisa. Atene Nunzio Apostolico appresso la Serenissima Repubblica di Venezia. In Padova per Paolo Frambotto 1664. in 4-

SANSOVINO (Francesco) L'arte Oratoria secondo i mor di della lingua volgare di Francesco Sansovino divisa in tre

libri ne'quali fi ragiona tutto quello ch'all'artificio appartiene così del Poeta, come dell'Oratore coll'autorità de no. ftri Scrittori . In Vinegia 1546. in 8.

di SANTAGATA (Ippolito) Vita di S. Sigismondo Re Se- XVII. di Boigogna descritta dal P.F. Ippolito di Santagata Carme-

tano Scalzo e da lui dedicata all'Illustriff. & Eccellentiss. la Signora Principella Madre Suor Alelfandra Pica Abadella delle Monache di S. Chiara in S. Ludovico della Mirandola.

In Ancona nella stamperia di Francesco Scrafini 1668, in 4.

SANTAGATA (Simone) Supplex Libelius ad S.S. D. N. Sc. VIII. Innocent. XI. Pont. Max editus occasione Processionis gemeralis habitæ a RR. PP. Ord. Serv. B. M. V. a Societate Immaculatz Conceptionis ejuldem apud S. Georg. Bononiz simonis Jantagata Colleg. Eccl. S. Mariz Majoris de Bononia Canonici. Bononiz 1679 in fol. palan. \* Quetto candidifsimo, e virtuolissimo Sacerdote ha fatti molti, e molti componimenti per l'Immacolata Concezione di Maria sempre Vergine, esortando i maggiori Letterati d'Europa a difenderla e sostenerla, oltre molti altri componimenti posti in diversi Libri, come ne'Secoli Agostiniani del P.Luigi Torelli, nelle Colluctationi Legali di Vincenzo Bondeno, e d'altri : Il P. Ipolito Marracci della Congr. della Madre di Dio di Lucca, degnise fratello del P. Lodovico della stessa Religione confessor di N.S. da me altrove mentovato, nell' Appendice della Bibliot. Mariana, impresta in Colonia Agreppina 1683, doppo la morte dell'Autore molti anni, così scrisle : Simon Santagata Italus Bononienfis S.T. Doctor eruditus , Vir pietate, & Virtute infigues, & Deipara Virgini fine macula Concepta aternis amoris nexibus devinhus, mibi ex sua benevolentia Amicus omnino clarissimus, edidit ad Alex.VII. Pon-Max. Elegiam omaino pulcherrimam, qua illum enixe regavit: ut sententiam afferentem Animam Beatifs. Marie Virg. in sin ereatione, & in corpus infusion: a peccato originali preservatano fuife in cen,um dogmatum Fidei referat. Ha dati in luce vari componimenti sopra quelta stessa materia, ed ha pronta per dare alle stampe un'Opera intitolata, Immaculata Deipara Virg. Maria Conceptio a Viris principibas afferta. Mi pince di registrase in questo luogo un epigramma già son mol-

ti anni da lui composto sopra la stessa materia, ne più pub-

blicato alle stampe.

Ad Petrum de Alea, & Asterga Ord. S. Franc. strictioris observ. pro duobus voluminibus, quorum alterum inscribetur: Militia Immaculatæ Conceptionis Virg. Mariæ, &c. in quo recenset sex millia Auctorum, qui Immaculatam Conceptionem desendunt.

Alterum: Radii Solis Veritatis, &c. pro ead. Conceptione.

Hostem qua domino trivit pede parvula ; Vittrix,

Petre, audit duce Te, Militibusque Tuis. Immunem calamis communi e clade tuentur Sex Bellatorum milia lella Tibi.

Sole vetus candem caligo facessat oborto;

Non abeat: clare, que latuere, patent.
Scriptorum biac audis merito signaculum, avitam
Qui maculam in pulcra Virgine rite negant.

Alexander Septimus:

Anagramma: Rex spes mundi læta.

REX MUNDI solio SPES LAETA loquatur ab also: Concepta est sine Ada labe MARIA Passis.

Quas Sol Hefperius tenebras non dispulit , Astrum

Illustres Chisium lumine inocciduo.

SANTI (Antonio) L' Aquila rediviva Oratorio Mulicale nell'affunzione dell'Illustrissimo e Reverendissimo D. Carlo Molza al Vescovado di Modana; Ivi per il Cassiani in 4. \* Questo componimento è del P. Antonio Santi della Compagnia di Gesù.

Se. XIV. SANTI (Girolamo) Panegirico Sacro detto dal P. Girolamo Santi della Compagnia di Gesà l'anno 1697. In Mantova, ed in Piacenza nella stamperia Ducale di Gio: Bazachi 1697. in 12. \* La subita ristampa è manisesta pruova dell'eleganza del componimento, che hasterebbe per rendetlo accreditato, ma molto più per esser il P. Santi Autore di questo bellissimo e giudiziosissimo Panegirico uno de'più insigni Predicatori della nostra Italia.

sc. II. SANTI (Gifmondo) Rime del Signor Gifmondo Santi nella grande Academia de' Filomati D. lo Spaparato. In Siena per Silvestro Marchetti 1604. in 12.

SANTI (Leone) Gregorii XIII. Pont. Opt. Max. Lauda- P. Bamb. elo habita in annuis ejus Parentalibus a Leone Santiio Soc. Jefu in Aula maxima Collegii Romani Anno MDCXVIII. II. b. 4. c. 39. \* Il P. Leone Santi visse Religioso di pietà singolare e d'erudizione conspicuo.

nes ad Perufinos duz habitæ duobus hisce postremis annis 1609. & 1610. cum 3. Non. Novemb. Literarum initia publice auspicatus est. Perusiz apud Alexandrum Perutiam

1610. in 4.

SANTINI (Vincenzo) In Funere Francisci Card. Bonvisii Episc. Lucen. Oratio habita in Æde S. Crucis, & Bo-Sc. XI. naventuræ Nationis Lucensium Nonis Januarii a Vincentio Santino Lucensi. Romæ Typ. R. C. Apostolicæ 1701. in 4

de SANTIS (Tommafo) Il Paragone de pensieri di Tom- Sc. XIII.

Brancaccio. In Lione 1646. con privilegio in 13.

de SANTIS (Giovambattista) La Fama per l'arrivo in Sa. IX. Roma dell'Eccellentissimo Signor Francesco Sosa Ambasciador di Portogallo Oda di Giovambattista de Santis indirizzata al medelimo Eccellentissimo Sign. Ambasciador di Portogallo. In Roma per Michelangelo Tinassi 1670. in 4.

SANTORIO (Paolo) Discorso sopra il Giubileo univer- sc. X. sale dell'anno Santo 1600, nel quale s' intende come su ordinato l'anno Santo del Santissimo Giubileo, e quello che il Sommo Pontence celebra e solennizza nell' aptire se porte Sante insieme colle cerimonie satte dagt' Illustriss. e Reverendiss. Card. nella detta solennità del R. Paolo Santo-vio Napolitano. In Venezia appresso Giovanni Alberti 1600. in 4. Santorio e non Sartorio come sta nella X. Scanzia è il cognome dell' Autore, avendolo riscontrato sull'Opuscolo.

SANTOTISI (Cristoforo) Concio R. P. Mag. Christopho- sc. 1x. ri Sanctotisii Hispani Brugensis Ord. Herem. D. Augustini habita ad Sacros. Occumenicam Synodum Trident. de signis verze Ecclesia agnoscenda Dominica tertia Quadrage- sime 1563. Venet. ex officina Jordanis Ziletti 1563. in 4.

20\$ 5 A

Sc. VIII. SANZIO (Dario) L'Impudicizia schernita compossione per Musica nella fetta di S. Francesco di Sales all' Altezza Serenissi, della Sig. Duchessa di Modana. In Modana per Andrea Cassiani 1667. in 4. \* Autore di quest' Opuscolo è il P. D. Dario Sanzio.

Sc. VIII. SAPILLI ( A'effandro ) Alexandri Sapilii Romani Sem. patrii Clerici. Oratio de S. Ivone Pauperum Advocato. Ro-

,2022 1624. in. 4⊪

¶ SARA (Baldaffare Antonio) Le glorie de figli ne' Padri, e negl'Avi riforti per occasione delle Nozze di Sar Eccellenze il Sig. Antonio Diedo con la N. D. Sig. Andriana Michiel Congratulazione di Baldaffare Antonio Sara confecrata al gloriofo nome dell'Illustriss. ed Eccellentiss. Siga. Pietro Garzoni Avo materno dello Sposo in 4. senza luogo di stampa e nome di stampatore.

SARACINELLI (Bernardino) De S. Spiritus adventu Oratio habita in Sacello Pontificum Quirinali ad SS. D. N. Clementem X. Pont. Max. a Bernardino Saracin:llo Urbevetano Sem. Rom. Convict. Rome. Typ. Ignatii de Lazaris

2676. in 4.

SARACINELLI (Ferdinando) La liberazione di Ruggiero dall'Ifola d'Alcina Balletto rappresentato in Musica al Serenist. Ladislao Sigismondo Principe di Polonia e di Svezia nella Villa Imperiale della Serenist. Arciduchessa d'Austria Opera del Sig. Ferdinando Saracinelli Bali di Volterra. Firere 2015, in 4. nel quale sono le figure in ramed'Alsonso Parigi.

SARACINI (Gberardo) Orazione per l'Esequie della Serenissi. Madama Caterina de Medici Duchessa di Mantovare citata dal Sig. Ab. Gberardo Saracini Cav. di S. Scesano nella Metropolitana di Siena. In Siena appresso il Bonetti 1629 in 4. \* Nominai quest'orazione nella V. Scanzia, ma perchè mancai in alcune notizie, l'ho replicata. A c. 23. vi si legge stampata la bellissima canzone del celeberrimo Cardinal Pallavicino in morte di Madama Serenissi. Caterina Principessa di Toscana, e Duchessa di Mantova, che si trova anche stampata altrove. Non so per tanto come nella scelta di Porsie Italiane de'più nobili Autori del nostro secolo impresse in Venezia dal Baglioni l'anno 1686. Pabbiano a c. 148. inseri-

Sc. I. sc. V. Tegl. Sc. VIII.

Sc. I. P. Bamb

Sc. IV.

109

ta come non mai pel passato stampata, mentr'era stata impressa l'anno 1629. Monsig. Saracini morì Proveditor dello Studio di Pisa, e Monsig. d'Cavalieri, pativa un infermità simile alsa plica polonica, poichè in facendosi la barba sentiva dolor ben grande, e dalle radici de'peli usciva il sangue vivo. E'anche con quest' Opuscolo un' Ode latina di Monsig. Fabio Chigi poi Alessandro VII.

SARAVA (Giovanni) I quattro libri della Filosofia natu- Sc. II. rale di Gioan Sarava dove Platonicamente, ed Aristotelica- Salv. mente si discorrono tutte le principali materie sische, le prime cagioni e gli effetti loro, e i fini, ed in particolare si ragiona del mondo, delle Meteorologie, de metalli, e virtà, e proprietà delle pietre tradotto di Spagnolo in Italiano

dal Sig. Alfonso Ulloa. Vinegia 1,65. in 8.

SARDI (Aleffandro) De Nummis liber in quo antiqua pecunia Romana & Graca metitur pretio ejus que nunc est in usu. Maguntiaci 1579. in 4. Alexandri Sardi Ferrariensis. \* Il Sig. Rodio sece ristampare quest'Opuscolo dal Frambotto in Padova.

SARDI (Giuseppe) Orazione funebre per la morte dell' se. XVI. Eminentis, e Reverendist. Sign. Card. Francesco Bonvisi Vesc. di Lucca, detta dal M.R. P. Giuseppe Sardi della Congr. della Madre di Dio, nell'esequie celebrate nella Cattedrale di S. Martino si 27. Agosto 1700. in 4.

SARDI (Pi.tro) Discorso sopra la necessità dell'Archite Sc. XI.

tetura militare di Piuro Sardi. Venezia 1642. in 4.

SARNELLI (Pompco) Guida de'Forastieri curiosi di vedere e considerare le cose notabili di Pozzoli, Baja, Miseno, Cuma, ed altri luoghi circonvicini. Ritrovata colla
lettura de'buoni Scrittori e con la propria diligenza dall'
Abate D. Pompco Sarnelli nuova edizione in Napoli 1688. a
spese d'Antonio Bulison in 12. con figure \* Non piccolo
obbligo hanno tutti gli sludiosi al Dottissimo Sig. Ab. Pompco
Sarnelli, che con tanti suoi dotti, curiosi ed utili libri, va
giornalmente giovando a tutti, ed illustrando la Repubblica letteraria; grandi obbligazioni si deono eziandio al cortesissimo ed onoratissimo Sig. Bulison, che non perdonando
a spesa d'alcuna sorte, è cagione ch' escono in luce tanti
ottimi Libri, molti de'quali anche esso con generosità di
Tomo IV.

Dd Princi-

210 S A

Sc. IL

5 1.0.

Principe, dona ad nomini dotti, ed amatori delle Lettere.

Sei XX.

SARPI (Paulo) De Jure Alylorum Liber singularis Petri Sarpi J. C. alias P. Pauli Servitæ. Accesserunt Viti eruditi collectanea de Asylis. Venetiis apud Robertum Mejeti 16 7. in 12.

SARTORIO (Bourfazio) In Columbarum gemitu, Di-Se. XIII. feedenti e præclarissimi Carcerum Monasterii Gubernio optigesto Reverendiss. ac præstantiss. Patri D. Gregorio Cappafanta Abbati meritam laudem D. Bourfacius Sartorias Patavinus contexuit. Patavii Typis Pasquati 1679. in 4.

vinus contexuit. Patavii Typis Pasquati 1679. in 4. SA SONI (Giovanni) Johnnis Saxonii Hattestedii comment. ad Orationem Cic. pro Sex. Roscio Amerino, epidem Oratio de Utilitate studii dicendi , ejustem oratium cula de observandis legibus Basilem in 8. 1545.

SAVELLI (Amelia) Breve Dialogo nel quale si discorre, come quel Santo Monte della Verna sia stato prima donato a S. Francesco; di poi privilegiato di molte Santa apparizioni, e spetialmente delle Stimmate del Crocisso Serasso, ornato di S. Reliquie, e di molti Tesori d'Indubgenze. Raccolto dal R.P.F. Amelia Savelli da Stia Min. Oste Predicatore in detto Sacro Monte. In Firenze per Gio. Antonio Canco 1616, in 3. \* Mentr'ero al Borgo S. Sepoletro, sovviemmi aver veduto un litrumento antico che di ceva ch'il donator di questo Santo Monte su il Co. Orlando Cattani, ma di qual famiglia susse m'è ignoto; avvegnachè molti si sieno in que'secoli chiamati Cattani o Coptani, parola che appresso soro sono sa Signori e Padroni.

SAVELLI (Dionifio) Theorica Praxis five ad manus eledionum Capitularium maxime virorum regularium prefertim Ord. S. Augustini pro utroque foro ad X. capita reda-Ra & digesta per Magistrum Fr. Dionysium Savelli ejustem Ord. Alumnum a Civitate S. Sepuschri Priorem S. Jacobi Majoris Bononim. Bononim ex Cam. Typographia Manusessana 1692. in S.

Sc. III. SAVIGNANI (Girolamo) Hieronymi Savignani e Societa Jefu Sponfus Sanguinum, five Christi cum cruce connubu, Oratio habita in Parafeeve ad SS. I). N. Urbanum VIII. Rotum ex Typ. Franc. Corbelletti 1635. in 4.

Sc. VIII. SAVILIS (Enrico) Henrici Savilis Angli Commentarius

de milicia Romana ex Anglico latinus factus. Heidelbergu typis Voegelianis 1610. in 8. \* Vi fono anche altre edi-

zioni di quello eradito e giudiziolo Oppleolo.

SAVINI (Ignazie) Il Tempio animato Panegirico in 10-5c II. de della B. Caterina di Bologna della prima Regola di S. Chiara del M. R. P. Ignatio Savini Romano Predicator clarifa. e già Ministro Provinciale della Provincia Romana de Minori Offervanti predicato in Bologna nel celeber, pulpito di S. Petronio l'anno 1673, correndo la fer. 3, della Dom. 4. di Quaref. all'Illustriff. & Eccell. Sig. la Sig. Principella Suor M. Aleffandra Pichi nel nobiliff. Monaft. di S.Ludovico della Mirandola, Bologna per Giac. Monti 1672, in 4.

. . . . . La Transfigurazione Politica Criftiana , deli- Sc. XII. neata nella Trasfigurazione di Critto. Discorso fatto nella Sala dell'Eccellentiff. Senato di Lucca il fecondo Sabato della Quarefima dell'anno 1687. Dal M.R.P. Ignatio Savini Rom. M. O. di S. Francesco Predicatore nella Cattedrale e dedicato agl'Illustriss, ed Eccellentiss. Sig. li Sig. Anziani e Gonfa-Ioniero dell'Eccellentiff. Repubbl. di Lucca ; In Lucca ap-

presso Jacinto Paci 1685, in 4.

. . . . . La Pesca fortunata per le glorie del Santo Ve- P. Bonh. scovo e Principe di Geneva Francesco di Sales, Panegirico del M.R.P. Ignazio Savini Romano MO. Predicator Clariffimo, e Custode della Provincia Romana Offere. Recitato dallo tiesso al Sacro Collegio de Cardinali nella. Chiesa de San Luigi de'Frances la Domenica quarta dopo la Pentecoste Anno 1665. II. b. 25. cer. 101. \* Diverse Città principali d' Italia possono render buona testimonianza del P.Ignazio fattofi udire con meraviglia degli Afcoltanti, o fruttuofo Predicatore ne'Pergami, o Dicitore eloquente nell'Accademie.

. . . . . La Rofa d'oro; per la B. Rofa di Lima del terso Ordine di S. Domenico Panegirico del M.R.P. Ignazio Savini M. O. Ministro Provinciale della Provincia Romana . Recitato per la Soleunità della B. Rofa in Roma nella. Chiefa di S. Maria sopra Minerva. Anno 1669. II.b. 39. c. VIII.

SAULI (Paulo) Pauli Saulii Paschalis J. C. Patritii Ge- Sc. Mill. nuenfis filu pro collato munere Rectoris Pilange Universitatis Anno a Partu Virginis MDCXVII. Gratiarum actio & excusatio. Genum apud Josephum Pavonem 1618. in 4-SAU-

arz Ś A

Se. XI. SAULI (Fietro) Petri Sauli, Faustini Terdocii de Honesto appetitu. Rimini 1524. in 8. \* nel qual libercolo è pure un altro Opuscolo intitolato De triumpho stuttiis col titolo dell'Autore in questa forma; Faustinus de Terdocio,

ond'io lo giudico del medesimo Autore.

SAVONAROLA (Girolamo) Esposizione di Fr. Hieronyn e Savonarola sopra el Salmo co. Miserere mei Deus quando era in prigione del mese di Maggio 1498, tradotta di latino in volgare ad istanza di certe devote donne in 4. \* Non vi è il luogo dell'impressione, ina di certo è stampata in Firenze. Fra le miserie della carcere non è picciol sollievo ad un letterato il potere scrivere e studiare: A me questa consolazione su tolta, benchè io non sia letterato che come i cavalli del Regno.

## SB

SBARAGLIA (Girolamo) De recentiorum Medicorum studio Dissertatio Epistolaris ad amicum. Acque & rerum minutarum consectatio ac magnarum tractatio vitio datur Aristides. Gottingæ & Parmæ per Galeatium Rosatum 1690. in 12. \* Subito che si vide questo foglio su creduto che il Sig. Girola no Sharag'ia Bolognese ne sosse l'Autore. Se ne su poi più che sicuro quando, nel 1701. uscì dalle stampe del Monti in Bologna il libro in 8 Exercitationes Physico-Anatomica Authore Hieronymo Sharagli. Evvi in primo suogo questa Dissertazione, cui il suo Antagonista (così ei lo nomina) nella Presazione, aveva risposto nella sua Opera Postuma. Se meglio poi abbia risposto il celebre Malpighi, o impuntato lo Sharaglia, non occorre che consultarne i dissapassionati.

## S C

s.. vii. SCACCHI (Girolamo) Poesse Sacre di Girolamo Scacchi all'Illustrissi Sig. mio e Padr. Colend. il Sign. Carlo Ambrogio Mariani Nobile Veronese. In Milano per il Gariboldi 1662. in 8. \* Questo è parto della penna del P. Pr. Lodovico della Cosa letterato veramente degno.

SCA-

SCAFARTO (Alberto) Ragionamento efortativo all'Ope- P. Bamb; ra d'una giufta elezione de Superiori a modo e forma d' un fillogilmo demofirativo conforme alle regole d'Ariftotile fatto a' Padri Vocali con occasione del Capitolo Provinciale celebrato il di 22. Maggio 16/3. nel celeberrimo Convento di S. Maria della nuova in Napoli da Frate Alberto Scafarto Napolitano dell'iftesso Ordine(Francescano) II b. 19.0.233.

SCAGLIA (Giacomo) Breve racconto dell' amicizia mo- Sc. IV. struosa nella perfezione fra Nicolò Barbarigo, e Marco S.M. N. Trivifano gloriofi figliuoli della Nobiltà Veneziana, con la procura, e Testamento fattifi vicendevolmente, descritto da Giacomo Scaglia: In Venezia 1627. in 4. \* Veramente l'amicizio di questi due su esemplare, e ratissima a'di nostri, non si trovando più Damone, e Pitia, la cui singolare azione meritò per premio l'amor del Tiranno con uno d' essi altaminte sdegnato, ma come dice Aristorile presso Diogene al lib. 5. Amici multi, amicus nemo, perchè quelli che Tono più obbligati più degli altri, dietro le spalle trinciano

il giubbone, e battono la casta.

SCALA (Bartelomee) Bartholommi Scalm Vita Vitaliani Sc. 11. Bartholomzi ex Bibl. Medicza : Romz Typ. & fumptib. Nicol. Angel. Tinasti 1677. in 4. \* Questa gioja volevo farti godere stampata, studioso lettore, ma due importunissime remore con loro malotticheria m'hanno a bello studio impedito il poterio fare: godo però che a for difgrado fia flara data in luce da un mio grandiffimo amico e padrone com'è l'eruditissimo Sig. Cristofano Bartolini Professor di Matematiche, il quale l'ha dedicata al Sign. Oligero Jacobeo fuo cugino, del quale non mira l'occhio del Sole o genio più candido, o Signore più modello e più dotto : Suole questa Vita andare insieme colla storia Fiorentina del dottiffimo Scala contemporaneo ed emulo del Polizia-210, e da esso per invidia a torto calunniato, la qual'Istoria dalla celebre Biblioteca Medicea diede in luce poco fa il fopranominazo Sig. Oligero Jacobeo dedicandola al Sig. Antonio Magliabecchi gran gemma della nostra Italia, con una dedicatoria la più nobile che possa mai leggersi, e degna in vero sì di chi la dedica come del personaggio eruditistimo al quale è degnamente dedicata. . . . Bar-

14 S C

Sc. III. ..... Bartholomai Scala Oratio pro Imperatoriis militaribus fignis dandis Constantio Sforzia Imperatori 1481.
alli 4. d'Ottobre. \* Non ci è dove sia stampata, ma assolutamente è impressa in Firenze. Il Poccianti non ebbe notizia che questa Orazione sosse stampata registrandola a 24.
del suo catalogo degli Scrittori Fiorentini come manoscritta e scrivendo: enjus exemplar est in Bibliotheca S. Marci.
In breve averai amico Lettore non solamente gli Apologi,
ma altre opere del medesimo Scala, che da un MS. del dottissimo Sig. Antonio Magliabecchi darà in luce l'eruditissimo
P. Niccolò Bartolini.

P. Bimb. . . . . . Oratio Bartholomei Scala Florentini Oratoris ad Summum Pont. Innocentium Octavum II. b. 13. c. 65.

Sc. VIII. SCALABRONI (Lorenzo) Cornucopia Morale, cioè pietose Rime del Rev. P. M. Fr. Lorenzo Scalabroni da Ravenna
dell'ordine Eremitano di S. Agostino intorno alla creazione
e reparazione del mondo e penitenza del peccatore divisa
in quattro canti. In Ravenna per gli stampatori camerali 1641. in 8.

8. rima dal R.P.M. Fr. Lorenzo Scalabroni per sua divozlone; e vi si aggiunge similmente esposto l'inno O Gloriosa Domina con l'Antisona Rezina Cals e sub tumo prasidiam. In Ravenna per gli stampatora Camerali .641. in 8.

P. Ramb. SCALETA (Orazio) Scala di Musica molto necessaria per principianti, di Horatio Scaleta da Crema. Dall'istesso ampliata di molti esempi, ed avvertimenti molto utili per cantar, e bene. Anno 1664. II. b. 20. carte 58. II. b. 30. carte 91.

Sc. VII. SCALIGERI (Camillo) La Nobiltà dell'Asino di Atabalippa dal Perù, riformata da Grissagno degl'impacci, & accresciuta di molte cose, non solo piacevoli, curiose e di diletto ma notabili e degne d'ogni asinina sode; Dedicata alla sublime altezza della Sig. Torre degli Asinelli, & in ultimo aggiuntavi di nuovo la nobile & honorata Compagnia de'Briganti detta Bastina, composizione di Cammillo-Scaligeri della Pratta. In Venezia appresso Barezzo Barezzi 1199, in 4, e nel 1666, con nuova aggiunta pure in 4.

El giunto a tal segno il credito di quest'animale che oggidì

gidl ne son piene le case maggiori , essendo posto nelle cariche e ne maneggi più importanti , e ragguardevoli onde più non invidia il Bue che fu idolatrato, e vi fono molti Luciani che l'efaltano .

..... Lettera nell'Idioma natio di Bologna scritta Sc. XVIII. al Sig Gio: Battifla Viola a Roma lopra il Ratto d'Elena del Pittore. In Bologna per Clemente Ferroni 1633. in 4. \* Questa lettera è componimento di Camillo Scaligeri come a vede dal fine d'esta.

SCALIGERO (Giulio Cefare ) Julii Cefaris Scaligeri Be Sc. V. pistolia duo lectu dignissima, nunc primum edita gura ac diligentia Joschimi Morfi . Lugdun. Bat. excudebat Jacobus Marci 1619. in 4. \* Dedica il Morlio le fuddette lettere

dello Scaligero Padre al Goldafto.

9 5CALINI ( Marcello ) Breve discorso intorno alle sofennità fatte in Torino alli 12, di Maggio nel Battefimo del Screniss. Principe di Piemonte Filippo Emanuele Primogenito del Sereniss Carlo Emanuele Duca di Savoja e di Donna Catterina Infante Cattolica di Spagna. Raccolto dal Sig. Marcello Scalini da Camerino Gentilnomo di Sua Altezta Serenissima. Stampato in Milano, e ristampato in

Parma appresso Filandro Calestani 1587. in 4.

SCALZACAVALLI (Filippo) degli. La Santa Cafa della Vergine Lauretana Panegirico del M.R.P.Fra Filippo d'Afreli degli Scalzacavalli de Min. Off. della Riforma, In Macerata apprello Agostino Grisei, 1649. in 4. \* Questo Panegirico è lodato da Lucido Mancinelli nel Vol. de' fuoi Epigrammi ; E già che della Santa Cala favellati , tornamilia acconcio registrar qui un elegante Sonetto del mio sempre riveritiffimo P. Paolantonio Appiani della Comp. di Gerà.

Riflesti sopra l'Augustale di Nerone su gli Orti Palatini, e la Santa Cafa della Vergino di Loreto.

DI Neron , di Maria Magion vetufta, Qualor vi rimirai, diffi pensoso: Douc fu Reggia augusta, è bosco ombroso, Dove fu bosco ombroso, è Reggia augusta. Benche l'apra è real, benchè robusta, Cadde il palagio di Neron faffolo:

Vive

216 S C

Vive ancor di MARIA l'albergo annoso, Benchè unile è la mole, e benchè angusta.

Or chi mai detto auria, se non a sorte, Che il forte di Neron susse si frale? Che il frale di MARIA susse si forte?

Sai perchè di MARIA l'oftet prevale?

Ciò che forma pietà l'ore ha non corte. Ciò che fonda impietà di vento ha l'a'e.

SCAPINELLI (Ludovico) In Nupriis Sereniss. D. D. D. Alphonsi Estensis, & Infantæ D. Isabellæ de Sabaudia Ladovici Scapinelli Mutinensis Carmen. Mutinæapud Julianum Cassianum 1608. in 8. \* In fine vi è un' Ode latina ed una vanzone Toscana sopra l'istesso.

5-, XIX SCAPPI (Anton Maria) Dialogo Aritmetico nel quale fi ver fi contengono i veri fondamenti dell'Arte, di D. Antonio Maria Via Scappi cavato dal suo compendio d'altri Autori per utile di quelli che l'esercitano. In Forlì per Giuseppe Dandi 1672, in 11.

SCARAMUCCIA (Angeli ta) La Stratonica Tragicommedia del Sig. Angelitta Scaramuccia, all'Illustriss. e Reverendiss. Sig. Monsignore P.Paolo Crescenzio Auditor della Camera; In Viterbo per Girolamo Discepoli 1609. in 12. \*

Poche Commedie ho preso ad inserire in questi miei scartabelli, ma perchè nella Quinta Scanzia nominai gl' Intramezzi d'Erminia, ed una Opera Scenica tratta dalla Gerusalemme del Tasso, acciò l'autor di essa non creda, ch'io sacessi per ischerzo, gli porto qui ora la detta Tragicommedia, con avendo altro fine che di dar notizie.

Sc. VI.

SCARAMUCCI (Giovan battista) Relatio Epistolica de Flagri suniculo, e vessica frattis in Comobio Capuccinorum Illustrist. Civitatis Tuderti a Lythotomo extracto. Tuderti 1681. in 4. \* Questo Opuscolo è del Sig. Gio: Battista Scaramucci e l'ha qua trasmesso il non men dotto, che cortese Sig. Giuseppe Piselli a vari amici in Firenze per lo che gle ne rando grazie infinite.

Sc. VIII. ..... De motu cordis Mecchanicum Theorema ad Illustrist. D. Antonium Magliabecchium Joannes Baptista Scaramuccius. Senogalliæ ex Typograp. Episcop. apud Franc. Antonium Percimineum 1689. in 4. \* Nei fine vi è una certisti-

cortissma appendice del medesimo Sig. Scaramucci primo Medico di Sinigaglia de motu arteriarum & pulsum differentiis simplicibus ad Illustriss. D. Curtium Tresamm. Quest'Opuscolo si trova rittampato intero nell'ottavo Giornale di Parma de' Letterati dell'anno 1689. a 163. e seguenti: Ne discorrono assai lungamente e con ragione, con sode gli ottimi e dortissimi Autori degli Atti eruditi di Lipsia nel mese d'Ago-

fto 1689, a 439, 440, ed a 441,

. . . . . Joannis Baptiftæ Scaramucci primi Medici Ur- Se, XIV. binatis, ac ejus Status Gener. Protomedici Meditationes familiares ad Clariff. & Sapientiff, virum Antonium Magliabechium Bibliothecarium Mag. Ducis Etruriæ in Epistolam ei conscriptam de Sceleto Elephantino a celeberrimo VVilhelmo Ernesto Tenezelio Historiographo Ducali Saxonico ubi quoque Testaceorum Petrificationes desenduntur & aliqua subterranea Phanomena examini subjiciuntur . Urbini Litteris Leonardi 1696, in 8. \* Principia con le seguenti parole: Litteraria Respublica Casus Virtutis ideam cupidus referre, demptis a fama pennis, Nomen suum Illustriff. Magliabecchi conscribit, intentus simul, ut ad Tetamquam ad proprium virtatis contrum, omnes litteraria linea recurrant, &c. L'Epistola del Sig. Tenzelio de Sceleto Elephantino Tonna nus per effosso, è stata ristampata questo medelimo Anno 1697. Jenz lumpru Jo.BielKii Bibliop.

physicus Januis Baptista Scaramucii Medici Lupidonensis adversus dissertationem Logico Empyricam nuper editam de codem argumento N.O.P. Firmi apud Andream de Montibus 1677. in 12. \* Le tre lettere N.O.P. significano Niccolò Orseo Paoloni Medico da Caldarola, il quale del 1675. impugnò la Circolazione del Sangue, e di questa sua contradizione ho brevemente in altra Scanzia savellato parendomi che la sua dissertazione Logico Empirica, susse quand'esto la fece, in tempo che tutte o la maggior parte delle scuole Me-

diche l'avevano abbracciara, e come vera ricevuta.

Venetiarum Gymnasio humaniora studia profitentis Academici Veneti, Oratio habita in solemni Academia Veneta colebratione in 4.

Tomo IV.

SCAR-

218 S C

sc. v. SCARPARI (Girolamo) Orario habita Ferrariz in parentalibus A R. Patris Mag. Philippi Fabris Faventini Theologi publici Patavini Ord. Min. in templo Divi Francisci celebratis a Ft. Hieronymo Scarpario Ferrariensi Ord. S.

Maries Servorum, Ferrange 631, in 4.

Schallo (Gio: Michele) Genialis Thorus, quem Deo Dure, virtute comite, Ped siequa selicitate ingress sunt vir nobilissimus, excellentiss, atque consultissimus D. Samuel Re, herus sponsus, viri præcellentis, clarissimu atque ven. D. M. Andreæ Reyheri silius natu maximus, & virgo le-Aissima, omniumque virtutum splendore conspicua Catharina sponsa, viri nobilissimi atque amplissimi. D. Jo: Adolphi Besolini Serenissimi seleucis & Holsatiæ Ducis Gottorpiæ Præsedi majoris silia, carminibus votivis concelebrandus a nonnullis Reyheriani nominis cultoribus. Gothæ excribente Jo: Michaele Schallio in sol. \* Il sudetto dottissimo ed eruditissimo Sig. Samuele Reyhero sento che senza indugio sarà stampare un'appendice alla sua Mathesis Mosaica.

SCHAYL (Florenzo) Catalogus Plantarum Horti Accademici Lugduno Batavi, quibus instructus erat anno 1668. Florentio Schayl Przefecto Horti Medicinz, & Botanicz Professore: Accedit index plantarum indigenarum quz prope Lugdunum in Batavis nascuntur. Heidelbergz sumptib. Jos

Petri Zubrodt 1672. in 12.

SCHEFFER (Giovanni) Joannis Schefferi de antiquorum torquibus Syntagma. Holmiæ apud Jansonium 1656, in 8. \* Quest'autore è celebre per molte sue ottime produzioni fra le quali è molto stimata quella de Navigiis Anti-

quorum .

Sc. XV.

Sc. XIX. SCHEFFER (Venceslao) V Venceslai Scheffer M. D. GerG. Lana, mani Tetrapharmacum Gazolæ Med. Veronensis pro Panasc. XX. vea universali commendatum & appensum in statera inventum minus habens. Erfurti 17:7. in 12. \* Questa è una
fensata Apologia in favore della Medicina, mostrandosi,
che la dieta e quiete, tempo e sossernza, sono bensì quattro cose buone in se stesse, ma non tali che ad esclusione
de'rimedi, potesse il Sig. Gazola dire, che con questi quattro
ingredienti si compone la Panacea universale, di cui chi saprà
servirsene, ricupererà la salute con poca spesa, e si curerà con

minore perieolo; che così termina l'ultimo de'cinque discorsi del su Sig. Gazola, che hanno per titolo: Il mondo ingannato da' falsi Medici, sopra il qual titolo dice quest' Autore. Quid Pseudo-Medicos insellando Medicinam ipsam amoliri pertentant Itali Leonardus de Capua d'isse Joseph Gazola Gedeonem Harvejum Anglum imitati? Si Gazola Tetrapharmacum rem sotam potest absolvere, d'ab omni morbo liberare languentes, a sum est de tot Academiis; Valete Professores; Medicos jam perpetua manent Feria; con quel che segue, detto sempre con una galantissima Modestia, e colla mira di giovare al pubblico, conservandosi la riputazione della Medicina, la quale per vero, non molto sta bene, per cagione di queste sorte di produzioni, in lingua Volgare.

SCHEIDERMANN (Giovanni) Joan Scheidermann Med. Sc. XIII.

Doct. de Phiebotomia Exercitatio Helmestadii apud Frider.

Ludervvaldum 1681. in 1a.

SCHEINER (Cristofano) Tres Epif olz de maculis sola-isc. IIIribus scriptæ ad Marcum Velserum Augustæ Vindelicorum II. virum Præfectum cum observationum Iconismis . Augufix Viudelicorum ad infigne Pinus 1612, in 4. \* Sento con mio infinito giubilo che le dottiffime, eruditiffime, e razissime opere del gran Marco Velsero, al qual sono le sudette lettere scritte si ristampano tutte insieme in un corpo, e sommamente me ne rallegro con tutta la Repubblica letteraria. Con gran difficoltà fi troverà un uomo, nel quale dal Signore Iddio fieno state conferite tante fingolazissime doti, quante nel detto Marco Volsero se n'ammirarono; ellendo stato dottissimo universalmente, d'incolpatisfimi costumi, cospicuo per dignità di cariche, nobilissimo per nascita, ricchissimo di beni di fortuna, cortessimo, generolishmo ec. Quanti ajuti diede al Gruttero per l'incomparabile Opera delle Iscrizioni antiche, al Cauisio per le sue antiche lezioni; al P. Gretsero per l'opera de Cruce, ed a cento altri gran Letterati per altri lor libri . Oltre a libri composti dal medesimo Velsero, qual Principe operò mai che n'ulcissero alla luce maggior mimero di quelli d' altri nomini dotti, di quel che col suo denaro si sacesse il Vellero? Per ello se ne va più gloriosa la Germania, che Ee 2

per il gran Peireschio la Francia, o per l'immortal Pinella

la notira Italia .

Le dette tre dottissime lettere benchè non vi sia il nome dell'Autore sono del non mai abbastanza lodato p. Crisso-fano Scheiner della Comp. di Gesù la fama del quale a disgrado dell'invidia, che contro esso ha fatte tutte le sue forze,

fi va sempre più gloriofamente spargendo.

Sc. 1V.

Solis contrahi soliti Phænomenon quod noviter inventum strenze loco Reverendiss. atque Sereniss. Princip. ac Dom. Maximuliano Archiduci Austrize ec. Christophorus Scheizer Soc. Jesu in alma atque catholica Ingolstadiensi Academia sacrez linguaz ac Matheseos Professor Ordinarius Anno Domini 1615. Augusta Vindelicorum Typ. Christophori Mangii \* Non può negarsi, e trema pur quanto più può l'invidia, che questo Autore non sia stato uno de' lumi maggiori non solo della Comp. di Gesà, ma ancora del nostro secolo: circa poi le sue opere quante e quali elle sieno

veggali la Bibliotheca Soc. Jeju .

..... Pratica del Parallelogramo, da diffeguare, del Padre Criftoforo Scheiner della Compagnia di Gestà, nella quale si insegna una nuova arte di disegnare qualtivoglia cofa veduta si piana, come di rilievo, si vicina, come lonsana, in qualunque data proporzione, preftamente, facilmente, infallibilmente, fenza guardare la mano, che opesa: Con altri fegreti di Profpettiva, e Pittura maraviglioli. Al molt'Hluftre Sig. mio Padron Colendifs. il Sig. Francesco Orfati. In Padova per Sebastiano Sardi 1637. in 4. \* Veramente i PP. Geluiti hanno sempre dato, colloro allidui stur di, utile grandifimo alla Republ. Letterata, e trovate in venzioni bellissime. \* Di tal' Opera perlando il celebre P. Cabeo, nel fuo Com. fopra le mereore d'Arife. lib. s. text 24. pag. 144. col. 2. così dice rem unigavit jam Christophorus Scheiner, bomo qui maculis Solaribus clarum se fecit. & illis observis notis, quas ipse primus contgavit, quasi scriptis characteribus, nomen funm aternitati confecravit, bic libetlum edidit, sui titulus: Nova delineandi ratio, &c. Questo Opusculo fu stampato in Roma da Lodovico Grignani 1631. , sotto que-

Sencal.

questo titolo. Christopheri scheiner e SI. Germano Saevi Pan-

tographica seu ar, delineandi.

SCHELMANERO (Guntero Cristoforo) Guntheri Chri- Sc. XIII. flopbori Schelmaneri de Lymphæ ortu, & Lymphaticorum valorum causis, ad Viros Claristimos, Dn. le Clerc, & Munget Medicos Genevenses Epistolica Dissertatio. Helmestadii typis Georgii Vvolfgangi Hammı Academ. Typogr. 1613. in 4.

SCHERER (Giorgio) Trattato del R. P. Giorgio Scherer So. L. Teologo della Compagnia di Gesà, e Predicatore del Seremillimo Arciduca Ernelto d'Auftria nel quale con verissime ragioni prova non effer vero che già fia frata in Roma una Donna Pontefice, tradocta dalla lingua Tedesca nell'Italiana da Niccolò Pierio. In Venezia appresso i Giolici 2,86. in 8. \* Ed ora il P. D. Angel Maria Medici Abate Olivetano per

una fua dottiffima opera mofera lo ftello.

SCHEUCHZERO (Gio: Giacomo) Itineris Alpini De- Sc. XX. scriptio Physico Medica Prima publica eruditorum curiositati subjetta Przside Dom. Joanne Jacobo Schenchzero Med Doct. Respondence Journe Schenebzero Stud. Fratre in Auditorio Æltivo H.L.R.S. Tigur: Typ. Davidis Gesneri 1702. in 4. \* Sono molto utili, e curiofi questi viaggi posti in nso degli Oltramontani, con tanto utile della Fisica, e della Medicina. In Italia abbiamo avuto il celebre Paolo Boccone, che conobbi in Firenze l'auno 1678, il quale ha descritte molte cole notate ne'luoi viaggi fatti, ed ora abbiamo il Dottillimo Sign. Antonio Vallisnieri pubblico Lettore Primario di Padova, che nel tempo delle vacanze Estive, va facendo similà utilissimi viaggi per illustrare la Medicina, e l'Istoria Naturale. Di quelto erudito Soggetto abbiamo, frutto di fue favie pellegrinazioni, una molto bella Lezione Accademica dell'Origine delle Fontane con le sue copiose Annotazioni . Queste, e quella non sono, che una pura, e veridica storia di quanto Fgli ha offervato ne monti Modoneli, e Reggiani, circa l'origine delle suddette, che è il vero modo di Filosofare con fondamento, e di levare li tanti abbagliamenti fatgi da coloro, che vogliono parlare delle Opere della Natura senza partirsi dal Tavolino . \*

. . . . . . Curiofarum Natura historiarum Hebdomadaria Relatio, omnibus, & singulis eniuscumque status, & digni-

222

tatis honestis Lectoribus Joannes Jacobus Schenchzerus M.D. Cafareo Leopoldina, necnon Regia Anglicana Societatis

Membrum &c. Tiguri 1705, in 4.

Sc. XI

..... Nova Literaria Helvetica pro anno 1704. a Sc. XX. Joanne Jacobo Schenebzero M. D. Tiguri apud Authorem 1701. in 8. \* E'questa una specie di Giornale, in cui espone i titoli de'Libri usciti, Conclusioni pubbliche sostenute, morte, e vita di Uomini illustri della sua Religione ec. \*

9 . . . . . . Piscium querele & vindicie exposite a 70: Jacobo scheuchzero Medico Tiguri 1708. in 4. \* Quest' Opuscolo è contro il Langio, e s'introducono i pesci a parlare, querelandosi che nelle petrificazioni de'pesci che su monti si trovano, non si vagliano riconoscere i loro maggiori.

SCHELSTRATE (Emmanuele) Oratio in funere Innocentis XI. habita per Emmanuelem a Schelstrate S. T. D. Bibliotheca Vacicana Prafectum, Basilica Principis Apo-feolorum de Urbe Canonicum ec. Roma Typ. Congt. de Propaganda fide 1691. in 4. \* Nel fine dell'Orazione v' è un nobile Elogio del medefimo A Schelstrate fatto dall' istello Sommo Pontefice di gloriosa e santa memoria. confesso infinitamente obbligato alle ceneri di questo per pietà e per dottrina infigne Prelato, quale ebbi già l'onore di riverire in cafa dell'eruditiffimo Magliabecchi, nella fua venuta a Roma, servendolo quando su a vedere la celebre guardarobba del Gran Duca per goder la veduta delle Pandette, e mi soviene che nel veder la bolla originale del Concilio Fiorentino, che ivi si conserva, sece offervazione grandissima sopra le soscrizioni de Vescovi, si Greci, come Latini, e a quella dell'Imperador Greco di color roffo: Ma sopra tutte a quella pur di quel Vescovo Greco, che tornato alla sua Residenza scrisse quell'Opera intitolata Historia vera umonis non vera d'incostante e mendace proverbiandolo. Al detto Sig. A Schelstrate son molto obbligato per l'onore che si è sempre degnato sare a queste mie Scanzie, non folo procurando d'averle tutte, ma per sua sola benignità favellandone anche con fomma lode come dalle lettere da esso scritte al Sig. Magliabecchi replicaramente, come meglio da quelta a me medelimo della quale quelto è il tenore. « 25 Vir Cleriffime . Redditz mihi auper fuerunt Litera tun,

33 Una

S C 223

, una cum quinta parce Bibliothecæ, qua parvorum Opuscoorum notitiam cum eruditis communicas, pro qua gratias 33 ago, quas possum vere maximas, tterumque te adhortari » placuit ut coeptum opus prosequaris, & quantum licebit perficias. Quantæ ut litatis fit Opuscula illa in Opere quo-, dam annotare, vel ex eo patet, quod alias negligi solent, » & in posterorum memoriam deleantur. Vidit id nuper il-, le, qui in Galliis diurna eruditorum typis describit, un-,, de & iple parva Opuscula, que una alterave pagina con-35 tihentur Diurnis suis integra inserere coepit. Scripsit ad , me Vir Cl. Antonius Magliabechins, editam, ni fallor >> tertiam parcem Operis tui, quæ mihi deest, quam si pe-,, nes te habes, ut ad me mittere digneris etiam atque etiam ,, te rogo, & in grati animi fignum alia transmissurus mane-33 bo perenas animi voto. Claristimæ Dominationis tuæ 3 ,, Obsequentissimus samulus Emanuel a Scheistrate Bib. Vat-, Præfectus. Romæ 27. Julii 1686. Duolmi però che con danno delle Lettere sia stato da troppo immatura morte rapito.

SCHIAVETTI (Andrea) Breve Ragionamento del Rev. Sc. I. M. Andrea Schiavetti sopra l'acque e bagni di S. Casciano con gli ordini da osservarsi nel bere e bagnarsi in dette acque, con l'aggiunta di alcune antichità ritrovate quest'anno. Or-

vieto 1656, in 4.

SCHINCHINELLI (Cristoforo) De S. Spiritus adventu P. Bamb, Oratio ad Sanchist. D. N. Urbanum VIII. Pont. Opt. Max-habita in Sacello Pontificum Quirinali a Christophoro Marchione Schinchinelio Sem. Rom. Conv. Anno 1636. II. b. 37. car. 117.

SCHLEGELIO (Cristiano) Christiani Schlezetii De cella Se XIX. Veteris dictionis ac dioeccsis Misniensis etc. Dresdæ apud G. Lanz.

VVinclenum in 4. \* Manca l'anno della stampa.

SCHMIDT (Gio: Andrea) Epistola ad illustrem ac ge. Sc. XIII. nerosissimum Dn. Henricum Von und zu der Tann Consiliarium Nobilitatis Imperialis. Franconicæ tractus Rhon & Vverthæ, Dinastæ Urbis Tannæ, Ostheim, NeuKirchæ, Vverthæ Norden a Vvaldberugen de Nummo Philippæo in agro Tannensi invento a Joanne Andrea Schmids PP. perseripta. Jenæ Literis Vvertherianis 1692. in 4.

.... 5 C

PP. Schedisima de Nummis Cathedraticis quo ad xxxII. per totam Philosophiam disputationes a viro juvene Dal Joanne Julio Struve Magd. Saxone publice habendas Philosophiæ studiosos humaniter invitare voluit Jenæ Literis V Vertherianis 1693, in 4. \* Nel principio dell' Opusoolo spiega ciò che in esso tratta con le seguenti parole. "Unus itemque alter jam essuata annus, quo publicis nostris in universam Philosophiam Disputationibus aliquot de Domatim voluimus subjuncta. Simili occasione nunc se offerente te, liceat spicilegium instituere arque varia de omnis gente, te principio dell' Opusolo pare de propiere Capitalismis etc. Ex Nummis quos id propter Capitalismis etc. Ex Numm

Sc. 1V.

SCHNETTER (Giovanni Sebastiano) Dissertatio Inauguralis juridica de matrimonio cum damnato ad mortem contrahendo, quam Przeside Deo Trinuno, ex Decreto Magnifici I. C. Ordinis in alma Noricorum Universitate, pro Lipcentia summas in V.S. Dignitate, & Communitates capesfendi d. 16. Junii A. 1679. horis locoque solicis desendebat Joannes Sebastianus Sebastier Straussdorfensis Francus, in Regimine Saxo Ducali Coburgensis Advocatus. Altdorsii typis Heinrici Meyeri in 4. \* Questa erudita ed elegante dissertazione è stata con ascune altre trasmessa quà dai doptissmo e gentilissimo Sign. Gio; Fabricio all' eruditissimo Sig. Magliabecchi.

Sc. XI. Sc. XII.

SCHODER (Gio: Samuele) Nobilissimo amplissimo viro Jo: Manricio Hosfmanno Pub. Anatomes hujus Prof. ac Interpreti. Altdorsii publicum hoc monumentum posuit Joan-

nes Samuel Schoder 1691, in fol.

sc. VI. SCHONLEBEN (Giovan Ludovico) Certum quid, circa Doctrinam Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis extractatum ex quarto Tomo Libri intitulati: Orbis Universi Votorum pro Definitione piæ & veræ Sententiæ de Immaculatæ Conceptione Deiparæ &c. a Rs. atque Illustrifimo DD. Joanne Ludovico Schonleben Carniolo SS. Theologiæ Doctore, & Cathedralis Ecclesia Labacensis in Austria Decano meritissimo &c. in 4.

SCO0-

SCOOCKIO (Martino) Martini Scoockii Orationes dum, Sc. IV. Prior de verbo est: altera de Modestia Philosophorum; Habitæ mense Septembri, & Octobri anno 1649. in Academia Groningz, & Ommelandiz: Groningz typis Joan. Collan 1650. in fol. \* Queste due Orazioni dello Schoockio non si trovano nel volume delle sue Orazioni, e Diferrazioni varie, stampate Daventria, apud Nathanaelem Coffium 16;0, in 8. So la poca stima che di esso sa il celebre Grozio, ma so anche la cagione che lo mosse a scriver dello Schoockio con disprezzo: Non può negarii che le fue opere non sieno per lo più di materie curiose, ed anche trattate con erudizione, ed amenità: Sommamente mi duole, che scrivesse contro's dottissimo, ed eruditissimo Signor Gio: Federigo Gronovio, Padre di due miei sì cari amici, e riveriti padroni, Jacopo, e Lorenzo Teodoro, che amendue ho qui lungamente, e riveriti, e serviti.

five vindicise communis fententise quod Diluvium Noachicum universa terra incubuerit adversus virum quemdam celeberrimum. Groninga Typ. Franc. Bronchontii 1662. in 12.

\* Quest'Opuscolo è scritto contro il dottissimo Isasco Vossiio, e contro Isasco Peyrero, il quale abjurando l' Eresia di Calvino e il suo libro de Prandmitis si sece Cattolico.

SCHRADERO (Friderici Schraderi) D. Medici Ordi- Se, XIII. narii Civitatis Gottingensis Dissertatio Epistolica de Mi- A. M. croscopiorum usu in naturali scientia & anatome ad virum summi nominis In. Theodericum Conerdigium Cons. & Archiatrum Elest. Brandemb., & Brunsvico Luneburgicum in aula Cellensi, Decanum Bardovicensem, assinem & Patronum suum benevolentissimum. Gottinga Typ. Joan. Christophori Hampii 1631. in 12.

SCHRADERO (Chiliano) Theses juridicae de origine, sc. 11. natura & divisione contractuum, quas Deo Opt. Max. annuente Praside D. Jo. Eichelio J.C. Codicis Professore celeberrimo & in Acad. Julia h. t. pro Restore &c. Patrono ac Praceptore suo optime merito, merentesque publica disquisitioni subject Chilianus Schraderus C. Fil. Austor ad diem XXVII. Sept. Ann. 1672. Helmestadii Typ. Hanningi Mullari \* Di queste Tesi, io non sono per inserire Tomo IV.

nelle Scanzie di mia Bibl. Volante, se non alcune poche di dotti Oltramontani, com' è il gentilissimo ed eruditissimo-Signor Chiliano Scradero ch'ebbi l'onor di riverire, mentrer dal dottissimo Sign. Magliabecchi gli venivano mostrare, la

tanto famele Pandette.

SCHROCKIO (Luca) Hygea Augustana, seu-Memoria, Sc. XIV. Sucularis Collegii Medici Augustani scripta a Luca Schrockion Luc. Fil. Med D &. Respubl. Patr. Physico, & S.R.I. Acad. Nat. Cur. Adjuncto. A.O.R. 1682. Typis Koppmeyerianis excudi curabat Theophilus Gobelius Augusta Vindelicorum. in 4. \* Al prefente il celeberrimo Sig. Schrockio è dignife fimo Presidente di quell'Insigne Accademia; Tutti quelli, che sono informati de'mies funelle accidente, sanno bequilimo che le seguenti parole, che si leggono nel sopraddecto dottillimo Opulcolo, fon tagliate a mio dollo, e mi. fi adartano benifilmo, ancorché io beni conolca, e par troppo fappia di non petere entrare in dozzina, o nel numero de'Medici mediocri, non che de'Dotti. Tali son la parole Ab borum processia ( 010à de'Medicastri ) ita sape comenltamen veri Medici, at quod magnus ille Thomas gartholinus Traft. de Medic. Daner. Domest. Diff. 10. de suis Danis prosus Ilt . Medicime fere ejuratis allud vite genus fibi exoptent. Celebris quendam Indorum Medicus , Jacobus Bontins Belga , cum, Bibellum fum de Med. Ind. fratre dedicaret, relicto patrio folo-, ac floriti propter Medicastrorum ibi frequentiam propentu ... aborrimo se Inua campor petitste, ibique virtatis suo paulo majurem haberi futetur . Utinam , que Bontium ade entremos curnero Indor compulit necollitas, nostram non premeret Urbens, dochofque fep: de alie framone con stare non compa leres Medicos! Ge.

Schrotembach (Volfango Annibale) Verba quibus Ab. Barch Eminentifimus, & Reverendell DD: Vvolfgangus Annibal. S.B.E. Carch de Schrottembach quatture Vexilla in Hungarien elade Turcis esepta Sandiffimo Paeri Clementi XI, obtulit &c. Veggali il restante alla Lettera C in verbo; Clamenti XI. &c. Piacemi qui fat menzione della Banaglia in cui furono sconfieri i Turchi quest'anno; Ella segui appunto dove que Barburi aveano gueraza la Tregua, anni sur

me, loprache videli quello azguto Biflican.

Hie Pacis Jurata Fides : bie frailm : sed ipsas Hie quoque periures Enfis & Unda necent .

peroche venti milla Turchi reilorono morti ful campo , e

mella Sava ne reftorono estinti moltifimi. \*

SCHURZFLEISCH (Conrado Samuele) Q.D.B V. Prin- Sc. 111. -cipium Molellæ Aufonii ad dispurandum publice propositum Przede Courado Samuele Schurzfleisch Prof. Pub. respondence Außore M. Godefredo Kupfender Olma Silefo Literis Matthei HeneKeln anno 1676, in 4. \* Stimo che non: Ga mer effere ingrato a' miei lettori, che io qui trascriva il giudizio che fa in quella dottillima disputa l'eruditiffimo e genwiliffimo Signor Schurzsteisch del Blondello c'i' è quello : Quad nee inficiari mu'us eft David Bloodellur, vir omais quidens antiquitates scientisseme, sed Galliei mominie cantate in contrariam tep: fentertiam abreptus , ut non tam veritatis , gumusequalitamis enufa certa queilmet firmi fundamentis rationibufque conflitute bestorie civilis capita in dubina vocaverit, & inde ?-Tians landom captaverit, abi form, occusionemque baberer difplicendi Anstriis . O tletrabendo de gioria Imperii Romanorum .

. . . . . Q.D.B.V. Civibus Accademicis Historiam civitem mudicuris Operam fludiumque pollicetur Conradus Samuel Seburgfleifebine Hiftoriarum P.P. Ord. VVitemberge , tymis Matthei Henchelii Acad. Typogr. 1678. \* Sopra l' e-Jemplare che il celeberrimo Signor Schurtzsleisch ha mendato di questo suo erudicissimo ed elegantissimo Opuscolo al Signor Magliabecchi vi ha di fua mano scritte queste perole: Viro Clariff. & Amplif. D. Ant. Magliabecchie Seremiff. Magn. Etrur. Ducis Bibl. Prafello. In olere nel medelime Optifcolo vi fi legge. Quamobrem in magno loco numeroque upud me sant Gallorum dollissimi Emericus Bigotius, Stephanusune Buluzius, neceson apud Italos Carolus Dati Antoniusque Maglimbeechi, qui summa ratione diligentiaque perquirunt & rimantar, qua injurin semparam propemodum oblitaverat. Ec.

..... Decanus Philosophorum ordinis in Academia Sc. IV. VVittembergensi Conradus Samuel Schuresleischius Historiarum Professor publicus, Ingenuarum Artium, & Diving humannque ispiencia fludiolis toutem falutem dicit: VViccomberge Iteris Marthai Hanckelii Acad. Typographi. An-Ff

no Christi 1601, in feglio. \* E' un fab figlio, ma al feli-

to ferrito ammirabilmente.

..... Q.D. B. V. Affyrio Chaldeorum primordia ex priscis Scriptoribus eruta. Preside Comado Sanuele Schurzsteschro Historiarum Prof. publ. & h. t. Ord. Philos. Dec. publice disseret, aique desender M. Florianus Kiepperbein Giogovia Silefius ad d. Jun. 1681. V Vittemberga typ. Joan. V Vle-Ku in 4. \* Per l'eleganza, e purità della lingua, per la grande e varia eradizione, pell giudizio purgatifilmo, ed aggiungo anche per la corcessa, La Il dorrissimo Sign Schurzfleich certan care pucha the Punnuaglino.

.... Rector & Confilium Academiæ VVitembergenfis Pubblicum. E'un foglio aperto che incomincia Ne malis o minis sit e finisce PP. sub sigillo Academie Dominica OCULS

Anno re uprrate falutis 1680.

Sc. V.

A. M.

..... Rector & Confilium Academiz VVitenbergenft publicum. \* Anche questo è un foglio aperto che principa Horrendum dielu est, e finisce P P. sub sigillo Academie de 18. Decembris anno recuperate fatutis 1679 \* Quetti due togli fono feritti benchè non vi apparifea fuo nome dalla celebre penna del dottiffimo ed eruditiffimo Signor Conrado Samude Schurzstei chio.

Sc. VII. ..... Panegyricus quem Illustraff. & Excellentist. DD. Henrico Lib. Bar. a Friesen Dynastæ Schonfeldii , Graupa , Jessenze, Puzkavize, Pratzschyvizu &c. &c. potentissimi Electoris Saxoniæ Com. Senatus Sanctioris Principi Heroi in Toga D. Auctoritate Justique publico dixit Conradus Samuel Sei urzfleif bing. Ex officina Matthæi HenKeln Acid. Typograph, an. Christi (683, in fat. \* Di questo bel Pancgirico del Signor Schurzfleisch a quel gran Signore tanto bene affecto anche alla nostra nazione, può dirsi quel che scrisse Sidonio del Panegirico di Plinio a Trajano nell' Epistola X. dell' 8. libro a Ruricio (25. dell'edizione del Sivarone, cioè, che, Incomparabili Principi, incomparabilen Panegiricums dixis .

Sc. ¥III. .... Propolitiones historico geographicas Prelide Com A. M. rado Samuele Schurzfleischio h.t. Decano edifferet aique defender M. Jo. Franc. Buddeus Anelamo Pomeranus ad d.

O&ubr.

S C 229

Octobr. 1687. in Auditorio Majori in 4. Typ. C. Fincelii.
..... Propost ones historico-geographicz quas Przside Conrado Samuele Schurzfleijelio P.P. disputandas suscepit M. Joannes Christophorus Ernesti Keula Schuarzburgieus. Ad diem V. Novembr. Imprimebat Matthzus Henchelius Acad. Typograph. in 4.

gie Histor am pertinentia que preside Comado Samuele Seburzsteijebio P. P. desquirenda proponit M. Georgeus Christianus Elmarus, Mulhusa Tauringius ad diem 19. Novemb. Imprimebat Matthaus Genekelius Acad. Typo-

graph. 1687. in 4.

ricorona Feranci Ph. Ord. adscripti officium persolvit Conradus Samuel Schurzsteischins, prælo excudebat Matthæus HencKelius Acad. Typograph. 1688. in sol. \* Spero che si risolverà una volta il dottistimo Sig. Schurzsteisch a far ristampare tutti insieme i suoi insigni Opusculi come da tutti gli eruditi viene sommamente bramato.

putabit sub præsidio Comadi Samuelis Schurzsteischii P. P. Jo: Maschius Pasevvalcko-Pomeranus in Auditorio Majori ad d. 22. Februarii. Typ. Matth. Henckelii Acad. Typogr.

1638. in 4.

..... Ad R. Præstantissimos pariter atque erudisissimos recens creatos Magistros, Amicos per quam charos conjunctissimosque Conradus Samuel Schurzstesschius h. t. Decanus-Witembergæ præso excudebat Matthæus Henkelius fol.

Schwafferschio P. P. edisseret ad d. XIIX. Septem. 1686. M. Jo: Christophorus Depenbrock Ofnabrugo-VVestphalus, Audor & Respondens. Wittembergæ Typ. Matthæi Henckelli in 4.

Schutzsteischie Prof. P. h. t. Ord. Philos. Decano, Proposita a M. Tobia Eckaldo Intrebocensi Saxone A. D. 29. Junii. Wittembergee Typis Martini Schulosii in 4.

..... Ritum spargendi flores publice edisseret Præside Conrado Samuele Schurzsteischio P. P. in Auditorio majori ad D. 25. Aprilis Hor. matut. Joan Theodorus Geubucher

Au&or.

Ser XIX.

Andre Respondens Brega Sileffus Vvicembergu typis Mac-

thei Henchelli Acad. Typogr. 1691. in 4.

Præside Comado Samuele Shrurtz sleischio Pr. P. excusta a Justo Adamo Vverseito Hersodia Vvestphalo A. & R. Vvitembergæ typis Matthet Henkeln Acad. Typogr. 1689. in 4.

S. burtafleijeho Jacobus Zabler-Banfa-Hungarus Vertembergez Literls Matther Henkelt Acad. Typ..gr. 1690. in 4. \* It dottissimo , e eruditissimo Sig. Schurzsleise è certo una delle glorie maggioris della Germania, e presentemente che siamo al principio di Maggio 1691. e che io ini trovo in Monto Santo, dove queste cose serivo, si vierova in Roma, al qual gentilismo Signore mi confesso infinitamente obbligato, perchè nel passaggio per Firenze con altri datti, e nobilissimi Signore sel quali era un Figlio del celeberritte J. C. Samuelle Stripnio, si degnò più volte domandar di me, credendo ch'io mi trovassi ancora in quella Città, onde stimo aggrandir queste Scanzie, ponendo in esse suo dignissimo Nome.

corum cras ad la 9 in Auditorio majori sufpicii causa habendam, Cives Academicos, quanto potest studio invitat Comadus Samuel Schurzfleischins Historianum Gracasumque Literarum P. P. Vvictembergas Saxonum apud Matth. Hen-

chelium 168 g. in fol

ScXI.

Se. XII.

La inflituta; eum viri magnifici Nobilithmi, consultissimique D. Gasparis Zeigleri Lipsiensis J. G. Summi, Consiliarii Saxonici Elest. in summo provocazionum Senaru gravissimi. Ordinis Juridici Presidis Ordinarii in Curia Arcis et consilio Ecclesiastico Assertoris Jurisq; Pontificii Pros. P. Ionge celebertimi, moritissimique sunua April. 21. A. 1691. pio solemnique ritu duceretur. Vyittemberge prelo Vid. Matth. Henxelil Acad. Typ. in sol. \* Quest' è opera dell' eruditiss. Sig Conrado Samuele Schurzsileisch come si vede dalla Dedicatoria, e si conosce ancora dall' eleganza e purità della lingua latina.

. . . . . . Matronæ optimæ Annæ Gudæ Benignæ Schurz-

Acilchiz Natalibus Fulderz, Matri cariffime suptemum officium cum sumus rim soleoni ducerctur mesti lugenosse; filii Cooradus Samuel, & Hourseus Leonardus Sabarassicifabii post. Kal. Aprilis A. 1694. persolvebant. Corbachi Valderciorum ex officina Jo: Fleremanni 1694. in sol.

Atorice a J. C. cepte, deinceps ad annum .669. produße mune ad annum 1676. prolaie feries, rerum temporumque ordine conferta. Vvittemberge Saxonum prelo excudit Matth. Henckelius Academ. Typogr. Impensa Nat. Gabrielis Huoneri 1678. in 12. \* In diverse altre Scanzie ho fatta menzione d'altri cruditissimi opuscoli di questo celeberrimo sign. come nella 3. 4. 5. 7. 8. 9. 11. e 12. Sonto però o intri, o la maggior paste di questi suoi bellissimi opusculi sieno in un volume ristampati.

Vyertheren confectis studiorum rationibus abituro obser-Wantie ergo Commadus Samuel Schwafleisebius. Vvittem-

herge ex officina Matth. Henckelii 1688. in fol.

Christiano Zahnio J. C. Questure Vvirtembergensis Preseto amplistimo, Censuum principalium que ad trastum Electorale pertineat curatori gravissimo mericissimoque observantiz ergo Couradus Samuel Schurzsseifens Vvirtemberge preso Matthei Heckelii anno 1686, in sol. \* Di questo gran letterato parlo in oltre in altri luoghi, e pin non replico sue meritate lodi, che per molte che sossero pur sarien poche a proporzione di suo merito.

.... Disquistio Historica de Belgardia Ponterano-Sc. XVIII, rum Preside Comado Samuele Schurzfleischio PP. instituta a Martino Beilso Belgardiensi Die 19. Aprilis A. 1684.
Vvittembergo: Literis Vidua Bruningiana, excudebat An-

dreas Kal. in 4.

Imperit Patrimonium, quatenus pertinet ad Regnum Arejatenie, Pracide Comado Samuele Schurzfleischio Prof. Pub. afferet, atque evincet Georgius Giele Magdeburgensis A. & R. in Auditorio Majori. Vvittembergwimprimebat Matth-Henckelius Acad. Typographus 1684. in 4.

... Eu-

212 . . . . . Euphemismum Paulinum explanabit Praside Conrado Samuele Seberzfleisebio Historiarum, Gracarumque Literarum Prof. Publ. M. Christianus Potschius Brega-Silefius in Auditorio Majori D Augustini A. 1684. Vvittemberge Typ. Christiani Schrodteri in 4.

. . . . . De Ordine , qui dicitur Ensiferorum publice disputando vires experietur , Przside , Courado Samuele Schurzflei, bio Prof. Publ. Andreas kornung. Revalia-Livonus A. & R. in Auditorio Majori ad D. III. Jan. Anni

1681. Vvittemberge ex Officina Schrodteri, in 4.

. . . . . . Caracteres eventorum , quatenus ad rationes imperande percinet, edisserentur, Praside Comado Samuele Schurzfleifelio Prof. Pub. &c. die 29 April Anno : 685. in Auditorio Majori. Vvittemberge Typ. Christiani Schrodteri in 4.

. . . . . Jun. Jug. Summo Viro Cafpari Zieglero I. C. Claristimo Potentistimi Princ. Elect. Saxonia Consiliario , Ordinisque juridici Vvittembergens. Prasidi Magnifico, tertium Sponso, genialis auspicij causa Lib. V. D. Conradus Sanuel Schurfteischin: XVIII. Kal. Aprilis 1684. Vvittem berge Saxonum ex Officina Matthei Henckelii . In fol. \* Scrive in questo suo elegantissimo Opusculo il Signor Schurzfleisch. Magliabechius, Menagius, & neutro minor Gravius, qui Lipfie tecum ufdem fludits ufut est, nomen tuum, non modo Juris scientia, jed etiam Literis bonorificum putant, neque serius limato judicio Vossius, & summa bumaritate Baluzius censent.

.... Laudatio funebris, quam supremo honori Naliniano dace voluit Conradus Samuel Schurzfleischins . Vvictemberge per Marthaum Heuckelium 1685, in fol. \* Del Sig. Schurzsleisch Autore de tutti questi dottissimi Opuscu-It, dirò ciò, che dello figlinolo ferille il Calaubnono, cioè: Plane, quod de Catone olins di uni, versatile in enium sie ili pariter ad omnia fuiffe, ut nathin ad id urum diceres, quod--cumque ageret, id veriffimum in eo reperiri, non feria mazis, quam lu,us evincum. Da gli Atti degli Eruditi di Lipsia del Mele di Decembre dell'Anno 1685, a C. 146, par, che fi cavi, che fia per ilcri ere: De initiato Mysteriis Constan-

.ino Magno.

Sc. XX. . . . . . Q. D.B.V. de Philippis Augustis Præside Con-Abb. Bacch. rado

S C 233

rado Samuele Schurzsseischio disseret M. Paulus Fridericus Balduinus Spera Citziensis Missius in Auditorio Majori. Ad.... Anni 1698. Vvittembergæ ex ossicina Christiani Krensigii in 4. \* E Sopra l'Istorico, il Cronologico, e'i Cristianesimo de i Filippi Imperatori del terzo Secolo, de'quali il Padre, Arabo di nascita su Cristiano per sentimento di Eusebio, e d'altri. Egli cadde trucidato barbaramente da' suoi; lo che accadette pure al Figlio in Roma. Fu osservato, che questi mai, mentre viste, e ben visse poco, non essendo passato il duodecimo anno non su veduto a ridere, onde era detto apsidaros. \*

SCHUVERTFER ( Venceslao ) Adjumenta Sanctitatis Sc. XVII.

Auth. Rev. P. Vinceslao Schwertfer Soc. Jefu. Prage Typ.

Universitatis in Colleg. Soc. Jesu 1664. in 16.

scioppio (Gasparo) Casparir Sciopii Celarzi & Re-Sc. V. gii Considerii Fragmenta Pedagogize, Regize sive manudutionis ad artem imperandi pro Regibus ac Principibus Cath. licis ad Sanctist. D. N. Gregorium XV. Pont. Max. Mediol. 1621. in 4. \* Quest'Opuscolo è veramente degno come tutte l'altre opere di quest'Autore.

dia Politices sive suppetitiæ Logicæ Scriptoribus Politicis

latæ adversus ΑΓΑΙΔΕΥΣΙΑΜ, & acerbitatem Plebejorum quorumdam Judiciorum. Ad Ludovicum Ludovisium

S. R. E. Card. Camerarium. Romæ, sumpt. Jo: Angeli Ruffinelli, & Angeli Manni. Ex Typograph. Andreæ Phæi

1623. in 4.

tationes de Scholarum, & studiorum ratione, deque Prudentiæ, & Eloquentiæ parandæ modis. Patavil apud Paul. Frambott. 1636. in 12. \* Questo Opuscolo è stato ristampato più volte. Tutti gli Eruditi bramano, che i Signori Pierucci miei cari Amici, e Padroni, li quali, con altre robbe del Co: Scippio, hanno ereditati anche i suoi Libri M. SS., commincino una volta a darli alla suce per pubblico beneficio.

SCIPIONE P. Cornelio, Due Orazioni l'una di Publio Cornelio Scipione contro Cajo Flaminio, l'altra di Cajo Sc. VIII. Plaminio contra Publio Cornelio Scipione fatte pur ora Tomo IV. Gg Ita-

234

Italiane all'Illustrist, e Molto Rdo, Signor Ranuccio Farnése

Priore di Vinegia 1544. in 8.

SCIPIONI (Giuseppe) Josephi Scipionis Pennensis, Ora-Sc. III. tio de S. Ivone Pauperum Advocato, habita in ejuldem templo ad S. R. E. Card. in 4. Rome apud Franciscum Corbelletum 1620.

¶ Scienza ( Giovanni ) Orazione esplicata alla partenza dell'Illustriff. Sig: Niccolò Balbi fu Rettor di Sitthia e Jerapetra, da me Giovnani Scienza figliuolo dell'Illustre Sig. Matthio il Colonello delle Cernide di questa Città e territorj, d'ordine, voler e supplicatione di questi clarissimi e magnifici Signori abitanti e Popoli . În Venetia 16.6.

apresto Giovanni Alberti in 4.

P. Bamb. SCOGLI (Oratio) Oratii Scogli Cattanzarcensis Sem. Rom. Convid. Ornatus quem ad Gentilitium intigne Francisci Card. Sfortiz adhibuit, cum et Theologiz Theles inscriplit explicatio. Cui Ludovici Bardii & Jo. Baptista Rinuccini Ode ad modos dicte adjecte funt Anno MDCVIII. 11. b. 1. CAT. 186.

SCORZA ( Francesco ) In funere Sfortiz Oddi Perusini Sc. VI. Serenist Duc. Parme Confiliarii & primi in Parmenti Academia Juris Prudentiz Magistri Oratio Francisci Scortie Genuenlis e Soc. Jesu habita in templo Serv. B. M. Virg. 17. Kal. Februarii 1612. in 8.

SCOTI ( Agostino) Augustini Scoti Phil. & Med. Antropo-Sc XVII. logia, five de Humani corporis fabrica & nobilitate Differtatio. Patavii Typis Sardicis 1651. in 8.

SCOTI ( Bernardino ) Bernardini Scoti Aulz Confistoria-Sc. III. lis Serenist & Potentissimi D. Philippi III. Hisp. & Indiarum Regis Catholici Advocati, Oratio habita coram SS. D. N. Clemente Papa VIII. cum ejusdem Philipi Regis nomine in publico Confiftorio pro Canonizatione B. Raymundi Barcinonensis instaret die 16. Decembris Anno Jubilzi 1600. Rome 1601. in 4.

SCOTI (Cefare Gregorio ) Cassianeidos Carmen Docto-Sc. XIX. ris Cefaris Gregorii Scoti Senensis Academici Intronati Phy-Ab. Rand. sio-critici & Arcadis. Rome apud Petrum Olivarium 1704. in 4. Questo è un Poema che tutto versa sopra i Bagni di S. Cassiano in Toscana vicino a Siena, quali l'Autore de-

**scrive** 

S C

scrive fignificando l'origine, la natura, e la nobiltà de medefimi. Dal solo ritolo edissicile l'arguire di che cosa tratti il Poema, che pare pinttofto indiritto a cantare le gloriose azioni di qualche Eroe, come sarebbe appunto di S.Cassiano stesso.

SCOTO (Francesco) Francisci scoti Collegiis S. Th. Dost. P. B.mb. & Archipresbyteri Viterbiensis Oratio habita Viterbii in sunere Illustriss. Card. Gambarz in Æde Beat-ssimz Virginis de Quercu Undecimo Cal. Junii MDLXXXVII. II. b. 1. car. 383. II. b. 6. car. 72.

SCOTO (Lorenzo ) La Fenice di D. Lorenzo Scoto al Sc. 11.

Molto Illustr. e Reverendist. Monsig. Giacomo Vescovo di Vercelli. In Torino per Gio: Prancesco Cavalieri 1614. in 12.

SCUTELLI ( Niccolò ) Pitagora Vita ex Jamblicho colle-Ra per Nicolaum Scutellium Tridentinum Ord. Erem. S. Au- P. Bamb.

gullini . Anno 1556. H. b. 9. car. 88.

SCZUCKI (Giacomo) Regale Lilium, Oratio de Laudi- Sc. IV. bus D. Casimiri Polonorum Principis habita ad Reverendiss. P. Bar. & Emin. Dom. Card. a Jacob Sezucki Equite Polono in Templo Nationis Polonorum de Urbe die 4. Maji 1652. Romæ -1652. in 4.

## E

SEBBRIO (Pietro Ange'o) Clemente X. Pont. Max. electo, P. Bamb. toti fidelium cztui Gratulatio Auctore Petro Angelo Sebbrio S. Joan. Bapt. Fani Rectore Anno 1670. II. b. 21. car. 279.

SEBER ) ( Volfango ) Vedi Camerario Joachino.

SECRETO (Feli.e Antonio) La Memoria, Oda del Dottor Felice Antonio Secreto per il Sepolero della Santità di Clemente IX. erettoli dalla Santità di Clemente X. con le magnifiche statue opere de gl'Illustrissimi Artesici Domenico Guido, Ercole Ferreri, e Colmo Fancella, dedicata all'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Giacomo Rospigliosi: in Roma per Angelo Bernabò 1672. in 4. \* Era convenevole onorare la tomba di così degno e Santo Pontifice.

SEIDULIO ( Celio ) Celii Sedulii Poetz inter Christianos Se. XX. veteres elegantissimi mirabilium Divinorum Libri Ge. Chri- G. Lauz. stopborus Cellarius ex M. SS recentuit, & adnotationibus illustravit. Hallæ Magdeburgicæ 1704. in 12. \* I Poeti Cristiani antichi non componevano, che su argomenti ad-Gg 1

datti al Carattere, che professavano. Giovenco, Prudenzio, e questo Sedulio, per non dir di tant'altri, servono di gran rimprovero a tant'altri Poeti, che hanno profanati i loro Metri. Il soro mal'esempio ha sedotte le Femmine stesse, che rinunziato il bel fregio dato dalla S. Chiesa al soro sesso di devoro, hanno impiegate le rime in cose profane, e amorose, cercando la sode, dove appunto è il somite de'soro biassimi. Ma diciamo di Sedu'io; egli sta eternato nella Biblioteca Patram. Il Sig. Cellario so dà illustrato colle sue note, e riscontrato con certi Manoscritti, che rendono la ristampa più degna. \*

Sec. VI.

Segneri ( Paolo ) Panegirico in onore di S. Filippo
Neri Fondatore della Congregazione dell' Oratorio, detto
nella sua Chiesa di S. Maria della Vallicella di Roma la
sera della sua sesta da Paolo Segneri della Compagnia di

Gesù Panno 1662. In Modana per il Soliani in 4.

Sc. VI.

1. Il Penitente Instruito a sen consessarii, Operetta Spirituale da cui ciascuno può apprendere il modo certo di ritornare in grazia del suo Signore e di mantenervisi, data in luce dal P. Paolo Segneri della Compagnia di Giesù per maggior utile delle Sacre Missioni: In Bologna 1674, per il Pisarri in 12. Veramente quest' Operina d'oro merita ogni grande applanso, essendo però con esso da tutti stata p. Bamb ticevuta. Che tra li sagri Oratori di prima Classe abbia il

P. Segneri acquistato il posto chi ne dubita?

SEGNERI JUNIORI (Paolo) Vedi incerti Lett. I. Sc. XX. SEGNI (Giovan Battista) Discorso sopra la carestia e same del R. D. Gio: Battista segni Bolognese Catt. Reg. della Congr. di S. Salvatore Lettore Ordinario del Duomo di Ferrara al Molto Illustre e Revetendiss. Monsig. Giovanni Fontana Vescovo di Ferrara. Ivi per Benedetto Mamarello 1991, in 4.

SEGNI ( Piero ) Orazioni di Pier Segni nell'Accademia della Crusca l'Agghiacciato detta da lui nella detta Accademia per la morte di M. Jacopo Mazzoni. Firenze per il Marescotti 1599. in 4. \* Questa è ristampata nelle prose

Toscane raccolte dal Sig. Dati.

\$c. X.

Sc. L.

5c. IX.

Sc. XI. Sc. XV I

P. Bamb.

SEGULER ( Giacomo ) Jacobi Seguerii Phil. & Theol. Galli Ruthenentis.Oratio ficuti habita est Roma in Sacello. Pon5 E

Pontificio ed Vaticanum in funere Henrici Quarti Regis Christianissimi Quinto Kalend. Junii 1616, edita Rome ex Typ. Jacobi Mascardi in 4.

SEGUINO Vedi Incerti Lett. E. Sc. I.

SEMENZI (Giralamo) Stillato Sostanzioso del Somma se XIII. rio de'quattro libri dell'Austria Anicia del Padre Don Cipriano de'Conti Boselli Superiore Montuliverano &c. della quale in perpetuo combattimento con gravissime difficoltà è stato già impresso il I. Libro in Milano; e della necessità degli altri da imprimersi per l'Opera persezionare, e particolarmente il IV. conclusione degli altri tre precedenti, pubblicato dal Padre Don Girolamo Semenzi C.R. della Congregazione di Somasca in 4. \* Anche quest'Opuscolo, e lo stile lo dimostra, si crede del Padre Don Cipriano Boselli T Non averei discoltà di crederlo Opera del Padre Giuseppe Girolamo Semenzi del quale m'è piaciuto, non essendo certo del presente di registrare l'Opere notate nelle Scanzie sotto il suo intiero nome come quisotto.

SEMENZI ) Giuseppe Girolamo) All' Eccellentissimo Si-Sc. XIII. gnor Don Diego Filipez de Guzman Duca di San Lucar Sc. XIV. la major, Marchese di Leganes, di Meirena, e Morata, Gentiluomo della Camera di Sua Maestà, Commendator Maggiore di Leone nell'Ordine di Santiago, Signore delle Ville di Valverde, Villar dell'Aquila, e Vacia Madrid, Alcalde perpetuo della Casa Reale, Regidore perpetuo di Madrid, e Capitano d'una Compagnia d' nomini d' armi delle Guardie Vecchie di Castiglia, Governadore, e Capitano Generale dello stato di Milano &c. Pensiero Istorico per questo Ducato, esposto dal P.D. Giuseppe Girolamo Semenzi Cher. Reg. della Congregazione di Somasca, Professor di S. Teologia nella Regale Università di Pavia. In Milano per

1683. alla Santità d'Innocenzio XI. Pont. Ottimo, e Massi- Sc. XVII. mo dal Padre Don Ginseppe Girolamo Semenzi C. R. di Somassa Lettore di Teologia nella Regia Università di Pavia, Accademico assidato, e saticoso. Presentato all'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Marchese Don Antonio Maria

Ambrogio Ramellati 1693. in 8.

Erba Reg. Senatore di Milano, Reggente nel supremo Consiglio

figlio d'Italia, Nipote di S.S. In Milano per Ambrogio Ra-

mellati 1684. in 4.

. . . . . . Il Canto del Ringraziamento a Dio Creatore, e Redentore del Mondo. Parafrasi mistica dell'Inno de SS. Ambrogio, & Agostino composto dal Padre Don Giuseppe Girolamo Semenzi C. R. Som. &c. per gli avvenimenti felici dell'Armi Cristiane nell'Ungheria, e nella Morea. Milano pe'l Malatelta 1687. in 4. \* Il Padre Semenzi ha più volte ragionato nelle due già dette Accademie de'Faticosi di Mileno e degli Affidati di Pavia. Ha ancora ammaestrati più Cavalieri nella Geografia, Istoria, Poetica, Rettorita, ec. ed ha celebrati più Santi con nobilissimi ed eruduis. fimi Panegirici e predicato più volte in Pulpiti celebri con Sc. XVIII. universale applauso. E'celebre il Padre Semenzi per le sue cofe flampate, e per ciò, che nelle Accademie, e da Sagri Pergami, ha fatto più volte, ed in più luoghi, sentire, avendo grido fra più celebri Orazori, e fra più scelti Porti

d'oggidì.

Sc. 1.

A. M.

Sc. III.

Sc. I.

SENESE (Deodato) Fratris Adeodati Senensis pro reformandis, instaurandis & conservandis Comobiis Augustinensibus Provinciæ Bavariæ, Oratio Viennæ habita die 30. 0800 bris ad Ferdinandum Rom. Hungariz, Bohemiz etc. Regem gloriosissimum 1555, in 4. \* Non v'è luogo della stampa.

SERAFINI (Francesco) Lodi del B. Filippo Benizzi dette nella Nunziata di Pirenze nel giorno della festa di detto Berto da Francesco Serafiai della Compagnia di Gesà. Pirente

nella stamperia del Landi 1658. in 4. Sc. VI.

. . . . . La Pittura di Timante Panegirico del Molto Reverendo Padre Francesco Scrasini della Compagnia di Gesù: detto in Faenza nella Chiesa de PP. Minori Conventusli nel di festivo di S. Francesco d'Assisi l'anno 1667, al Molto Reverendo Padre Maestro Lelio Spada Min. Conv. perpetro definitore, e primo Padre della Provincia di Bologna. la Faenza per Gios. Zarasagli 1667. in 4.

SERDONATI (Francesco) Orazione funerale di Francesco Serdonati delle lodi del Signor Giuliano Ricasoli Prior de'Cavalieri di S. Stefano recitata in Firenze in Santa Maria Novella 28. Giugno 1590. Firenze per i Giunti in 4.

. . . . Orazione Funerale di M. Francesco Serdenati

detta

detta delle lodi del Signor Francesco Orsino Barone di Monte Ricondo, recitara in Firenze in S. Lorenzo 7. Maggio 1593. Firenze per i Giunti.

. . . . . De'vantaggi da pigliarli da' Capitani di guerra Sc. V. contro i nemici superiori di Cavalleria di Francesco Serdona-

ri. Roma 1608. in 4.

SERGARDI (Curzio) Orazione recitata nel Gesà di So III. Siena per la felta di San Francelco Xaverio di Curzio Ser-

gardi Senefe . Siena per il Bonetti 1642. in 4.

SERGARDI (Ludovico) Oratio de eligendo Summo Pon- Sc. XVI. tifice post Obitum Innocentii XI, Habita in Basilica Vaticana coram Sacro Collegio a Ladovico Sergardi Senensi: Roma 1689. typ. Joan. Jacobi KomareK Bohemi, in fol. \* Il suddetto dottissimo ed eruditissimo. Prelato ha per le mani alcune intigni opere che a fuo tempo darà in luce.

¶ SERINA (Annibale) Atto di Gratitudine a nome del Collegio di S. Antonio fatto all'Illustrissimo Signor il Signor Antonio Grimani nel fine del suo Capitanato di Brescia. In Brescia appresso Paolo Rizzardo 1614. in 4. \* Autore di questa Orazione si vede effere Antibale Serina che la recitò

il dì 24. Ottobre 1614.

SERLUPI (Lorenzo) In Alexandri VII. Pont. Opt. Max. Electionem Cali Terraque confensus. Carmen in aula ma- Pe Bamb. xima Collegii Romani dictum a Laurentio Serlupio Romano.

Anno 1655. II. b. 40. car. 42.

SERNICOLA (Carlo) Il Carmelo Joetico del Reverento Sc. VIII. do Padre Maestro Carlo Sernicola Napolezano Reggente Teologo nel Carmine di Pirenze dedicaro al Serenistimo Principe Giovanni Gastone de'Medici. In Firenze per Vincenzo Vangelisti. 1688. in 4 \* Con l' occasione delle sopradette Poelle darò notizia a' miei lettori come il Padre Mac-Aro Gaudenzio Roberti Parmigiano del medefimo, Ordine 💃 Iavora indefessamente per dare in luce una pienissima Biblioteca Carmelitana.

T Ciò che non è stato condotto a fine dal Padre Roberti, spero che sia per compierlo l'erudito P. Ruele noto nella Repubblica letteraria per le tre Scanzie da lui pubblicate in seguito di questa Biblioteca Volante del Cinelli, il quale travaglia indefessamente nel raccogliere le necessarie notizie, almeno

SE

140

almeno degli Autori Italiani del suo Ordine, per farne una

Biblioteca che farà lavorata con tutto il buon gusto.

Se. XIV. SERRAGLI (Silvio) La Santa Casa abbellita del Signor Capitanio Silvio Serragli da Pietrasanta di Toscana nuovamente ricorsa, ed ampliata di molte cose gravi, e notabili, non prima offervate da altri che n'hanno scritto ad onore della Vergine Lauretana. Ancona per il Serasini 1671, in 8.

Sc. XX. SERRY Abb'Bacch faculté d

SERRY (Gracinto) Lettre du R. P. Serry Docteur de la faculté de Paris, & primier Professeur en Theologie dans l'université de Padove au R. P. Daniel Jesuite pour servir de Reponse a la Lettre de ce Pere, adressée au tres R.P. General de l'Ordre de St. Dominique en date du 22. Fevrier 1705. A Cologne chez Nicolas Schouten 1705. in 8.

Vedi negli incerti L. C. Sc. XX. e Lett. L.

Ser Torio (Andrea) L'Aurora Immacolata, Oda per le giorie della Madre di Dio nel folenne giorno di fua immacolata Concezione di Fr. Andrea Sertorio da Castel Fidardo. In Bologna presso Clemente Ferroni 1639, in 4.

Sc. 111. SERVA (Carlo) della Canzone di Carlo della Serva nelle nozze della Maestà Cristianissima d'Enrico IV. e Maria

Medici. Roma per Nicolò Mutii 1600. in 4.

SESTI (Ludovico) Il Sacro Chiodo di Gesù Cristo Nostro Redentore ad inchiodar la ruota della fortuna di Colle
mandato da Dio, Orazione Sacra del Padre Lettore Fra
Lodovico Sesti de'Predicatori detta nel Duomo di Colle nella publica ostensione d' essa Reliquia il Venerdi Santo del
1656. Siena 1656. in 4. \* A questo eruditissimo Padre tanto delle lettere amico e che ha fondata una celebre libraria,
onde merita sode immortale, ho già da dedicare una delle
mie Scanzie destinato.

ac. XIV. SETTALI (Ludovico) Ludovici Septalii de Nævis liber ad Illustriff. Dom. Hieronymum Caimum Confilii Icalici Regentem. Mediolani 1606. apud Petrum Martyrèm Lo-

carnum in 8.

SETTANO (Quinto) Q. Sectani Satyrz nunc primum in Sc. X. Incem editz apud Triphonem Bibliopolam in fol. Palladii 1696. in 8. \* E'Opera di sette fogli, non vi è suogo della stampa; il metro è bellusimo, ma mordacissimo. Vi è ancora di queste Satire il Comento satto come molti credono

dal

dal medefimo Autore, non potendo da chi non è ben informato darfi giusta interpretazione a suoghi più oscuri.

SEVERITANO (Gio: Policarpo) M. Jo. Policarpi Severitani Sebinicensis Dalmatæ Prædicatorii ad Illustriss. & Invictiss. Principem Franciscum Mariam Ruerium Urbini & Sorræ Ducem Clarissimum Monoregiæ ex qua conjicitur totius humanæ vitæ modus libri quatuor. Nel sine Impressum Venetiis apud Joannem Franciscum & fr. ejus filii quondam Georgii de Rusconibus. Anno Domini 1522. die secundo

Augusti in 8. \* Tratta il libro: De moribus Regis.

SEVEROLI (Niccolò) Panegirico di Niccolò Severoli, Sc. VIII. all'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal d' A. Zan. scoli. Bologna 1633, per il Ferroni in 4. \* Questo Opuscolo su mentovato da me nell'Ottava Scanzia a 88., ma lasciai di avvisare che questo samoso legista, su Avvocato Concistoriale, che pochi anni sono pagò il debito alla Natura: Di esso si hanno le notizie nel Sillabo degli Avvocati Concistoriali del Cartari alla pagina 279. Il Cartari però non ebbe a mio credere, cognizione ch'il Severoli aveste stampato questo Panegirico, perchè non lo nomina, essendo per altro stato esattissimo a raccogliere e nominare ogni minuzia letteraria.

## SF. SG.

SFONDRATO (Pandoifo) Causa Æstus Maris Pan Se. XX. du ifo Sfondrato Authore ad Beatiflimum Gregorium XIV. SSig. Zapp. Pont. Max. Perrarie apud Benedicum Mamarellum 1560.in 4. \* Il fluffo, e riffuffo del Mare, dice il Padre Cabeo, che ne tratta alla lunga, naum est en illis, qua vix nostra cognitione offequi possumus, in quo Sapientes se caeutire profitentur. Ma qual'è mai quella cofa, di cui ciò dir non si possa? L'Eccho? forse che sì, sendone stato discorso tanto, e sembrando non men'obvio, a riscontrarsi, che facile a spiegarsi. E pure sentiamo ciò che leggo nelle Gazette stampate in Vienna li 10. Luglio 1717. BORDEAUX 8. Giugno. L' Accademia Reale delle belle Lettere, Scienze, & Arti, in questa Città deslina nua Medaglia d'Oro del valore di 300. Life, a volni, che darà il sistema più probabile sulla cansa dell'Eco, e Tomo IV. Hh

Ce. II.

l egh.

che spirgherà nel più verisimile modo li snoi diversi Fenomeni. Sard libero di mandarne se dissertazioni in Franzese, od in Latino Ce. Quel non pretendersi altro che il sistema più probabile ben dà a divedere la debolezza della Pilosofia Naturale, che contenta pel verisimile, al vero di rado si accosta. \*

S. V. SFORTUNATI (Giovarni) Giovanni sfortunati da Siena: Nuovo lume Libro d'Aritemetica. Venezia in 4. \* Non vi

è l'anno dell'impressione ma è stampa antica.

P Bimb. SFORZA (Antonio) Sanctiflimo Patri Clementi X. Pontifici Optimo Abbas Antonius Sforza II. b. 19. carte 171.

> SFORZA (Bartolomeo) Orazione di Bartolomeo Sforza D. fatta per la Città di Padova all'Illustrissimo Signor Gior-Battista Foscarini Podestà nella sua partenza. In Padova ap-

presso Pietro Bertelli nella stampa del Pasquati in 4.

SFORZA (Gabriello) Trattato di Grammatica Opera del Sc. XVI. Beato Gabrielo Sforza Arcivescovo di Milano: è M.S. come si dirà: Quello celebre in Santità ed in lettere, su chiamato al Secolo Conte Carlo Sforza Attendoli da Cotignola, e fu fratello di Francesco Duca di Milano, e figliuolo di Sforza da S. Piore: La Madre fu D. Antonia figliuola del Sigu. Cocco, o sia Niecolò Salimbeni potentissimo nel suo tempo nella Repubblica Sanele, che gli diè per Dote la Città di Chinfi, il Castello di Montaione, o Montereggioni, Montenero, ed altre Terre come si vede da Comment. di Pio II. pag. 16. dal Malevolti pagin. 3. fog. 7. Esfendo Gabriello di complessione delicata e per ciò inabile all'Armi, prese l'abito di S. Agoitino nel Monistero di Lecceto a' 29. Gennajo del 1442, e professo come si vede al libro vecchio de'Professi di mano dello stesso a' 24. Ottobre 1443, benchè per la sua fingolare umiltà di non ordinarii Sacerdote determinato avelle, ma mediante sue rare virtù vi su ssorzato dall' ubbidienza de'Superiori, e poco dopo destinato Maestro de' Novizi, carica che non fi dava fe non a gli sperimentati nelle virtà eroiche. Mentr'era Maestro de'medesimi Novizi su sorzato dal precetto di Niccolò V. ad iflanza del fratello ad accettar l'Arcivescovado di Milano nel 1454, adi az. Giugno nella qual dignità mantenne sempre lo stello rigor di Vita, e purità di costumi; Pu di giovamento ben grande al Duca fuo fratello nell'amministrazione del governo, e fe sì, ch'e' -not

fandalle il grande Spedale, ed altr'opere rare di pietà; Dop' aver fostenura la carica di Pastore tre anni con Santità rimarcabile mort nel 1457, e su seppellito nella Chiesa dell'Incozonata fondata dalla Duchella Bianca Maria con quelta In-Scrizione MCCCCLVII. die XII. Sept. Obiit B. Pater Gabriel de Cougnola Archiepiscop. Mediolan. Ord. Observantia Frate. Eremit. S. Augulini, ac frater germanus Alustrissimi Domini D. Francisci Sfortia Ducis Mediolanensis; E' però da sapersi ch' il Bzovio erra notabilmente negli Annali chiamandolo dell'Ordine r'rancescano: Donato Bossio contemporaneo di Gabriello lo chiama Vir santissimus: Il Bergomense nel supplemento dice: Vir gravissimus ac in omnibus rele iosissimus: Giuseppe Ripamonti nelle Storie di Milano ne favella con gran riverenta : L'Ughelli nel 4. Tom. dell'Ital. Sacr. pur ne favella con lode: Il Torelli nel 6. e 7. libro de'Secoli Agostiniani: Il Landucci in amendue le selve, e con essi tutei gli storici della Religione Agostiniana. Ma fra questi non è alcun ch'afferifea aver lafeisto Scritti; il che è con mio stupore, e non avendol poruto collocar nella mia Tofcana letterata, o fia ftoria degli Scrittori per riaccender la face splendidissima di sue virtà, oscurata dalla trascuraggine di tanti ferittori: essendo stato favorito ad altro fine della maggior parte di queste notizie, per ravvivarla, ho voluto qui riporcarle, appoggiato all'afferzione dell'Erudit.filmo Pietro Crescenzi nel suo Presidio Romano stampato in Piacenza del 1641. in foglio libro 3. pagina 101. dicente. Altresì l'Arcivescovo Storza di Milano mort nel 1457. Lasciò Libri di Grammatica, Umanità, Rettorica, Loica, Istorie, Epistole, Orazioni, Libri di Fisica, e dell'Anima: Varj trattati Morali, Le Croniche di Milano, opere spirituali, Volumi di Prediche e Sermoni; Comentò i Vangeli, etutti equattro Libri della scolastica Teologia, fece di Greco in Latino una muova Parafrafi d'Aristotile, le quali opere penso che saranno notate ancora nel detto Atheneo e nell'Apparato ad Biblioth. August. dal sopraderto P. Domenico Antonio Gandolfo, che le sopradette notizie m' ha benignamente comunicate .

SFORZA (Mazio) Tre Orazioni del Signor Muzio Sfor Sc. VIII. Za fatte da lui in diversi tempi, intorno a diversi soggetti, Hh 2 come

24+ come nella fronte di ciascheduna si legge; In Vinegia pres-

fo Altobello Salicato 1590. in 4.

. . . . . . Canzone di Mutio Sforza fatta all'Illustrissimo P. Bamb. e Reverendissimo Signor Pietro Aldobrandino nella sua novella promozione al Cardinalato Anno 1593. II. b. 3. c.401.

¶ ..... Orazione del Signor Mutio Sforza fatta al Serenissimo Paschal Cicogna nella sua assonzione al Principato di Venezia. In Venezia appresso Sigismondo Bordogna 1585. in 4. \* Vi fono dopo l'Orazione tre Sonetti dello

stelfo Autore.

SGARBAZZETI ( Andrea) Nelle nozze de' Molto Illu-Sc. XII. Ari Signori il Signor Antonio Savorgnano, e la Signora Ortenzia Montalbana Canzone & Epitalamio del Signor Andrea Sgarbazzeti . In Venezia nella Stampetia dei Guerra 1589. in 4.

#### Ι S

SIEVERT (Paolo Godofredo ) Dissertatio inauguralis Sc. XX. A. Vallissa Physico-medica de Morbis a motu humorum circulatorio. aucto oriundis, quam, Deo motus omnis auctore dirigente, consensu gratiosissimi, & amplissimi Medicorum ordinis in illustri, & perantiqua Rauracorum Universitate pro summis in Arre Medica honoribus, & Privilegiis Doctoralibus rice capessendis publice discutiendam exhibet Paulus Godefried Sievert Magdeburg. Ad diem 25. Decembr. Anno 1714. L.H.Q.S. Basilese Typ. Joh. Conradi a Mechel. in 4. \* Conforme il metodo di molte Università di là dai Monti, prima di laurearsi, il Candidato dà un saggio di sua abilità collo esporre una Conclusione, dove sono li Fordamenti della sua Tesi. Questa appunto, che riferiamo, è una di quelle, molto ingegnosamente condotta, dal titolo potendost arguire il soggetto. \*

SIGISMONDI (Glacberio) Distinta Relazione di quan-Sc. XIV. to è seguito nella presa di Buda, scritta da Vienna dal Signor Glacherio Sigifmondi fotto li 8. Settembre 1686. all'Il-Instrictimo Signor NN. in Bologna. Ivi 1686. per Giacomo

Monti in 4.

SIGNORINI (Giacomo) Jacobi Signorini Florentini Lau-Sc. III. des.

des Virginis Concepte oratorie pertractate. Rome in 4. 1631.

SIGONIO (Carlo) Oratio cum Rodericus de Pazos de Sc Y.

Figueroa infignia Scola Rectoratus acciperet Caroli Sigonii.

SILLA (Gasparo) Orazione di M. Gasparo Silla Am. Sc. VIII. basciatore di Chioggia Al Sereniss. Principe Trivisano nella sua creazione. In Vinegia al segno del Pozzo 1553. in 8.

SILVAGIOSI (Maffeo) Astrologi eventi sopra l'anno P. Bamb. 2662. e le cose piu memorabili di esso. Patica di Maffeo

Silvagiosi. PP. b.

SILVESTRI (Giovambattista) De excellentia Sapientie Sc. XII.

D. Thoma Aquinatia, Oratio habita a Joanne Baptista Sylvestro Puliginati Academico Phantastico: Perislustri & Reverendist. D. Dom. Antonio Querengo Utriusq. Sign. Referendario ac S. D. N. Gregorii XV. Pont. Max. Præsato Domestico. Perusia en Typogr. Augusta apud Marcum Maccarinum 1611.

SILVESTRINI (Cristofore) Predica dell' Indulgenzie Sc. II. del R. P. M. Cristofore Silvestrini Branzone Veronese Reg. G. D' gente nel Carmine di Firenze alla Sereniss Gran Duchesta di Toscana. Firenze appresso Francesco Tosi 1584. in 4.

Silverio Sigismondo Regolo da San Vedi Regolo Sigis-

mondo.

SILVANO (C) G Sylvani Germa, Panegyris III. Princ. Mar- Sc. VL

theo Longo Imp. Cest. Maximiliani Augusti Legato dista in 4. StLVUZJ (Niscolò) Oratio Panegyrica ad Illustriss. & Sc. XII. Reverendes. DD. Augustinum Galaminum S. R. E. Card. amplifs. Lauretanum ac Recanatensem Episcopum vigilantiss. Nicolai Silvutii. Maceraex apud Petrum Salvionum 16:4. in 4.

de SIMEONIBUS ( Ferdinando ) Il genio di Ferdinan. So. f. de de Simeonibus pr-pa-nell'Aquila 1676, presso Pietro Pao. G. D.

lo Castrati in 12.

de SIMEONIBUS (Gasparo de Simeonibus Aquilano Di- Sc. III.

scorso delle Maschere M.S.

Gasparo de Simemibus detta in Roma nell' Accademia degli
Umoristi a di 21. Dicembre 1631, in Parigi presso Sebastiano Cramuis Stampatore ordinario del Re nella Strada di S.
Jacopo 1636, in 4. \* Precede a questa Orazione una Lettera del Mascardi diretta a Francesco Augusto Tnano, la qual'
Orazio-

Orazione ha fatto pigliat'a molti de'Granchi, e spezialmen' te al Baillet Francese nel Trattat. .. p. 4. Jugeneus de Scatuans pag. 54. n. 1420. Pensa che l'Aleandro merisse nel 1631-e così anche nell'altro libro suo. Les Ensaus scavans ingannato dal frontispicio della predetta Orazione. Ma doveva considerare che quantunque ella sosse recitata nel 1631., era morto l'Aleandri tre anni prima cice nel 1628. o sia 1629., e so poteva ricavare dalla settera dello Scaglia prefissa alla prima parte della Disesa dell'Adone dell'Aleandri.

¶ SIMONETTA (Giovannanionio) In adventu Reverendiss. P. Magisti Gregorii Elparensis totius Augustiniana Religionis Generalis meritissimi Oratio F. Jo. Antonii Simonetta Papiensis, floridissimi Gymnasii Veneti nomine habita. Venetiis apud Jo: Baptistam Ugolinum 1;87. in 4.

\* Vi sono dopo l'Orazione tre Sonetti dello stesso Autore.

Sc. XIV. SIMONIO (Eua) Ordo Benedictionis ac Processionis Palmarum julta ritum Ecclesia Nationis Maronitarum a Syriaco textu, latinitate donatus ab Elia Simonio Hersenita, Collegii Maronitarum alumno. Roma 1693. Ex Typogr.

Dominici Antonii Hercules in 4.

SIMONIS (Francesco) De fraudibus Hæreticorum ad Orthodoxos tractatio perutilis hoc tempore pars prima per Franciscum simonis Sacræ Theologiæ Lector Moguntiæ Typis Ludovici Bourgat Academiæ Typographi 1677. in 8. \* Benchè questo dottissimo ed ùtilissimo libretto posti i sci fogli non ho voluto tralasciar d'inserirlo in questa mia Scanzia, sperando che la notizia di esto sia per esser carissima a'mici Lettori. E' stato mandato dal celeberimo P. Egidio Extrix per mezzo del dottissimo e candidissimo P. Danielo Papebrochio al Sig. Antonio Magliabecchi onde benche porti in fronte il nome di Francesco Simonia, sarà probabilmente del detto celeberrimo Padre Extrix.

SINCERO (Favella) Plagello ovvero discorso contro un nemico della Religiosa Hiberia di Favella Sincero Ungaro descrito e dedicato da lui alla Serenssima e lucidissima Alba stampato l'anno 1625, in 8. \* non v'è luogo del-

l'impressione, e il discorso è curioso e dotto.

SINIBALDI ( Carlandrea ) Nella gloriofa efaltazione al Pontificato di N. Signore Innocentio XI. Canzone del Cav. 3 I 347

Carlo Andrea Sinibaldi dell'Ord. di S. Giacomo Patr. Facutino. Firenze 1677. in 4. \* Nel fine v'è un Epigramma latino del medesimo Autore, e benche questa Operina apparisca stampata in Firenze, è stampata in Roma se non erro-

Garlo secondo gran Monarca delle Spagne e dell'Indie Canzone del Cav. D. Carlo Andrea Sinibaldi dell'Ord. di S. Jago Patrizio Faentino dedicata all'A. Sereniss. del Sig. D. Giovanni d'Austria. In Faenza per Giuseppe Zarasagli 1678. in 4. \* Nella dedicatoria questo secondissimo ingegno scrive così.

"Già consecrai un parto della mia Musa latina al fiasci"mento di S. Maestà ed ebbi fortuna di presentario nel"le mani di V. A. Sereniss. nel Real Ritiro, ora ne con"facro un'altro della mia Musa Toscana all'indole gene"rosa di S. M. Esce alla luce surriero di due miei Tomi
"delle accenate lingue &c. Per un saggio di gran valore
nella Poesia di questo eruditissimo Cav. inserirò qui un
vago Epigramma del medesimo non ancora pubblicato, che
a' mesi passati al dottissimo Sig. Magliabecchi trasmesse e
dallo stesso cortesemente partecipatomi.

Ex Urbium Elogiis Eq. Caroli Andrex Sinibaldi Ord. S. Jacobi de Spatha Patr. Favent. Florentia

O Decus Europæ, nitidi Florentia Culi In medio Italia flore venusta vires Delicium musarum, & Apollinis unica cura Quam secat aoniis naviger Arnus aqui Dives agris, divesque argenti pondere & auri At magis es summi dives bonore Ducis. Fertilis ingeniis, & in omni Pallade Princeps, Diversas gentes Regibus ipsa beas, Quot cives, tot babes regnandi munere dignos, Sed contenta tuo Principe lata viges.

fimo Arciduca Leopoldo Giuseppe d'Austria: Ode Pindarica: dedicata alla Sacra Augusta, e Cesarea Maestà di Leopoldo primo Imperatore de Romani da D. Carlo Andrea Siaibaldi

248 5

mbaldi Cavaliere di Sant' Jago. In Faenza per Giorgio Attdrea Zarafagli 1682, in 4. \* Quelto eruditifismo e correlisimo Cav. che con tal' occasione attmiro e riverisco, ha mandato quest'Ode ad un mio carissimo e virtuolissimo Padro-

ne di cui mi confesso molto obbligato.

di Vice Re di Napoli dell' Illustriss. & Eccellentiss. Signor D. Gasparo de Haro e Guzman March. del Carpio, Duca di Montoro, Conte Duca d'Olivares &c. Ode Pindarica di D. Carlo Andrea Sinibaldi Cav. dell'abito di S. Jago; In Faenza per Giuseppe Maranti 1682. in 4. \* Questo gentilissimo ed eruditissimo Cav. m'ha favorito di questi suoi componimenti persoche ne rendo in questo suogo se dovute gratie.

L'Europa Cristiana guerriera e vittoriosa per le conquiste contro i Turchi Ode, Pindarica di D. Carlo Andrea Sinibaldi Cav. dell'abito di S. Jago Patrizio Facatino, dedicata all'Illustr. ed Eccellentist. Sig. D. Livio Odescalchi Duca di Ceri e Nipote di N. S. Innocenzo XI. In Bolo-

gua per gli Eredi del Sarti 1685. in 4.

Sc. VIII.

Sc. XIV.

Il Mercurio Cesareo cangiato in Argo vigilantifii:
mo di Fessina alle glorie di S. Petronio Vescovo e gran
Protettor di Bologna, solennizate nella Bassica all'suo nome consecrata in quella Città nel di sui giorno sessivo adi
4 d'Ottobro 1685. Ode Pindarica dell'Illustriss. Sig. D. Carlo Andrea Sinibaldi Cav. dell'abito di S. Jago Patr. Faentino. In Bologna per gli Erede del Sarti in 4.

Illustrist. Sig. Carlo Andrea Sinibaldi Cav. dell'abito di S. Jago Pat. Paentino, applaudendo all'anniversaria sesta della Porchetta celebrata dalla città di Bologna l'anno 1685, in memoria della di lei siberazione dalle guerre civili. In Bologna per l'Erede di Domenico Barbieri 1685, in 4.

... Vien-

.... Vienna invitta e trionfante per aver fatto immensa strage di Turchi, Tarcari, e Ribelli, e data ignominiofa fuga al restante del loro vasto esercito che la teneva circondata con furibondo e pertinace affalto nel prefente anno 1683. Ode Pindarica di D. Carlo Andrea Simbaldi Cav. dell'abito di S. Jago Patr. Faentino dedicata alla memoria impareggiabile, e alla virtà eroica dell'Illustriss ed Eccellentiff. Sig. Generale Staremberg. Conte del S. R. I. del Configlio di Stato &c. in Faenza per il Maranti 1683. in 4. Vedi-Incerti A. Sc. VII.

SINIBALDI (Giacomo ) Dell'abulo de'Visicatori discor- Se- IX. so del Dottor Giacomo Sinibaldi Lettor di semplici nella Sapienza Romana. In Roma per Francesco Tizzoni 168x. Di questo virtuoso-sa menzione il Sig. Cav. Mandosso nella quinta Centuria al num. 40. Io ho veduto questo fuo discorso, ma lo vedrei più che volentieri, per ammi-

rar il. suo spirito.

. . . . Plantarum Metamorpholis . Lectio habita cum P. Bamb. oftensione in horto Medico Romanz Sapientiz a Doctore Jacobo Sinibaldo ejuldem Archigymnalii limplicium Lectore die 18. Maji 1686. 11. b. 29. car. 110. \* Il Sinibaldi (di cui parlo nell'Atenco Romano) dimostra frequentemente nelle virtuole adunanze di essere insieme e ben fondato nella medicina e molto erudito nella Rettorica.

SIRI (Fabio ) Sommario della Vita della B. Angelina Sc. XII. Monte Marte de Conti di Tirignano, Corbara, e Contessa Sc. Riff. di Civitella d'Abruzzo Institutrice della Riforma delle Monache Claustrali del Terzo Ordine di S. Prancesco, e Fondatrice di venti Monasteri in Italia: Raccolto , e compilato da diversi Autori, ultimamente dal P. Maestro Pra Fabio siri Conventuale, e ridato in luce dal P. Maestro Giacinto Salimbene Segretario generale del Terz' Ordine di San Francesco, Dedicato all'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. Farulfo Piò di Monte Marte, Titignano, e Corbara, e Rettore, di Carpentras, e Preside del Contado Venassino; In Roma per Ignazio de'Lazzari 1671. in 4.

SIRMONDO ( Giacomo ) Vetustissima Inscriptio qua L. Cornelii Scipionis Elogium continetur, Rome nuper reperta, & doctis explicationibus illustrata. Roma ex Typ. Tomo IV.

Barthol. Zannetti 1617. in 4. L'esplicazione di questa Iserizione fino alla pag. 21. è del dottissimo e candidissimo P. Jacopo Sirmondo della Compagnia di Gesà, e quel che ne segue dopo è di Girolamo Aleandro. Fu ristampata in Parisione della Compagnia di Parisione della Compagnia di Carolamo Parisione di Car

rigi, ma non mi fovienne l'edizione.

ria nunc primum collecta, ex ipsius Schedis emendatiora.

Notis posthumis, Epistolis & Opusculis aliquibus audiora.

Accedunt S. Theodori Studitæ Epistolæ aliquæ scripta dogmatica, numquam antea Gracè vulgata, pleraque Sirmondo Interprete. Cura & studio Jacobi de la Baune ejusdem Soc.

Presbyt. Quinque Tomi in fol. Parisiis ex Typogr. Regia, veneunt apud Jo: Anisson Typogr. Regiæ Præsedum via citharaa sub lilio storentino 1696. \* Questa è una notizia stampata in mezzo soglio in 8. di tutte l'Opere del dottifsimo, eruditissimo e candidissimo P. Sirmondo che si truovano nella nuova edizione di Parigi in cinque Tomi in sogl.

8c, X1. SISTO (Carlo da San) Caroli a S. Sixta Avenionensis

1. SISTO (Carlo da San ) Caroli a S. Sixto Avenionensis de præmio scientiarum Oratio. Parisiis apud Henricum

Thietris 1179. in 8.

SITONIS (Giovanni) De Antiquis, & modernis in Insubria Fr. Aris. Monetis Elucubratio J. C., & Advocati Joannis de Sitonis de Scotia Ven. Collegii DD. Juris PP. Judicum, Comitum, & Equitum Pontificiorum Civitatis Mediolani Chronista. Mediolani 1713. in fol. \*. L'Autore è assai chiaro per diverse sue Opere date in luce, e per altre, che tiene in pronto. Egli mandommi quest'Opusculo, appiè del Frontispicio ponendo lodi, che io consesso di non meritare.

# S M

Sc. III. SMOGULEG (Niccols) Nicolai de Smoguleg Smogulecki F. Carmen ad Sigifmundum III. Regem Polonia &c.

# s o

Se, VI. SOAREZ DE ACUNNA (Martino) Oratio habita a Martino Soarez de Acunna Doctore Theol. Luftano corama S. D. Nostro Clemente PP. VIII, & S. R. E. Card. in festo S. Joan-

2. O.

25r

S. Joannis Evangelifte Rome apud Carolum Valliectum

TSOAVE (Giovampaolo) In funere Illustriss. & Reverendiss. DD. Francisci Vendrameni S. R. E. Tit. S. Joannis ante portam latinam Przsb. Card. Patriarchz Venetiarum, Dalmatizque Primatis &c. Oratio habita in Ecclesia Patriarchali Venetiarum coram Sereniss. Principe ac Excellentiss. Senatu & Clero Venetiarum a Jo: Paulo Sunuio Theol. &t Jur. utriusq. Doct. ac in foris Ecclesiasticis Advocato die 11. Octobris 1619. eidem Sereniss. Principi dicatam Venetiis apud Antonium Turrinum 1619. in 4.

SOLARI (Grifanto) Orazione nell'Esequie del Marches Sc. 1.

se Giulio Rangoni del P. D. Grifanto Solari Piacentino Cher.

Reg. Modena 1640. in 4.

SOLATIO (Macario) La Nuova Congregazione Prima Sc. XIII. Primaria fotto il titolo della Madre di Dio Annunziata, Mand. nuovamente aperta nel Collegio Romano della Compagnia di Gesti descritta da Macario Solatio Decano dell'istessa Congregazione, & all'altre Congregazioni sparse per il Mondo diretta: In Roma per gli Eredi del Corbelletti 1659, in 4.

SOLCAMPO (Livio ) Picenum Vulgo Marchia Ancomitana, Apostolice Sedis Provincia fidissima, Eminentissimo, e Reverendissimo Domino Antonio Barberino S. R. E. Card. Camerario, ac Lauretana Domus Vigilantissimo Prorestori; Austore Livio Solcampo, Maceratz apud Heredd. Augustini Grisei 1654. in 4. E' questa una succinca relazione della Marca, nella quale riferisce tutte le cose più ragguardevoli di quella Provincia con elegante stile : Piglia però un grand'equivoco il Solcampo in questa fua relazione facendo Papa Marcello secondo (che fu di casa Cervini) Marchiano della Terra di MonteFano quand' egli era da Monte Pulciano Città della nostra Toscana. Dice ancora a 25. che Adriano Imperadore su Marchiano, il che è falso essendo egli stato di Nazione Spagnuolo per quanto ne dice Lionardo Aretino nelle Vite di Dante e del Petrarca dato fuori da me l'anno 1671. a 46. Lascia ancora indietro gli due famoli Anfiteatri de'quali pur oggi le vestiggia fi veggiono, di Recine sul fiume Potenza, ove questo si guada per la via Romana presso Macerata, e l'altro di Falare Città famola

Sc. XIII.

8 O

famosa della quale si veggono innumerabili avanzi di rovinate fabbriche; Ha lasciato ancora l'arco bellissimo di marmo ch'è alla porta di Fano, che meritava esser certamente annoverato, e molte altre cofe ragguardevoli ha lasciate nel filenzio seppellite.

56. XX.

3 H.

Sc XA

Tesl.

SOLDANO (Asiello) La Fondazione di Bologna cavara La la Ba dalle sue etimologie recitata per Prologo in detta Città da Amel'o So'dano, detto Spacca strumolo Napoletano. In Bologna per Vittorio Benacci 1610. in 8. \* Queste forte di componimenti, de' quali poco mi compiaccio, dovettero dare ansa a Gio: Barciai di scrivere nel suo Icon ammorum cap. 6. parlando della nostra Italia : Ipfa nomina Urbium, locorumque tot bistoriis, fabulisque vulgata, ad stuporem imperitorum valendi, semper aliii sincerius quam sibi credentium. Hoe mortalium favore, & Italia mala teguntur, & bona speciostora sunt. \*

SOLDANI (Jacopo ) Delle lodi di Ferdinando Medici G. D. di Toscana Orazione di Jacopo Soldani recitata da lui nell'Accademia degli Alterati il di 25. di Giugno 1509.

La Firenze appresso Gristoforo Marescotti 4.

SOLDATI ( Jacopo ) Lettera del Sig. Jacobo Soldati Sc XVIII. Configliere militare del Serenissimo Sig. Duca di Savoja , scritta in forma di Relazione sopra la cerimonia, e trionsi fatti nel battefimo del Serenissimo Principe di Piemonte, a cui fu posto nome Carlo Emanuelle, alsa Signora Chiara Gosolina. Data in Turino a gli II. Marzo 1567, stam-

pata in Milano per Cefare del Pozzo in 4.

SOLDI ( Jacopo ) Antidotario par il tempo di peste composto in lingua latina dal R. P. M. Jacopo Soldi Fiorentino dell'Ord, de'Servi l'anno 1431, nuovamente tradotto in lingua toscana da D. B. S. Firenze 1630, in 4. \* Le tre lettere D. B. S. Significano Dionifio Buffoti Servita. E. cola strana in sentire quanto spesso si faceva sentire il conragio in Firenze. Fu formidabile quello del 1348, che spopolò la città. Si fece poi risentire circa l'anno 1382, e non se, picola strage. Nel 1401. ritoccò un poco, ma su più lo spavento del male, perchè la città restò vota affatto pez la suga de'cittadini. Ritoccò nel 1431., che quest' Autore scrisse il sopradetto Opuscolo. Non par che si sentisse poà

pių.

253

più fino al I;13. ed ultimamente nel 1630, e 1631, e di nuovo ripullulò nel 1633, dal qual tempo in qua, mercè l'ajuto divino ne siamo tiati esenti, ancorchè l'abbiamo avuto a fianchi. Stimo che la frequenza di tale infezione procedesse in que'tempi andati dal gran trassico che la Città avea per tutta l'Europa, e per parte dell'Asia ancora, ricevendo da tutte mercanzie, e particolarmente lane delle quali il lavorio era d'ogn'altro in Firenze maggiore.

SOLORZANO (Giovanni) Concio de Ascensione Chiè le Baub. Ri Domini in ejus sestivitate; habita in capella Pontificia Anno salutis 1593. ad S.D.N. Clementem VIII. per Joansem de Solorzano Burgensem ejus samiliarem Sacræ Theolo-

giæ Salmaticensem Licentiatum II. b. 2. car. 105.

SOMENZIO (Tommaso) Thomæ Someniii Medici Cremo-Sc. XV.
nensis De Morbis qui per finitimos Populos adhuc grassan-Fr. Ver.
tur; & num illi ad pestilentes resterendi sint, post prima

responsa Mantua allata, brevis Disputatio. Cremonz apud Christophorum Draconium MDLXXVI. Mustum Illustri, & Reverendiss. Cremonz Episcopo Nicolao Ssondrato in 4. Questo degno Prelato su posses Sommo Pontefice col nome di Gregorio XIV. Questo Opuscolo ha luogo nella Cremona Letterata dello stimatissimo Signor Arisi.

SONCINO BARBUO' (Scipione) Sommario delle Vite Se. II. de'Duchi di Milano così Visconti come Sforzeschi raccolte Testi da diversi Autori da M. Scipione Barbnò Soncino Dottor di Legge è Gentiluomo Padovano, col natural ritratto di ciafeun d'essi intagliato in Rame. Venezia per Girolamo Porso 1574, in 4.

SORANZO (Giovanni) Viri Opt. Max. S.R.E. Pastoris simulacrum; seu de Laudibus Beatissimi Papæ Gregorii XV. Sc. XVIII. Fragmentum Joannis Superantis Presbyteri Philosophi, & J. V.D. Ad Illustrist., & Reverendist. Principem Opt. Max. Nepotem DD. Ludovicum Ludovisium S.R.E. Cardinalem amplissimum. Romæ apud Mascardum 1621. in 4.

clarissimi, & in utroque Eloquentia & doctrina genere praeccellentis a secretis insignis Islustris, ac Reverendist D. Dom. Ruperti Ubaldini S.R.E. Card. amplist. samiliaris, Orațio Joannis Superantii q. Jacobi Avoc. filii Presb. Philosoph. foph. J. C. ad eumdem Illustriff. ac Reverendiff. Princ. Card.

Ubaldinum. Romæ ex Typogr. Mafcardi 1623. in 4-

SORBA ( Lezzero ) Ragionamento Sagro in lode delle Sc. XV. Stimmate di S. Francesco d'Assist, detto in Roma nell'Oratorio della Venerab. Archiconfraternità delle Stimmate del Padre Lazzero Sorba della Compagnia di Gesù; indi da lui ampliato in questa nuova forma. In Venezia 1689. presso Andrea Poletti in 12. 5

SORBERIO (Samuello) Clementis IX. Pontificis Optimi Max. Icon ex Epistola Viri Claristimi Samuellis Sarberii. An-

no 1667. II. b. 16. car. r.

P. E.

Sc XX.

 $C_{i}c_{k}$ 

SORBOLI (Girolamo) Lezioni fopra la definizione d' A-5c XX. more, posta dal gran Filosofo Platone nel Libro chiamato A.Vallifa\_ il Convito, di Girolamo Sarboli da Bagnacavallo Teologo, e Medico Fisico di Brescello. In Modena appresso Gio. Gadaldino 2590. In 4. \* mio Padre fu Medico dello stesso luogo per ben 13. anni , ed Io vi pallai sutta la mia Infanzia , nato in Gualtieri li 8. Aprile 16:9. Il Sorboli precedette mio Padre d'anni 70. \*

> . . . . . Orazione del Signor Girolamo Sorbeli Dottor di Fil., e Medic, fatta , e recitata da Lui medefimo nell'efequie dell'Illustriffed Eccellent. Sig. it Sig. D Francesco da Este Marchesedella Massa de'Lombardi.In Ferrara per Vittorio Baldini . 1 (78.10 4.

..... Discorso del vero modo di preservare gli Uomini dalla Peste di Girolamo Sarboli de Bagnacavallo Medico della Massa Lombarda . In Bologna per Giovanni Roffi 1577. \* Oh Dio che fiducia di scrivere! Pur troppo dice bene il dottiffimo Signor Muratori nell'aureo fuo Libro del governo della Peffe : Part. 2. c. 4. p. m. 206, avvertendo ebe non si dà alcuno Antidoto specifico, il quale per sua particolar qualicà fia atto a prefervar ogni persona dalla Peste.

SCRDO (Fedrigo) Repetitio celeberrimi Cap. Sacris Ex-50 Xx tr. de His que vi metulve caula fiunt Friderici Surdi J. C. Bononienfis Ecclefiæ S.Laurentii de Imola Archipresbyteri , Curiæ Epifc, ejustem Civitatis Vicarii Generalis. Ubi inter extera late tradittur de metu circa Censuras. Bononiæ 1606.

apud Jo. Bapt. Bellagambam in 4.

SORTORELLI (Niccolé) In adventu Sereniss. Ferdinan-5e, X:1. di II. Medices Magni Etrurize Ducis Braccianum Oratio Ni-

colai:

'S E .

. 215 colai Sortorelli Senogallienfis . Bracciani Typ. Andrew Phwi

1628. in 4.

SOSSA (Giovanni Aljonso di) Ad S.D.N. Clementem VIII. Sc. 1. Pont. Max. Philippi II. potentissimi Hispaniarum & Indiarum Regis Catholici nomine obedientiam prestante Islu-Sc. VIII. striss. & Excellentiss. Viro Laurentio Suarez de Figueroa & Corduba Duce de Feria, Oratio habita a Jonane Alphonfo de soffa J.U.C. ac publico Professore 4. Kal. Maji 1592. Romæ apud Zannettum 4. cum Responsione Antonii Buccapadulii .

SOSTEGNI FREGOSO (Agostino) Orazione dell'Eccel- P. Bamb. Ientissimo Dottor M. Agostino Sostegni Fregoso al Serenissimo Sc. VIII. Principe Trivisano recitata il giorno di San Teodoro per A. M. Giovan Battista dal Giglio, di M. Antonio fanciullo di mesi 113. În Vinegia appresso G. Giolito de Ferrari v fratelli **1**554. in 4.

SOZZIFANTI (Atto) Augurio di felicissimo viaggio al- Sc. VII. le galere del Serenissimo Gran Duca Ferdinando II. Ode

del Cav. Atto Sozzifanti. Pife 1635. in 4.

Sozzifanti Giuseppe Francesco, Vedi Terbetelli Crescente Romalo.

### 2 B

SPADA (Antonio) Il mistico ritratto di Cristo, Panegirico Sc. XIII. Sacro per la folennità di Santa Maria Maddalena de' Pazzi mella Chiefa del General Collegio di Sant'Andrea Corfini de' Molto Reverendi Padri del Carmine di Firenze del Reverendo Padre Antonio Spada Carmelitano Siciliano Maestro in Sacra Teologia Dottore, e dello stesso Collegio Reggente Theologo l'anno 1693. Consegrato dal medesimo al merito singolare del Molto Reverendo Padre Maestro Emanuelle della Natività Portoghese Vicario Provinciale della Viccaria del Fiume di Gennajo nell' Indie Occidentali di Portogallo e Segretario dell'Ordine Carmelitano. In Lucca per i Mare-Icandoli 1693. in 4.

SPADA ( Cosimo ) Trattato di Dio composto da Prete 5c, XVIII. Cosimo Spada, e dedicato da esso all'Eminentissimo, e Reverendiss. Signor Cardinal Pietro Basadonna. In Venezia

156 S P

1683. per Lorenzo Marchesini in 4. \* Questo Trattato di Dio è in terza rima, e l'Autore di esso, che è Predicatore, è figliuolo del Signor Valerio Spada mio caro Amico, non solo nella eccellenza dello scrivere Insigne, ma nell' intagliare in rame, ed altre cose, nella cui morte ha fatta non picciola perdita la mia Patria.

SPADA (Orazio) Viatores, five Laudes Deiparæ Virginis in Montana ut Elifabetham inviferet abeuntis: latina oc græca, foluta & vinota numeris Oratione celebrata a tribus ex inclyta Rom. Sem. nobilitate adolescentibus Horatio

Spada, Pompeo Enganio, Francisco Maria 200. Romæ apud Franciscum Caballum 1630. in 4.

Sc. IX.

Man.

SPADI (Giovambattista) Divi Raymundi Ord. Prædicat. Vita ex hemistichiis Virgilianis a Fr. Joan. Bapt. Spadio a Florentiola centena. ejustem Ord. Ticini apud Andr. Viottum 1664.

SPADONI (Niccolò) La caccia dello Schioppo di Niccolò Spadoni con 74. documenti per fare un bravo e valente cacciator di Schioppo, all'Illustrissimo Signor Monsignor Girolamo Cusani Vicelegato di Ferrara. Bologna 1673. in 12.

SPALLA (Aleffio) Ragguaglio di quanto è accaduto ofservare in Roma con la Sezione del cadavere d'una donna pretela gravida per lo spazio di ventitre anni continovi dal principio della creduta fua gravidanza fin al giorno prefente. In Roma per Domenico Antonio Ercole 1685. 4. \* Questo ragguaglio su fatto da Alesso Spalla Chirurgo della Regina Cristina Alessandra di Svezia. Veramente questo caso dette per molti anni da discorrere e considerare a'Medici di Roma, ma si conobbe finalmente nella morte di lei l'inganno e la falsa credenza di molti, e le ridicolose vanità di tanti, che in varie guife, e modi avevan filosofato : Simile fu quell'altro raccontato da Realdo Colombo nell' Istoria del seto petrificato di Colomba Catry, che per 18. anni dette da cicalare a tanti Mediconi di prima riga. Per questo la Sezione de'cadaveri è molte e molte volte necessaria: Chiarlela mia afferzione in Foril quando s' aperse da Giovanni Amadori espertissimo Cerusico il cadavere della moglie dello spenditore del Marchele Albizzini. La confer-

mὸ

mò la Sezione del cadavero dell' Eccellentissimo Mazzoni Auditor di Ruota, e Podestà di Bologna, e la ratissicò in Possombrone l'aprir la moglie d'un Paggio di quella Comunità, quale voleva un Medico novizio che tosto spirata s'aprisse per salvare il seto, ch' egli costantemente asseriva aver nel ventre contro la comune opinione, che su trovata dal Cerusico Ciacci, uomo nella sua professione eminente, non esser gravida d'altro che di acqua e di vento.

SPARAPANI (Placido) Boanerges seu silius tonitrui : P. Bamb. hoc est sulmen, Oratio de S. Joanne Apostolo & Evangelista, habita in Quirinali Pontisicum Sacello ad S.D.N. Clementem X. Pont. Max. a Placido Sparapano Camerte An-

BO 1670. H.H. b. 52. H. H.C. 57.

SPARAVIERI (Francesco) Francisci Sparaverii in Tho- Sc. I. mam Mazzam in 4. \* E' questa una risposta all'Ancupium Ibis scritta con non meno eleganza, ed acume che acerbità. Di questo eruditissimo Signor veggasi il 4. Tomo della dotta e curiosa Italia regnante a carte 140. 541., e 1542.

¶ SPARR (Gio: Gaspare) Al Serenissimo Principe di Venezia Niccolò Sagredo complimento per nome dello studio di Padova satto dal Cavalier Giovanni Gaspare Sparr Sindico e Protettore degli Artisti . In Venezia 1676. appresso Giovan Pietro Pinelli Stampator Ducale in 4.

SPELLADI (Niccolò) Per l'augustissime Nozze della Sc. II. Sacra Cesarea Maestà di Leopoldo Ignazio Imperatore colla A. M. Serenissima Principessa Teresa di Neoburgo Ode di Niccolò Spelladi. Venezia 1676, per Benedetto Miloco in 4. \* La notizia di quest' Ode si riconosce dall'eruditissimo Sig Patino che l'ha mandata qua a donare.

SPENAZZI (Énca) Nelle Reali nozze de' Serenissimi Sc. V. Spos Odoardo Farnese e Margarita di Toscana Encomio Epitalamico del Dottor Enca Spenazzi. Parma 1628. in 4.

SPERANDIO (Fedele) La Verità contro gli detestabili Se. XII. eccessi dell'ingiustizia. Narraziva pubblicata al Mondo da Fedele Sperandio ed esposta all'Eccellentissimo Senato della Serenissima Rupubblica di Lucca prima erede della Signora Elisabetta Massa. All'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Bonvisi Vescovo della stessa Città, chiamato per secondo erede. Alla Santità di Nostro Signore Inno-

Tomo IV. Kk cenzio

cenzio XII. e sua camera Apostolica, implorato per terzo erede, ad effetto di dotarne tante fanciulle il giorno della Santissima Annunziata nella Chiesa della Minerva di Roma. In Pistoja per Stefano Gatti 1694. in 4. \* Il nome Li Fedele Sperandio è finto, ed il vero Autore del sopradetto Opuscolo , è il Padre Predicatore Giovanni Domenico Massa Predicatore Lucchese dell' Ordine di San Domenico.

S-. XI Y.

SPERATI (Buono) Boni Sperati Barba defensa: sive Dis-G. Liaz. sertatiuncula de Barba, contra quendam ΜΙΣΟΠΩΓΩΝΑ. Lipfin , & Drefde apud Christophorum HcKelium :690. in 12. \* A questa Apologia assai galante diede motivo un Libro, che uscito in luce in lingua Tedesca aveva per titolo del Religioso esemplare. In esto P Autore trattando, al Cap. 10. della Barba Pastorale, vi aveva detto, che la Barba ben lunga, e'l vilo compotto non fanno efemplare il Religiolo, com' è pur vero; e poi datofi ad inveite contro la Barba Pastorale, la chiamava, ora fluttitiam, ed ora excrementum, chiamando tali Barbati, Uomini Monfiris Similes. Chiunque siasi che socco il nome di Busso Sperate s'occulta, qui fa vedere, che la Barba è principale ornamento dell' Unomo, e mostra poco senno chi l' ha chiamata Seremento, e pazzia. Sopra questo argomento aveva dottamente seritto il Celebre Pieirio Valeriano, in una Deciamazione citata dall'Apologista presente, dando conto del Cur Sacerdoti comam mutrire vetetum fit : Barbam vero abradere non concedatur. Ne' suoi Geroglifici però il Pierio confiderando quel tefto del Levitico, in cui è commandato a figliuoli di Aronne ; Non radent Caput , neque Barbam , fa che ne dia la ragione Esichio col dire : quia caput, 🕳 Barbe Sapiencia est, & perfectionis nostra fignum. Ora perchè il nostro Secolo, in Europa, siasi svaghito cotanto della Barba, potrebbe servire di argomento ad una Differtazione curiola, da teffersi da chi avesse ozio, genio, e talento per tal cofa. 🌞

SPERLINGO (Ottone) Ottonis Sperlingii Confiliarii Rege, XVI. gis, & J. C. de Nummorum Braftearorum & Cavorum nostræ ac superioris Actatis origine & progressu ad Reverendum D. Jacobum a Mellen Epistola. Lubecæ sumptibus Joan. V Viedemeyer 1700. in 4. \* Di varie opere stampate e da stamparsi del sopraddetto dottissimo Sperlingio, veggassi il Giornal de'Letterati, che si stampa in Lubecca intitolato; Nova Literaria Marie Baltici & Septemtrionis.

SPEROLI (Francesco) Oratio pro inita pace inter Augu- P. Bimb. stiffimum Cælarem Carolum, & Franciscum Regem Christianishmum. Rome in templo Divæ Mariæ quæ de Populo dicitur anno 1526. 6. Idus Martias habita per Rev.

P. Franciscum Episcopum Sperulum 11. b. 1. c. 1.

SPERONI (Sperone) Discorsi del Signor Sperone Spe-Sc. XIII. roni Nobile Padovano della precedenza de Principi, e della milizia. In Venezia 1598, presso Giovanni Alberti in 4. \*

SPEZIA (Ambrozio) Nelle nozze di Carlo II. Re delle Spagne, e di Maria Ludovica Principessa d' Orleans Epita-

latino dell' Abate Ambrogio Spezia Anno 1680.

SPEZIALI ( Romolo ) Allo Scolare che scrisse fogli inti- Se VII. tolati il Dilinganno, invia i necellari avvertimenti Romolo Sc. XI. Speziali. In Padova 1684. con licenza de' Superiori in 4. \* Nominai quest'Opuscolo nella VII. Scanzia, ma perchè non aveva allora cognizione dell'Autore, lo notai così puto come m'era giunto alle mani il titolo. E' il Sig. Romolo di Patria Permano, stato meritamente Medico della Regina di Svezia, la quale morendo gli lasciò la solita provisione sua vita durante con magnificenza veramente regia: Fu dipoi Medico e camerier fegreto di Papa Alcsfandro VIII. dal quale fu riconosciuto con buone pensioni, ed in oltre fu fatto benefiziato della Basilica Vaticana, e Lettor pubblico di Medicina nella Sapienza di Roma; all'altezza della Dottrina ha congiunta una pari bontà di vita, e candidezza di costumi. Ha fra le migliori delizie una famosa libreria sì di libri filosofici come medici, ed è cale che in questo genere, sento che niun Medico di Roma l'agguaglia non che l'avanzi. Dette fuori lo Speziali quest'Opuscolo per una controversia ch' ebbe in una malattia del Card. Basadonna col Sig. Dr. Antonio Piacenti Amerino, quale fu il primo a dar fuori una Scrittura manofcritta a nome Kk

d'uno Scolare, e piccava lo Speziali. N'averebbe il Piacenti ricevuto qualche gran difgulto, se non vi si fosse interposto Personaggio autorevole, perchè la Regina di Svezia s'era quasi ossessa d'alcune parole dette dal Piacenti nella sua Scrittura, particolarmente nello sparlare de' Medici Aulici con modo non dounto: Queste sono le proprie parole.

P. Bamb. SPINELLI CARACCIOLI (Ginseppe) De S. Spiritus adventu, Oratio habita in Sacello Pontificum Quirinali ad S. D. N. Clementem X. Pont. Opt. Max. a D. Josepho Spinello Caracciolo Neapolitano Sem. Rom. Convictore. Anno 1674. II. b. 19. car. 161.

¶ SPINELLI ( Mattee ) Tumulus R. & J. Car. Marini Grimani Veneti per Matthaum Spinellum ejus ex minimis fervum in 4. aperto fuafu egregii Medicæ artis Perufiæ Prof. Mag Joannis Baptistæ Mevanatis hunc idem ms. edendum

curavit Perusia die 20. Octobris 1 146.

SPINOLA ( Carlo ) Caroli Spinola Genuensis Garmen Eroparthenicum, quo Elisabetham Virgo mater pacem habere jubet. Romz ex Typogr. Franc. Corbelletti 1631. in 4.

Sc. III. SPINOLA (Fabio Ambrogio) Fabii Ambrofii Spimile Soc. Jefu Oratio in Parasceve ad Urbanum VIII. P. M. habita in facello Vaticano. Rome 1626, in 4. Typ. Franc.; Corbelletti.

Sc. III. SPINOLA (Giorgio ) Georgii Spinule Genuentis Carmen de Virgine Maria holpitio excepta ab Elifabetha. Romæ

ex Typogr. Franc. Corbelletti 1633. in 4.

che il Padre fu efiliato.

Sc. IV. SPINOLA MARMI ( Tommaso) Il Giudizio appassionato vero ed anecdoto Ciccalecio di Alpino Sammorto Rima. In Pastemberg presso gli Eredi del Worm 1634, in 12. Non so chi sia l'Autor di questo Opuscolo, che su mandato qua dal Padre Angel co Aprosio Vintimiglia già mio eruditissimo, ed amabilissimo amico. Il P. Gandosso suo degno successore in breve darà in luce la Vita del detto Padre Angelico Aprosio, la quale è bramatissima per quanto ne scrive il dotrissimo, e corresissimo Signor Benedetto Hopster. Scrissi nella IV. Scanzia di non saper chi sol. l'Autore di quest'Opuscolo. Da Amico dotto al quale mandai la detta Scanzia mi su scritto che l'Autor vero d'esso Opusculo su Tommaso Spinola Marmi, che lo scrisse dopo

SPIRITELLI (Giacomo Antonio) L'Ottimo tra' servi di Sc. II. Maria, Predica Panegirica detra nella Santissima Nunziata di Pirenze in onore di S. Filippo Benizzi il giorno della sua sesta dal P. Giacomo Antonio Spiritelli della Comp. di Gesù e dal P. Priore, e PP. de'Servi dedicata al Serenissi. Cosimo III. Gran Duca di Toscana. Pirenze all' infegna della Nave 1674 in 4.

SPOLETI (Francesco) De momento quo gravia nicuntur deorsum per datum planum, quo subjectum planum urgent, quo planum inclinatum grave deorsum conatus Dissertatio Francisci Spoleti. Altera ejusdem dissertatio de secretione bilis in Hepate. Venetiis apud Andream Po-

letti 1686. in 4.

SPON (Giacomo) Ignotorum atque obscurorum quorum- 5c. I. dam Deorum arz, nunc in primum lucem date notifque illustratæ studio Jacobi Sponii Med. Dost. Colleg. Medicorum Lugdunenfium aggregari. Lugduni Typ. Jacobi Paetos 1676. in 12. Nella Prefazione al Lettore ferive così ; Siquidem ex solo Deorum titulo, atque ex co solum quorum ignota obscurave sama, non parvum numerum proferre possuno intra aliquot annos quibus buic collectioni Gruteriani supplementi animum applicui. Gollegerat certe Inscriptionum sex millia doctissimus Reservus &c. Ego latinas saltem ter mille, gracas sexcentas. Unde conjici facile potest ex iis ejusclem atque Gruterum molis emersurum effe Volumen. Leggasi il P. Noris nel suo libro sopra le medaglie di Licinio, e di Diocleziano. Vedi che nella lettera nella quale il Sig. Spon mandava quello fuo erudito Opulcolo al Sig. Magliabechi gli feriveva, che in breve era per fare stampare una relazione del suo viaggio, la quale non può far dimeno di non esser ripiena di cento e cento eruditiffime curiofità.

Thè & Chocolata. Parisis apud Petrum Muguet 1685, in 12. \* Questi tre Opuscoli sono stati trasportati dalla lingua francese nella latina dell' Eccellentiss. Sig. Giacomo Spon Lionese siglio del celebre Sig. Carlo Spon, e di sua dottrina e virtà totalmente erede. Vedi Virle Giovamba-

tifla .

SPONTONI (Cire) La Metoposcopia ovvero trattato Sc. XVII.

262 S F

della linea della fronte del Cav. Ciro Spontoni. In Venezia 1642. in 8. \* Stimo questa dottrina totalmente vana, e fallace più dell'Astrologia, perchè molto e dificile conoscer le inclinazioni, e gli accidenti futuri degli uomini in una sola occhiata esternamente, se praticando uno gli anni si resta poi impensatamente ingannato.

Ferdinando Card. de' Medici Gr. Duca di Tofcana 3. Canzone di Pando'fo Sprani da Celena. In Firenze appresso

Bartolomeo Sermant. 1 187. in 4.

se. VII.

SPRETI (Desiderio) Desiderii Spreti Ravenatensis Oratio dum Venerabilis Fr. Franciscus Comes Wratislaus Boemes Prior Eminentissimi Magni Magistri, ac totius S. Hierosolymitani Ordinis nomine debitam Sanctissimo D. N. Clementi X. Pont. Opt. Max. gratulationem, & obedientiam præstaret habita in Consistorio Kal. Julii 1671. Romæ Typ. Nicol. Ang. Tinassi in 4.

Sc. XVII. . . . . . . Desiderii Spreti Ravennatis Libri tres de amplitudine, de Vastatione, de instauratione Urbis Ravennz ad Sereniss. Princ. Franc. Mariam Peltrium de Ruvere Urbini &c. Ducem amplissimum. Venetiis ex Typ. Guer-

122 1588. in 4.

P. Bamb. SPRETI ( Pietro ) Catharina Virg. & Martyris Seminarii Ravennateniis Numinis tutelaris in iplius Æde & Festo Clentis nomine geminum triumphum publice dicebat Petrus Spretas Ravennateniis ejusdem Seminarii Convictor. Anno Dom. 1652. II. b. 41. car. 1.

Se. XIV. SPRIE (Natamele) Tractatus de fluxu menstruo ubi etiam de ejus retardatione & nimia profusione obiter tra-Etatur a Nataniele Sprie M. D. Patavii typ. P. M. Frambot-

ti 1685. in 12.

Sc. VII. SQUARCIALUPI (Marcello) Difesa contro la Peste di Marcello Squarcialappi Medico e filosofo con le vere ragioni del vivere, e de debiti reggimenti avanti dentro, e doppo la pestilenza di Genova appresso Marc'Antonio Bel-

Sc. 11. Jona 1576. in 8. e corretta da Gherardo Borgogni. Milano

per il Tini 1576.

STABE' ( Giovampaolo ) Distertatio ad Clariss. Virum Sc. XX. Franciscum Mariam Nigrisolium Phil. & Med. Collegiatum Dott. N.gr., Ferrariz, in qua investigatur ratio ob quam Gallinz incubant, Fœtus quibuldam maculis Italice, le voglie, dictis, alii monstruositatibus deturpati & parentibus fimiles nascuntur quam Serenissimo, ac Celliss. Francisco II. Mut. Regii &c. D. D. D. Joannes Paulus Stabè de Cassina Phil. & Med. S. R. I. Nobilis & Petritius Tridenti. Mutina Typ. HH. Sul. 1688. In 8. \* L'Estracco di quest' Opusculo si ha nel Giornale de'Letterati di Parma del 1688, pag-51. vi si vede maneggiato con molto giudicio l'uno, e l' altro argomento. Ma fono ambi di tal forta, che anche detto sopresti potrebbe dirli cui che Xenofane presso Varrone: Hominis est bec opinars, Dei seire. Il rinomatissimo Redi, che pur su gran Pilosofo, ovegli si presentava qualcuno di questi modi intricati soleva galantemente shrigarsene presto, dicendo: Ob questa poi è una di quelle mille cose che Io non fo. \*

STABILE (Paolo) Le Desolazioni dell'Anime Purgan-Sc. XVI. ti nelle Compagnie &c. del P. Paolo Stabile di Castrovillare, de' Minimi. Dedic al merito dell'Illustrissimo e Reverendiss. Sig. Monsig. Bartolommeo Massei Coppiere di Nostro Signore Clemente XI. e Priore della Collegiata di S. Maria in Vialata di Roma. In Perugia nella stampa Vesco-yale per gli Eredi del Ciani e Sebastiano Amati 1703. in 8.

STAFORST (Niccold) Officina Chymica Londinentis, five exacts notitia Medicamentorum Spargyricorum, que gr. XIX. apud aulam Societatis Pharmaceutica Londini praparantur, proftant &c. Opera & studio Nicolai Stapborst Oper. Chimic. dista Societatis. Apud Guiliel. Miller 1683. in 11.

STAGNI ( Ludovico ) Ad Illustriss. & Reverendiss. D. Sc. XIII.
Rodulphum Palæottum Episcopum Imolensem, & Balneariæ Com. inclytum Ludovici Stagnit Clerici Imolensis Oratio Panegyrica, & nonnulla ejusdem ac aliorum carmina.
Bononiæ apud Bartholom. Coclium 1611. in 4.

STAHL (Giorgio Eraefto ) Illustri & Magnifico Viro Sc. XVI. Doct. Lucze Schrockio Med. D. Archiatro & Comiti Pala254 S T

tino Czlareo, splendidistimo S. R. J. Nobili, Academ. Leopoldinz Imperialis Naturz Curiosorum Przsidi Celeberrimo, Augustanz Vindelicorum Reipublica Phisico samigeratissimo, Patrono atque Fautori suo Colendissimo Adscriptionem in Illustrem Collegium ac Societatem jam saudatas Academiz benignissime offerenti, & Diplomate solemni
cum imposito Symbolo Nominis Olympodori, obsignanti,
Cogitationes suas de Medicina Medicinz necessaria & propositum, Disquisitionem de Natura, sensu Medico: soco
pensi sui Symposiaci, & ex sua mente, ad modo dustam
Medicina instaurationem sundamenti, aperit Georgius Ermestas Stabl, Med. Dost. & Pros. Publ. Halz Magd. Litetis Christiani Henckelis Acad. Typogr. 1702. in 4.

P. Ramb.

STAIBANO (Francesco) Sebeto altiero: Panegirico all' Illustrist. e Reverendist. Emilio Altieri Vescovo di Camerino Nunzio di Napoli. Di Francesco Staibano. Versi II.b. 17.60.

Sc. IV. A. M. STAMPA (Ermer) Poesse del Signor Conte Ermer Stampa Cavaliere Milanese: Milano appresso Lodovico Monta 1671, in 12. "Resto maravigliato della trascuraggine di chi ha date in luce queste bellissime Poesse: A carte III. vi è stata stampata per del Conte Ermete Stampa la Camzone nella partenza del Serenissimo Principe: Gio: Carlo di Toscana Generalissimo del Mare, ch'è del nostro Rovai, come può vedersi a' 103, delle Poesse del medemo Rovai impresse 19, anni avanti l'impressione di quelle del Conte Stampa: A carte 96, vi sono i sospiri di Candia in drizzati a'Principi Christiani, che è composizione del nobil Uomo Niccola Beregani, Oracolo de'Rostri, e dell'Accademie, non già del Conte Stampa, come ho imparato da una settera del Padre Lettore Caramelli Camaldolese.

Sc. XVIII.

St. X.

STARCH (Giovam Sigismondo) Paulum EKHNO ION ex Act. XVIII. V. 3. Prælide sam. Schurzssleisch. Prof. Publ. Comentatione Historico-Philologica perquirendum exhibet Jose mes Sigismundus Starch Misena Misnicus Autor, & Respondens adD. 3: Octob Anno 1674. V Vittembergæ Typ. C. Fimellii. In 4.

STARVOLSCI (Simone) Simonis Starvolsci Script. Polonicorum EKATONTAE, seu centum illustrium Poloniz Scriptorum Elogia & Vitz. Venetiis 1917. apud Hæredes Damiani Zenaril in 4.

STA-

264

STATILEO (Martino) Martini Statileii Tragurienfis I.C. Sc.XVIII. Responsio ad Joan. Christophori VVangenscelli, & Hadriani Valesii, Dissertationes, de Traguriensi Petronii Fragmento, ad M. Mocznicum. P.S. Parifiis e Typograph. Edmundi Martini 1666. in 8. \* Il M.S. di questo Frammento di Petronio Arbitro, pe'l quale ci sono state controversie si trova appresso del figliuolo del sopraddetto Martino Statileo, che è un Sacerdote, non folo d'incolpati costumi, ma anche ezudito, che si è trattenuto per qualche tempo in Modena. Dovevano stamparfi alcune fatiche di Niccolò Einsio sopra'l medetimo frammento di Petronio.

STAURINO (Giovanandrea ) De Transubstantiatione: in P. Bamb. Corrydalum Calvini sectatorem Sermones duo Joannis Andrea Staurini Chiensis, Ecclesiæ Constantinopolitanæ Bibliotheca-

rii . Anno 1640. II. b. 226.

STAZIO (Achille) Ad Pium IV. Pont. Max. Sebastiani Sc. IL. I. Portugalliz Agarbiorum &c. regis nomine obedientiam prestante Laurentio Pirez de Tauora Oratio habita ab Achille Statio Lufitano 13. Kalend. Junii An. Sal. 1660. in 4.

.... Oratio habita ab Achille Statio Lusitano in ple- P- Bamb. no Confistorio ad Pium V. Pont. Max. Illustriss. F. Jo. Valletæ Magni Magistri ac totius Ord. S. Joannis Hierosolymitani nomine illustri Joanne Petro de Monte Capuz Priore obedientiam præstante II. b. 1. c. 385.

STECCHI (Giovanlorenzo) Lezione sopra alcuni passi di Sc. XX. M. Ludovico Ariosto detta nell' Accademia de' Disuniti da Giovan Lor 1170 Steechi Lettore di Logica in Pila. Pifa per

il Bindi 1712. in 4.

STEFANI (A) Quanta certezza abbia da fuoi principi la Sc. MII. mulica ed in qual pregio fosse perciò presso gli antichi. Amfterdam 169 f. in 12. \* Dalla pag. 3. di questo dotto Opuscolo si vede l'Autor di esso leggendovisi le seguenti parole: Risposta di D. A. Stefani Abbate di Lepsing Protonotario della Santa Sede Apostolica ad una lettera del Signor Marchese A. G. in difesa d'una proposizione sostenura da sui in un Assemblea. Hannovera Settembu 1694.

STEFANI (Ginseppe ) Ad Sanctiff. D. N. Syxtum V. Se I. Pont. Max. Philippi Potentissimi Hisp. & Ind. Regis Catho- Sc. X. lici nomine obedientiam przstante Illustriss. & Excellentiss. P. Bamb.

Temo IV. viro 266 S T

viro Joanne Fernandez de Velasio Magno Castellas Comestabili Duce Ferias Comiteque Haro, Oratio habita a Josepho Stefano Valentino Doct. Theolog. Can. & Operario Eccletic Segorbiensis V. Idua Mart. 1586. Roma per Martinellum in 4.

P. Bamb. Operarii Eccleius Segorbieniis de lucto minnendo collectanea Anno 1587. II. b. 1. carte 771. Roma apud Nicolaum Pico-

lettum. 1587. in 4.

Sc 'IX.

G. Gec.

5c. X(H

P. Bamb.

Gregorio XIII. P.O.M. & ampliffimo Patrum Senatu Amno 1785. II. b. 12. carte 83. \* Qui parimente offervo che in questa matrina non fermoneggio il Chierico Regolare.

Sc. VII. STEFANI (Niccolò) Nuce'ai Stephani Castigatio Epistola maledica, quam mense Aprili Nobilissimus calumniator Lurdovicus de Bils scripsit ad Thomam Bartholiuum Ser. Reg. Maj. Dan. & Norve. &c. in Academia Hasnica Professorem Honorarium, & facul. Med. Decanum. Ubi Biliana Artes deteguntur, & Professoria dignitas vindicatur. Hasniz Line ria Innocentii Veridici 1661. in 8. \* Faccia pur quanto sa la calunnia, imperversi quanto mai può la bugia, ch' al fine l'una e l'altra si scopre, e la verità galeggia: come segui di questo Virtuoso e celebre Anatomico, spero che succederà d'un mio grand' amico calunniato, e sacerato ingius stamente.

STEFANUCCI (Francesco Maria) Composizioni Poeti che del Signor Abbate Stefanucci Priore di Todi Accademi-

co stabile. Anno 1667. II. b. 20. carte 240.

STEFONIO (Bernardino) De Laudibus B. Agnetis Politianz Virg. ex familia S. Dominici Oratio Bernardini Stephenii Sabini Presb. ex Soc. Jefu habitat ad Card. in templo B. Marix Virg. fupra Minervam Non. Jun. quo die primum eidem Beatz Agneti publice facri ibidem honores habereutur. Romz apud Carolum Vallietum 1600. in 4. \* E'riftampata fra Paltre fue Orazioni e Tragedie.

bita in Funere Flaminii Delphinii Ferrariensium equitum Magistri. Romz apud Aloysum Zannettumi 1606. in 4-

STELLA ( Antonia ) Antonii Stellae Clerici Veneti

Oratio

Oracio in funere præclarissimi viri Hieronym'i Quicini Patriarcha Venetiarum ad Illustriss. Princip. Franciscum Venerium, & ad ejus amplissimum Senatum habita certio Non. Sept. Videbnat justi Glatabumar. Venetiis 1554. in 4.

STELLA ( Benedetto ) Breve narrazione della Vita di Sc. XII. S. Nonnoso Abbate del Monte Santo, sua devozione, e Battoloca translazione di sue Reliquie dalla città di Prissinga alla terra di S. Oreste del P. Abbate D. Benedetto Stella Monaco di S. Bernardo. In Roma per Michele Ercole 1668. in 12.

. . . . . Ristretto dell' Historia della Scala Santa ridotta in picciol forma per comodità de' Pellegrini del P. Abate D. Benedetto Stella . Roma per Giacomo Dragontelli 2675. in 12.

STELLA ( Girolamo ) Il Leone, Orazione del P. D. Gi- Tegl. rolamo Stella Cher. Reg. fopra la fortezza ammirabile delle virtà del glor. P. Andres Avellino de Cher. Reg. nella solennità del suo giorno festivo. Firenze per i Giunti 1621.in 4.

STELLA ( Giulio Cefare ) Cafaris Stella Nob. Rom. Sc. III. Odn. Ferraris: :598. apud Victorium Baldinum in 4. \* Io son di parere che inquesto abbia a dire Jul. Caf. Stella, e del medelimo penfiero è il Sig. Magliabechi .

. . . . . Ad Margaritam Austriacam Philippi III. His. Regis Sc. III. Catholici Sponfam Ferrariam venientem Carmen Fetraria inscript um Julii Cafaris Stellæ Nob. Rom. Ciem. VIII. Pont. Max. ab intimocubiculo. Ferrariz apud Victorium Baldinum impressorem cameralem 1598, in 4.

.... Julii Cufarit Steile Nob. Romani Columbei Sc. VI. dos Libri Priores, Ad Philippum Austrium Phil. II. Regis Sc. X. Cathol. Fil. Hispaniarum & Indiarum Principem; Roma apud Sanstium & Socios 1519. in 4. \* Dalla Prefazione al Lettore dell'eruditissimo Padre Benci si vede, che alcuni anche più intelligenti e più dotti di quel fecolo mandavano alla celeberrima Accademia Fiorentina gli loro componimenti Latini, perch' ella gli rivedelle, e ne delle prima ch'andassero suori il giudizio: Poichè il medesimo Padre Benci, dopo avere scritto che lo Stella aveva fatti vedere gli sopradetti due Libri prima di stampargli al Mureto, ed a Pier Vettori per sentirne il loro giudizzio, soggiugne : Ac ne solum mortues memorem, misit Academia Florentina amplif-

amplissimis Viris, & prestantisimis ingeniis instructissime; Dal che raccogliesi che la mia Patria ha sempre fiorito e fiorisce ancora in ogni genere di facoltà, e che in oggi è nella Medicina in istima grandistima, come ha fatto vedere al Mondo tutto, la Santità di nostro Signore Innocenzio XIL. di Santa memoria, in occasione di Sua Malattia, avendo voluto il configlio e parere de'Medici Fiorentini, e con la direzione di quelli esfere curato e governato, quantunque in Roma non mancano Archiatri dignissimi ed espertissimi, ha nondimeno spezialmente negli ultimi tempi di sua vita che da nostrani sercimana per settimana la cura diretta. folle, onde quattro continuamente sulle relazioni che in Roma venivano consultavano, e rispondendo ordinavano, ai quali altri quattro Professori nella seguente sottentravano, ed a vicenda così durarono più meli, tenendo con quelto trafico occupati la maggior parte de Medici Piorentini per non dir tutti in univerfale; il che è ridondato di non piccola gloria alla mia amatistima Patria, nella quale fra l'altre le due celebri Accademie, cioè la grande e Piorentina, e l'altra rinomata della Crusca sono ormai in posfesso d'un gran credito per tutta Europa; Della distinzione delle dette Accademie in altre Scanzie ho favellato in proposito del Fondatore di quella de gli Apatisti che su il Fioretti, non il Coltellini, come alcuni anno voluto erroneamente afferire.

5c. I.

STELLIOLA (Niccolò) Encyclopedia Pythagorea mofirata da Niccolò Antonio Stelliola Lynceo: Napoli apprello il Vitale \* Quest'Opuscolo del dottissimo Stelliola sarò ri-

stampare con alcune mie annotazioni.

Sc. V. A. M. STENONE (Niceolà) Parochorum hoc age, seu evidens demostratio, quod Parochus teneatur omnes alias occupationes dimittere, oc sumattendere persectioni; ut commissas sibi oves ad statum salutis meterna ipsis a Christo praparatum perducat. Florentim apud Hippolyt. Navesium 1684, in 8. Questo libretto passa i sei sogli essendo circa a 10, ma per la novità ho stimato bene darne notizia: Benchè non vi si vegga in niun luogo il nome dell' Autore, è componimento di Niceolà Stenone già celebre anatomico, ed ora esemplar Vescovo.

... Nic-

. . . . . Nicolai Stenonis Episcopi Titiopolitani Vicatti Sc. XIII. Apostolici &c. Defensio & Plenior Elucidatio Scrutinii Reformatorum. Hannoverse excudebat Vvolffangus Schvyen-

dimann. Typogr. Ducalis 1679. in 4.

.... Nicolai Stenonis Ep. Titiopolitani Vic. Apost. &c. Defensio & plenior elucidatio Epistolz de propria convertione. Hannoverz Typ. Vyolffangi Schwendimanni

Ducalis Typographi 1680. in 4.

. . . . . Nicolai Stenonis Ep. Titiopolitani Vic. A post. &c. Occasio sermonum de Religione cum Joanne Sylvio. Hannoverz Typ. Vvolffangi Schwendimanni Duc. Typ.

1678. in 4.

.... Nicolair Stenonis Ep. Titiopolitani Vic. Apost. etc. Examen objectionis circa divertas Scripturas Sacras & earum interpretationes camquam divinas a diversis Ecclessis propolita Dom. Joan. Sylvio per litteres anno 1670. transmiffum, modo diftinctius of auctius in lucem editum, ubi omnes qui Reformatos se credunt, nobis nulla unquam Fidei Reformationis indigis objiciunt : se solos certos esse, quod Deo credant, nostram autem fidem non divina sed humana authoritate niti. Hannovera Typograph. VVolffgangi Schwendimanni Ducal. Typogr. 1678. in 4. \* Non m'elce di mente un tratto di correlia ulatami dal Signor Stenone quando furono in Pirenze gli due Signori Bartolini, e'l Signor Oligero Jacobeo.

... Nicolai Stenonis ad Virum eruditum, cum quo se. XVIII. in unitate S.R.E. desiderat æternam Amicitiam inire, Epistola detegens illorum Artes, qui suum de Interprete Sacr. Scripture errorem Sanctorum Patrum testimonio confirmare nituntur. Plorentiæ ex Typographia Nicolai Navelij

1675. in 4.

. . . . . . Nicolai Stenonis ad Virum eruditum, cum quo in unitate S.R.E. desiderat æternam amiciciam inite, Epjstola exponens Methodum convincendi Acatholicum, juxta D. Chrysoftomum ex ejuld. Hom. 33. in Act. Apostol. Florentiz ex Typograph. Nicolai Navelii 1675. in 4.

..... Nicolai Stenonis ad Nova Philosophia Reformatorem. De vera Philosophia. Florentiz ex Typograph. Ni-

colai Navelii 1671, in 4.

. . . Nico-

demonstrandum, Reformatores morum in Ecclesia susse a Deo: Reformatores Fidei non susse a Deo. Florentiz ex

Typographia Nicol. Navelii 1677. in 4.

.... Nicolai Stenonis ex pluribus ad Joannem Sylvium, Calvini dogmata Amstelodami docentem, ante quinquennum, & quod excedit, scriptæ bine Epistole, altera de propria convertione, altera de infelici ipilus Sylvii ad geminum ipli propolitum Sylogilmum Responsio. Florentias ex Typographia Joannis Gugliantini 1677. in 4. \* Quale fulle, chiaro per sapere, e bonta, Monsig. Stemmi, anche prima, che conosciuto l'errore della Religione falfa, cui nacque in Danimarca abbracciasse la postra vera, e Sança in Firenze, e come prontamente si arrendesse alle chiamate del Signore, meriterebbe d'effer saputo per mezzo di penna erudita, che tramandalle alla polterità la Vita di questo felice Convertito, che, con incredibile esemplarità, fu promosto al Vescovado di Titiopoli, e fatto Vicario Apostolico in Germania, dove, colmo di merito, pallò a gli eterni ripos. Nella Bibliografia di Cornelio a Beughen, da noi altrove ricordata, a pag. 264., si ha la serie dell'Opere Mediche da lui, mentr' era la Firenze, composte, tutte ottime, e degne di ogni lode. Il dottiffimo Signor Marchele Ippolito Bentivegli, di ricordanza gioriola, non meno grande per l' Avita Nobiltà, che per l'universalità delle Virtù acquiste, scrivendo di Ferrara, sorto si 27. Maggio 1678., al celebre 'Marcel'o Malphighio, fattoli a confiderare l'Opera di Pao'a Mini intitolata: Alediens igne, non cultro, nocessario Anatomiens, e burlandofi delle pretentioni vane di questo, diceva Il pavero Stanoni, che mi scordas fra gli Anatomesti, perchè ha sudato tanto a mostrare il moto Meccanico de' Muscoli , se non fose date alla Santità, e telto affatto all'antico studio, si disperarebbe, nel vedere dichiarate inntili, e vane, taute sue gloriose fatiche. Gli Opusculi qui riferiti sono rariffimi, e il Sig. Cinelli n'ebbe li ritoli dal suo Amico eruditissimo Signor Antonio Magliabecchi b. m., dal quale avere egli avuzi quelli, che stanno registrati nella Sc. XIII. è più che probabile. Come che questi surono da Monsignor Stennoni fatti stampare in Annover, mi son'immaginato, the colà è' s'in-

s' indirizzalle quando parel da Firenze, ad efercitarvi il luo Apostolico Ministerio. Che perciò, avendone io satto ricercare, per Lettera, il Molto Reverendo Padre Antonio da Toffignano, Capuccino, che con altri Correligiofi fliede qualche tempo colà, mentre quel Duca pensava a tutti i mezri per riftabilirvi la nostra Catrolica Romana Religione, ecco ciò, che, fopra tal particolare, e' riferire da Bertinoro, ov'e di ffanza, in una ctà molto avanzata, fotto li 22. Decembre 1715. Circa poi a quello, che desidera sapere il Sig. N. N. non so dargli altra notizia, che questa, cioè: che Monfignor Illustress. Niccols Stenoni Vescovo in partibus, ed in Annover Vicario Apostolico era un Santo Prelato, d'ottima Vita , esemplarissimo , e nel rigore di sue penitenze, più ammirabile, che immitabile. Veniva egli amato da tatti, maffinamente da que Serenissimi Principi, ed ugualmente temuto; dotto al pari di chi fi fia, massimamente in Controversie. Ultimamente fu promosso al Coadintorato del Sereriss. Vescovo e Principe di Paderbona. Dove poi, e quando e morisse, non lo so: perchè partii di là , e me ne ritornai in Italia , per seguitare , e servire il Serenissimo Signor Duca Gio. Federico, che così si nominava, benebè non ebbi pei la fortuna di farlo, per effer' egli morto in Augusta, mentre se ne veniva in Italia per dimorar in Venezia qualch'anno, così configliato da Medici, &c.

STOCHIO (Nicco'd) Mellificium duplex ex media Phi- Se, VII. losophia petitum; Alterum continens elegantissima similia, Alterum vero gravissimos Aphorismos, seu sententias: Ex præclarissimis & omnium temporum immortalitate dignissimis S. Lipsi monumentis consectum: Lugd. Batav. ex ossic. Plantiniana apud Franc. Rapbelengium 1591. in 24.\* Questo opuscolo veramente d'oro è stato compilato dalla diligenza e studio di Nicolao Stochio come si vede dalla dedicatoria. Beato il mondo se le penne erudite s'impiegassero

sempre lodevolmente, e con profitto.

STOLCIO (Daniele) Trias Hexasticorum, sive tres cen-sc. VII. turize Epigrammatum, qua seriorum, qua jocosorum, qua variorum Authore M. Daniele Stoleio de Holcemberg Bohemo Med. Candidato. Francosurt. apud Lucam Jennis anno 1622. in 12.

STORACE d'AFPLITTO (Gjafeppe) Della Musa Li. Sc. I.

ST 272 rica del S.g. D. Ginseppe Storace d' Aflisto P.I. In Napoli

per Giovan Domenico Roneglioli 1636. in 11.

STORCHIO (Niccolo) Joannis Storckii Epistola ad R.P. Ab. Bacch, Jacobum Laderchium. Patavii apud Jo. Manfrè. 1708. in 8. \* Questo Opuscolo concerne il Padre Laderchii impugnato per gli Atti da fe pubblicati di S. Cresci, e siccome l'Autore è nome finto, così sarà poi lo stesso, che pubblicò le samole Nuza Laderebiane . \*

> STRADA (Luizi) Luizi strada Religioso dell'Ord. di S. Bernardo Lettera fopra la morte del Beato Ignazio Fonda-

tore della Comp. di Gesù. In Napoli 1605. in 16.

STRADIOTTI (Francesco) La Clizia Idilio di France-Sc. [X, sco Stradiotti dedicato al Molto Illustriss. Signor Giusep-Sc. XI. pe Agostini. In Venezia per Trevisan Bortoletti 1613. Ted. in 12.

. . . . . L'Aurora Idilio secondo di Francesco Stradiotei

Sc. XI. in Venezia per Giorgio Valentini 1618. Man,

Sc. UII.

. . . . . La Rosa Idilio terzo di Francesco Strudiotti .

In Venezia appresso Giorgio Valentini 1618.

TRASOLDI (Pao o) In comitiis Provincialibus P.P. Capuccinorum Panegyricus Pauli strasoldi in Ephebia Tarvilina Humaniorum litterarum Magistri. Tarvilli apud Angelum Righettinum 1617. in 4.

STREPAROLA (Giovanfrancesco) Opera nova de Zoan Se. XVII. Francesco Streparola da Caravazo nuovamente stampata Sonetti 115. Strambotti 35. Epistole 7. Capitoli 12. Venezia per Georgio de'Rusconi 1508. in 8.

STRINATI (Maiatesta) Martirio di S. Adriano, Rap-Sc. XIX. G. Lans, presentazione di Malatesta Strinati. Roma nella Stamperia Camerale 1702. . 12.

STROZZI (Gievambattifla.) Essequie del Sereniss. D. Sc. II. Francesco Medici Gran Duca di Toscana II. descritte da Gio. Battista Strozzi. In Fiorenza nelle case de Sermartelli nell'anno 1587, in 4.

> . . . . . Esortazione per la pace d'Italia componimento del Signor Giovan Battifla Strozzi dedicato alla Ser. Madama Cristina di Loreno Gran Duchessa di Toscana. In Firenze nella stamperia de'Sermartelli. 1625. in 4. \* Il Sig-Strozzi al quale è tanto obbligata, non che la Città di Fi-

273 renze, ma l'Italia tutta, non folamente converti la fua Cafa in un'Atene, e nell'Albergo delle Muse, seggendo privatamente alla nobiltà Fiorentina l'Etica, la Rettorica, e la Poetica d'Aristotile ma sovvenne in oltre con grosse somme di danari molti nobili ingegni , facendo per infino pagare al folo Monfig. Ciampoli piastre trecento l' anno perchè potesse in Roma sabbricarsi la sua fortuna, che non ostante che fusse gran letterato non gli riusci; Dell'uno e dell' altro favello a lungo nella storia degli Scrierori Piorentini, che spero darri in breve .

STROZZI (Giovanni) Oratio habita a magnifico D. Jo- Se- IX. anne Strozzio Oratore Illustriff. Cofimi Ducis Florentiz & Senarum in ejus comparitione die 18. Martii 1562. una cum Responsione S. Synodi. Ripæ ad instantiam Bapt. Bo-

zolz 1561. in 4.

STROZZI) Giulio) Il natal d'Amore anacronismo di Sc. V. di Giulio Strozzi 3. impressione. Venezia per il Deuchino Apr. 1612. in 16.

..... La Delia o fia la cara Spofa del Sole Poema Sc. XV. Dramatico di Giulio Strozzi. In Venezia 1639. appresso

Gio: Pietro Pinelli in 12.

STROZZI (Luigi) Delle Iodi di Anna Maria Mauritia p. Bamb. d'Austria Regina di Francia, Orazione funebre dell'Abbate Luigi Strozzi Gentilhuomo per gli affari di S. M. Criftianifs. alla Corte di Toscana. Recitata nelle pubbliche essequie al Sereniss. Ferdinando II. Gran Duca di Toscana l' Anno 1665. II. b. 13. c. 22.

STROZZI (Niccolò) Lodi di Luigi XIV. Re di Francia Sc. L. . e Navarra Panegirico dell' Abate Niccolò Strozzi. Firenze

1643. in 4.

. . . . . . Parafrasi delle lamentazioni di Jeremia dell' Ab. Sc. II. Niccold Strezzi Can. Fiorentino Config. & Elemofiniero del Re Cristianissimo all' Illustrissimo Signor Jacopo Corsini .

Firenze per il Pignoni 1640. in 4.

. . . . . Canzone contro la superbia dell'Abate Niccolò Strozzi Fiorentino Configliero, ed Elemosiniero del Re Christianistimo. Al Serenissimo Principe D. Lorenzo di Toscana. Firenze 1641. in 4. \* Questa Canzone è rara, e la causa si è, perchè stante l'Equivoco, ch'è in questo tito-Tomo IV.. Mm

274

lo, le ne fecero in Firenze rifate grandistime, onde l'Autor medefimo, accortofi dell'errore, proccurò al possibile riaver gli esemplari , e supprimerli . Vedi da summaja Giovanni .

STROZZI (Pietro) Difela dell' Illustrissimo Signor Pietro Sirozzi al Christianissimo Re Henrico contro a det-

tratori fuoi nella guerra di Tofcana 1556. in 8.

Strozzi Pietro Vedi Ugonio Pompeo .

STROZZI (Tommafo) In Erectione Academia Accenso-Sc. VI. rum Sansto Patriarche Ignatio nuncupata, Oratio Thomas Strozzi Soc. Jesu ad Philosophos Mantuanos publice dicta

in Colleg. Soc. Jesu. Bononia 1655. in fol.

. . . . Orazione Panegirica in Iode della Beata Caterina di Bologua, detta nel giorno di fua festa nella Chiesa di S. Petronio dal Padre Tommaso Strozzi della Compagnia di Gesti, e dedicata agl'Illustrissimi Signori Presidente, e fabricieri della medelima Chiefa : In Bologna per Giacomo Monti 1678. in 4.

Se. XVII-.... Oratio habita in funere Innocentii XI. Pont. Opt. Max. a P. Thoma Strozza e Soc. Jelu Nespolitano .

Neapol. 1689. ex Typogr. Jacobi Raillard in 4.

STRYGKIO (Elis Augusto) Q.D.B.V. Disputatio Juri-Sc. XV. dica de Matrimonio præfumpto, quam confensu Ictorum Ordinis in illustri Christiana Albertina Præside D. Elia Augusto Strygkio J.V.D. & P.P. in Auditorio majori horis confuecis ad diem 1. Pebruarii 1690. publice disquisicioni submittit Jo. Caspar Kallembergius Moschlino. Turingus, Kilo-

nii litteris Joschimi Perunani Acad. Typogr. in 4.

STUMELIO ( Frederico ) S. Vincentius Lirinensis Vin-Se, [[, dicatus, Henricus Noris calumnia a se ipso convictus & retractatus Opera R. Adm, P. Friderici Stamelii Recollecti ex observantia Lest. Jubilati Exprovincialis Provincia Thuringiz Grzeii anno 1677, in 12. \* Dal Padre Bonaventura Baronio che ha conosciuto familiarmente il d. P. Stumelio ho inteso che sia uomo dottissimo e di grande integrità di vita: Una sua lettera si legge nell'Opuscolo intitolato: Manifestatio veritatis F. Hilarii a Ragusa . Risponde il Padre Noris con un'altro libro intitolato : Struma Stumelii , il quale però non è ancora in luce.

Sc. L.

STURMIO (Giovan Christoforo) Transfuli fanguinis hi-A. M. **Rorism** 

storiam ac artisscium, esseta item & Phænomena sub præsidio M. Joannis Christophori Sturmii Mathem. ac Physic. P.P. h.t. Rectoris Academiæ Magnissei, disputatione publica ventilanda proponit, & in quam tandem ex variis dectissimorum virorum de utilitate & sructu nobilissimi hujus inventi, sententiis eumdum videatur, salva tamen auctoritate reliquorum exercitii gratia decernit Jo. Cornelius Honn Norimbergensis ad d. 3. Junii 1676. Altdorsi literis Henrici Meyeri Univers. Typograp. in 4. \* Stimo che sia per esser a miei Lettori grata la notizia, che'l detto Sig. Sturmio sa rà senza indugio stampare il secondo volume del suo dottissimo, e curiosissimo colleggio esperimentale.

illaturus ipsemet insluxu physico, aut aliunde justo Dei judicio inserenda portendere saltem & ptæsignificare credendus sit? Ea quæ Christianum decet Philosophum libertate, dissentium tamen pace, quod siat omnium, pro virili captuque M. Jo: Christoph. Sturmius Phil. Natur. & Math. P. P. Altdorsii 1681. Typograph. Joan. Henrici Schonnesta-

de in 4.

. . . . . Nova Thaliz Noricz jubila, five laurea poe- Sc. IV. cica, decreto amplissimæ facultatis Philosophice, in alma Altdorfina a M. Joanne Chrift. Sturmio Mathem. & Philosop. Nat. P.P. laudatislimz facultatis eo tempore Decano viro juveni Claris. Christophoro V Vegleitero e quinque ante hunc actum immediate Brabeura codem creatis, Magistris secundo, folemni ritu imposita Postridie Pesti Petro-Paulini . Anna faint. nostræ 1680. Academiæ quoad Honores, Philosophicos jubilæo. Accesserunt Mantisse soco fragmenta quædam orationis Actui Magisteriali memorato præmissa, que Univerfitatis hujus exortum, & incrementa quodammodo declarabant . Altdorfi Litteris Henrici Meyeri Acad. Typograph. in 4. \* Incontro più che volentieri, e con tutto lo spirito l'occasione di fregiare, ed ornar Fqueste mie scanzie, col nome del Dottissimo e cortesissimo Signor Sturmio al quale è la mia Patria tanto obbligata.

ria ad Observationes Magneticz variationis communi studio,

Mm 3 jun-

276 S U
junctifque laboribus instituendus . Akorfii Noricorum
1681. in 4.

STURMIO (Rolando) Hippocratis Hermeticologia sive Dialogus inter Hippocratem & Hermeticum Austore Rolando Sturmio Lovaniensi. Phil. & Med. Dost. Bononia Typ. Nicolet. Thebaldini 1636. in 16.

#### SY

SUARES (Francesco) Oratio de B. Petro Luxemburgo. Sc. 1X., S., XIII. Civitatis Avenionis Patrono miraculis celeberrimo ad Illustriffimum & Reverendissimum D. D. Jo: Franc. è Comitibus Guidis a Balneo Patrarum Archiepiscopum S.D.N. Gregorii Pape XV. apud Belgas cum potestate Legati de Latere Nuntium habita a Francisco Suaresto, Josephi in Apostolica Rota Avenionensi Auditoris, & in suprema Parlamenti Arausen. Curia Consiliarii filio, Josephi dudum Rotæ ejuldem, & inclyti Collegii Doctorum Avenionens. Decani Nepote: Ætatis sum anno XIII. in Basilica R.R. P.P. Cælestinorum Avenionens, die quinca mensis Julii 1961 Divo facra: Avenioni ex Typ. Joan. Bramereau 1621. in 4. \* E veramente cofa prodigiofa che un ragazzo di 13 anni compilasse Orazione si bella; ma come ho detto altrove : fortes nascun.ur vortibi.

P. Bamb. SUARES (Francesco) Oratio ad Sixtum V. Pont. Maxnomine Civitatis Avenione obedientiam præstante nobili atque illustri viro, Thoma de Bretons cive Avenionensi Regis Christianissimi cubiculario a Francisco Suares I. C. Avenio-

nenti habita Anno 1;85. II. b. II. carte 421-

De Circumcissone Domini habita ad Sanctissimum D. N. Gregorium XIV. Pont. Max. & Illustriss & Reverendiss. S.R.E. Card. in Sacello Vaticano Kalend. Januarii 1591. II. b. 3. carte 101. II. b. 5. carte 196. II. b. 6. carte 202. \* Offervisi, che nella Festa della Circoncissone non si sermoneggiava dal Chierico Regolare.

P. Bamb. SUARES (Giuseppe Maria) Ad carissimum fratris filium Ludovicum Alphonsum Suaresium, Prepositi Ecclesta Ave-

nio-

mionensis, & Auditoris Rote coaudictorem abiturientem. Urbe anno Sal. 1670. Josephus Maria Suaresius Patruus, Episcopus Vasionensis, Assistens S. D. N. Pape Eminentiss. Principis Caroli S. R. E. Card. Barberini Archiprasbiteri Basisicae S. Petri Vicarius Carmina Graco-latina. II. b.33. car. 93. Monsig. Suares si è reso samoso per le molte composizioni erudite sagro ed istoriche; prodotte dal suo sertile ingegno.

Maximo Elegia. Francisci Maria Suaresii Epis. olim Vasiomensis, Vicarii Basilica S. Petri, & in Capella Pontificia Assistentis Anno 1669. II. b. 37. car. 77. \* Nella Classe de'Letterati di chiaro nome è passato Monsig. Suares coll' accompagnamento di una ingenuità e d'una candidezza di costumi maravigliose.

..... Dissertatio de Origenis Hexaplis & Ostaphis a P. Dionifio de Rivis Ord. Capuccinorum. Cum corollario Josephi Maria Suaressi Episcopi olim Vasionensi Vicarii Basi-lica S. Petri & S. D. N. Assistentis. Anno 1671. II. b. 19. car. 15.

. . . . . De Pfalterio Basilicæ S. Petri Anno 1671. II. b.

Ig. car. 3.

Quotannis in die Cæna Domini, ut suboccasum solis procedat e Choro Cierus omnis, & cum aspertissis altare super Apostolorum confessionem extrudum vino distuso laver atque abstergat, & probatur else antiquissimum usum.

Anno 1676. II. b. 30. car. 84.

foum Barberinum S. R. E. Card. Episcopum Oftiensem & Veliternum Sac. Colleg. Decanum & S. Sedis Apostolicus Vicecancellarium Dissertationes quatuor I. de Chronologia Operum S. Augustini. II. Testimonia de illius opere perfecto adversus Julianum Pelagianistam e Concilius deprompta III. de Crocea veste S. R. E. Card. in Conclavi. IV. de M. Laborante S. R. E. Card. Florentino a Josepho Maria Suaresso Episcopo Vasionense, Eminentiss. ac Reverenciss. Principis Caroli Barberini S. R. E. Card. Archipres. Saccros. Basil. S. Petri Vicario & S. D. N. assistente Romas 1670. Ex Typis Fabii de Falco in 4. \* Scrisse questo erudicissimo Prelato ad un amico di voler ristampare tutti i suol

278 S T

suoi Opuscoli in un Volume. Essendogli ciò stato dalla morte vietato, sarebbe di non poco utile alla Repubblica Letteraria che susse da altri esequito il suo pensiero.

Vedi da Summaja Giovanni.

P. Bamb. Suares ( Ludovico Alfonfo ) Oratio de Deo Trino, Uno, ad S. D. N. Clementem X. habita in facello Pontificum Vaticanum a Ludovico Alphonfo Suarefio Ecclesia Avenionensis Praposito, & Rotz Auditoris Coadjutore Anno 1670. II. b. 16. car. 164.

Sain& François de Sales Eveisque & Prence de Geneve Instituteur de l'Ordre de la Visitation. Par Louis Alphonje de suares Prevott de l'Eglise d'Avignon, & Auditeur de la Rote Coadieuteur. Anno 1670. II. b. 18. car. 9. II. b.

19. car. 8 f.

Sc. VII. SUDORIO (Niccolò) Ad Augustissimam Galliarum Regia Garmen N.S. Parisiis ex Typogr. Dionisiis a Prato Via Amygdalina, ad veritatis insigne 1566, in 4. \* Non sarebbe gran satto, che le due lettere N.S. volesser dire Nicolai Sudorii, quello ehe tanto elegantemente sece savellar con la Lingua del Lazio l'inimitabil Poeta Tebano. Dico il mio semplice parerè, che puol essere che non venga disapprovato, da chi più di me, ha l'odorato acuto, come ne meno il disaprovò il dorissimo Padre Aprosio.

Sc. 1.
Sc. VIII.

veriti amici e padroni.

Se. XIV. SUPERBI ( Agostino) Præcepta aurea ad vitæ hominum institutionum accomodata Fr. Angustini Superbi Ferrariensis. Venetiis apud Evangelistam Deuchinum 1630. in 8.

Sc. 11. SURIANO (Matteo) Orazione al Sereniss. D. Cosmo Sc. VII. de Medici G. Duca di Toscana di Matteo Suriano Siciliano Dottore. Pistoja 1614. in 4. ristampata in Firenze lo stesso anno in 8. SUSIO

279 SUSIO (Giovambattista) Trattato di M. Gio: Batista Susio Filosofo e Medico, che sia giovevole rimedio il trar del sangue nelle volgari varole, ferse, e petecchie; alla Screnist Mad. Eleonora d' Austria Duchessa di Mantova, e Marchesana di Monferrato. In Vinegia 1511. appresso Francesco de Franceschi Sanese in 3. \* In questo Opuscolo fono molte e molte notizie curiose intorno alla materia medicinale.

SUSSANEO (Uberto) Dictionarium Ciceronianum Au- Sc. XII core Huberto Suffanco Suestionensi, ubi uno in conspectu A. M. politæ definitionis plurimæ & vocabulorum multorum interpretatione videbuntur: nunc recons acurate recognitum: Venetiis apud Petrum Niccolinum de Sabio anno Domini 1548. in 8.

SUSZA (Giacomo ) Cursus vitæ & certamen Martyrii B. Josaphat Kuncevicii Archiep. Polocensis Epis. Vitepscen. P. Bamb. & Viscislavien. Ord. Divi Basilii Magni calamo Jacobi Susza Epis. Chulmen. & Blezen cum S. R. E. uniti Ord. ejuidem adumbratum Anno 1661. II. b. 21. car. 71.

### SYSZ

SYDENHAM (Tommaso) Thoma Sydenham Med. Doft. Se. XIV. ac Pract. Londinensis celebr. Tractaru de podraga & Hydrope. Lugduni Bat. apud Joannem Pilas 1684. in 12. \* Principia con le seguenti parole i Proculdubio assimabane, bamines, vet morbi de quo agimus natura dusónros, ac fere incomprehensibilem effe, vel me, quem jam ab annis triginta quatuor vexavit, ingenii tardifsimi ac prorsus bebetis cum mes tam de ipso morbo, quam de ejus curatione observation nes ita parum votis respondeant, de.

SYLVIO DE LE BOE ( Francesco ) Disputationes Me- Sc. XIX. dicz Auctore Francisco de le Boe Sylvio in alma Academia Fr. Ver. Lugduno-Battava Prof. Prim. Patavii Typ. Pasquati in 8. \* Queste disputazioni veggonsi nel corpo dell'Opere dique-Ro eccelente Uomo, che da prima ebbero tanto grido, e che ora apena apena talvolta si nominano, che farà fra

molti fecoli?

Cost il tempo trienfa i nome, e'l mondo. Petr.

SYL-

Sc. XIII.

280 S T

SYLVIO (Giacomo ) In Hipocratis Elementa Jacobi Sylvii Medici Commentarius. Venet. ex ossic. Erasmana 1543. in 12. \* Questo è ristampato nel corpo di tutte le

fue Opere impresse in Ginevra in fogl.

Sc. XII. SYLVIO (Gievanni) Morbi populariter grassantis praservatio & curatio, & maxime parabilibus remediis Joanne
Sylvio Insulensi Doctore Medico Auctore. Lovanti apud
Hieronymum Uccaleum sub diamante Anno 1552. in &

\* Ho tanto piu volontieri inserito il sudetto Libretto in
questa mia Scanzia, quanto che ho veduto, che'i dottisse
mo Sig. Merklinio, non ne sa menzione alcuna nel suo
lindento rinovato, onde la notizia di esso potrà servirgii
per la seconda edizione che sento che mediti; Principisi
ancor io a radunare quegli Autori che avea trasasciati il
Vender Linden, e già ne avea satto buon novero, ma le
incessanti persecuzioni mi secero abbandonar l'impresa ch'
è però molto difficile.

SZEMIOTH (Gievanni) Regalis Sarmatiz Clypeus ad Sc. VI. Sereniss. Potentiss. & Invictiss. Joannem tertium Divina favente clementia Regem Polonize &c. Joanni Szemioth. Infol-

### TA

Sc. X. derazioni varie sopra la peste che corre di Paolo Taba. In

Genova per Benedetto Gi. co 1653. in 12.

Sc. XVI. gnia di Gesà Autore della Risposta alia lettera scritta di un Religioso dell'Ord. de' Pred. a PP. Gesuiti del Collegio di Pechino nella Cina. Muta siant labia dolosa qua loquantur adversus justum iniquitatem in superbia di in abassione Ps. 38. v. 29. Tridenti Sup. Permissu unno 1703, in 8. \* Nel sine di questa riposta a 126. si legge Servo Umilissi. Signore l'Antore del Disinganno. L'Autore del Lib. introlazo il Disinganno è il Padre Maestro Tabaglio Piacentino Domenicano, onde autore di guesta accennata Risposta viene ad essere il medesimo P. M. Tabaglio.

TABULATIO (Orazio) Nelle nozze del molto Illustre Sig. Conte Hippolito Maino e della Molto Illustre Sig.

Con-

ل. پ

Contessa Susanna Maina da Bartoni Canzone d'Horatio Tabulatio recitata nel Bosco l'Anno 1594. II. b. 4. car. 421.

Tacera Rinaldo Vedi Badi Raffaello.

TAGLIADI (Gio: Maria) Donatus diligenter reco-Sc. IV. gnitus, & nuperrime auctus per Joannem Mariam Taglia. Sc. XX. dina a Maranello. Mutinz apud Paulum Gadaldinum in 8. manca l'anno della stampa. E' correttissimo l'Opuscolo, ed esposto con buonissimo metodo. E' Maranello un Castelluccio sul Modenese sopra Sassuolo, che è Terra di delizie di quel Serenissimo Dominante. \*

TAGLIAPIETRA ( Ippolito Maria ) De Opt. Principe Sc. IX. atque perfecto Pralato Oratio a Pr. Hippolito Maria Taleapetra Veneto Ord. Prædicatorum edita, atque ad Reverendiss. P. Fr. Hyppolitum Mariam Bevariam a Monte Regali totius Ord. Præd. Præsulem amplissimum ob grati animi signum dicata. Venetiis apud Hæred. Jo; Antonii

Bertani 1600. in 4.

TAJA (Agostino Maria) Alla Santità di N. S. Inno- Sc. XV. cenzo XII. Orazione Panegirica, dedicata all' Illustriss. e Sc. XIX. Reverendiss. Monsig. Francesco d'Acquaviva Arcivescovo di Ab. Rond. Lirissa e Maestro di camera di N. Sig. dall'Abate Agostino Maria Taja Senese. Magnificentia gloriose Sanctitatis tue loquetar, & mirabilia tua narrabunt. Psalm. 144. In Padoa nella Stamperia del Seminario 1695. in 8.

TAJETI (Giovanantonio) Joannis Antonii Taigeti Brixia- Sc. R. ni Egloga Nautica Idmon seu Christianorum & Turcarum Tegl. Navalle certamen: Ludovico Federico Jurea clarissi Patricio Brixiano D. Brixiae apud Vincentium Sabbium 1571, in 4.

TALENTI (Crisostomo) Orazione di D. Crisostomo Talenti Monaco di Vall'ombrosa nella morte del Sereniss. D. Perdinando Medici G. D. di Toscana recitata in Trinità nelle sue Esequie. Firenze appresso Cristosano Marescotti 1609. in 4.

La passione del M.R.P. D. Crisostomo Talemi per la passione e morte di Cristo Signor Nostro recitata; la motte del Venerdi santo nel Monistero di Passignano l'anno 1690. In Bergamo per Comin Ventura 1610. in 4.

Vallombrosano recitata a nome de suoi studenti dal P. D. Tomo IV. N. n. Mau-

Mauro Chiarenzi nella visita fatta dal Reverendiss. P. Prefidente e molto RR. PP. Visitatori di Vallombrosa nella Badia d'Astino l'anno 1610. Bergamo per Comin Ventura 1610 in 4.

Sc V. .... Orazione di D. Crisostomo Talenti Monaco di Vallombrosa nella morte d'Arrigo IV. Re Cristianissimo di Francia e di Navarra recitata in Bergamo nella Badia d'Assino alla presenza del Reverendiss. P. Presidente e de PP. Visitatori del medesimo Ordine il di 24. Ottobre 1610. Bergamo per Comino Ventura in 4.

Sc. VII. in Perillustrem ac Reverendist. D. D. Usimbardum Usimbardium Collensem Episcopum. Florentiæ 1607. in 4.

Sc. VIII. .... Domni Chrysostomi Talenti Vallis Umbrosz Mon. in Adm. Rev. P. D. Valerianum Salvinum Comobii SS. Trinitatis Abbatem funebris Oratio habita Florentize in eadem Ecclesia VI. Nonas Januari 1605. Florentize apud Junctas in 4.

Sc. V. TALENTONI (Giovanni) Lezione di M. Giovanni Talentoni da Fivizzano Lettor di Medecina Ordinario nello studio di Pisa, fatta da lui sopra il principio del Canzoniere del Petrarca, e recitata nella samosa Accademia Fiorentina il di 13. Settembre 1,87. nel Consolato del nobilissimo e Virtuosissimo Sig. Baccio Valori; nella quale oltreche si tratta del modo di cominciare, narrare, e conchiudere in qualsivoglia Poema, osservato da' principali Poeti Greci e latini e da qualche Toscano, si mostra particolarmente la maniera che ha intorno a cio seguito il Petrarca. In Fiorenza per Filippo Giunti 1587. in 4.

Sc. V. TALIANI (Ginseppe ) Horologi riflessi del Can. Ginseppe Taliani da Macerata. In Macerata presso Pilippo Camocci 1648. in 4.

TALLURI ( Domenico ) Michaelis Angeli Card. Ricii Epitaphium Romæ ex Typogr. Rev. Cam. Apostolicæ in fogl. \* Questo Elogio in lode dell' Eminentiss. Sig. Card. Ricci è composto dal Sig. Domenico Taluri come si vede dal fine d'esso essentio del Elogio.

P. Bamb. familiaris. E' un bel Elogio.

Sc. XIV. TALUCCI ( Celio ) Il passaggio di D. Maria d'Austria Regina

Regina d' Ungheria descritto da Celio Talueci Ascolano: Roma 1631. in 4. " Questo su favorito molto dal Card. Zacchia ed amato ancora dal Card. di Savoja; fu mandato da Urbano VIII. Compagno di Monfignor Nunzio Poli, a complimentar nella Marca la detta Regina d'Ungheria, e con tale occasione gli fu facile descrivere il sopraddetto pallaggio. Di ello fa menzione Leone Allacci nell'Api Urbane, e con questa occasione rendo grazie vivisfime al Signor suo Nipote per li favori da esso ricevuti nel-Ia Città d'Ascoli.

TANAGLIA (Sulpizio) Lettera del Sig. Sulpizio Tana-Sc. V. glia in materia dell' esamine del Conte Andrea dell' Arca Apr. intorno le ragioni del Conte Ludovico Tesauro in difesa d'un Sonetto del Cav. Marino: Bologna per Vittorio Benacci 1614. in 12. \* Ne questa si dec lasciar senza avvisare il mio Lettore che il vero Autor di questo Opusculo fu sebastiano Forceguerri Pistojele: Ciò si cava dal Cav. Marino, che così scrive in una Lettera all'Achillini della quale sa menzione il P. Aprosio nella sua Biblioreca Aprosiana in fine del malmantile in queste parole; Più mi giova che prima dal Conte Ludovico, tesoro veramente non meno d'incomparabil gentilezza che di scelta e peregrina erudiziome: e poi dal Capponi, dal Do'ci, dal Forteguerra, e dal Valesso cima e siori d'inzegni elevati, sia stata abbracciata la mia difila contro le altrui oppofizioni &c. Tra li quali solo Francesco Do'ci stampò senza masebera, servitosi il Caponi del nome di Girolamo Clavigero, il Valesso d'instabile Accademico Incamminato, e'l Forteguerra di quello di Sulpizio Tanaglia .

TANCKIO ( Giovacchimo ) De Lapide Philosophico Sc. XIX. Tractatus gemini. Prior Anonymi; Posterior Ech de Sultre Fr. Ver. bach scripti ad Viros Magnificos, nobilissimos, & Clarisfimos D. Bernhardum G. Penotum a Portu S. Marie Aquitanum , & Da. Nicolaum Bernaudum a Crista Amandi Delphinatensem Medicos, & Primarios Philochemiz Mystus, editi a Joachimo Tanchio Porlebergense Phil. & Med. Doct. & Professore in Ac. Lipsiense. Francosurti Typ. Matthiæ Becheri, in 12. \* Anche questo Opuscolo del Tanckio non fu noto al Wander Linden, che nell'Opera

Nn 2

284 T A

fua; de scriptis Medicis, lo avrebbe posto presto altre cose, che riferisce di Lui stampate sul principio del secolo passaco.

P. Banh. TANI (Filippo) De' Funerali dell'Illustriss. Sig. D. Domenico Spinelli de' Principi de' Cariati tumultuario Ragionamento del M. R. P. D. Filippo Tani Prior Casinense. Anno 1669. II. b. 19. car- 113.

TANI (Giovanni) Nel far Professione nel Monastero delle Carmelitane Scalze di S. Teresa la già Illustrissima & Eccellentissima Signora D. Ottavia Rangona, oggi Suor Maria Beatrice dell'Incarnazione. Oda di Giovanni Tani;

In Modana per il Soliani 1639. in 4.

Sc. Vi.

TANSILLO (Luigi) Sonetti, e Canzoni di Luigi Tanssig. Zapp. filio. In Bologna per Costantino Pisarri. 1700. in 12. \*
Questo, che era da Nola, trà i Rimatori Toscani occupa
veramente un posto de' più segnalati, e con ragione viene
lodato dal Sig. Pier-Jacopo Martelli nella sua elaboratissima
Poetica. Io ravviso connaturalizzata in Lui tutta la grazia de' Poeti Italiani, tutta la vivezza, ed acume de' Latini, e tutto il nerbo, e sentenzioso de' Greci. Nella Raccolta di Rime, e Versi per Donna Giovanna Castriotta d'
Aragona avvi un suo leggiadrissimo Sonetto, il quale è stato ommesso nella presente Edizione ben degna di andar
per lè mani de' dotti. \*

TANUCCI (Curzio) Parafrasi del Diès ira dedicata Se XII. all'Eminentis. e Sereniss. Principe Francesco Maria Medici da Curcio Tameci Accademico Insecondo. In Arezzo per Lazzaro Loreti 1692. in 8. \* Questa Parafrasi è in Occava rima. Mi sovviene averne fra l'altre, che molte ne van-

no attorno, sentita una in quaternarii bellistima.

TARNE' (Claudio) Orazione funerale nell'Essequie del-SEXVII. P Eccell. Signor Gio: Tocrasio Marescial di Francia detta dal P. Claudio Tarnè della Comp. di Gesù. In Torino 1636. in 4. per Gio; Guglielmo Fisma.

TARSIA (Giovannaria) Orazione ovvero Discorsodi M. Giovan Maria Tarsia, fatto nell'Essequie del divino Michelangelo Buonarroti con alcuni Sonetti e prose latine e volgari di diversi, circa il disparere occorso fra gli scultori e pittori. In Frenze appresso Bartolomeo Sermartelli 1564, in 4. \* Pri l'altre composizioni è in questo Opuscolo un Discorso da

Ben-

285

Besvesuro Cellisi non meno nelle belle lettere, che nella

TARTAGLI (Carlo) Traslazione del corpo di S. Ger- Sc. XII... vasio Martire nella Chiesa Cattedrale della Badia del Posesine promossa e satta dal Reverendiss. P. D. Pietro Ferracci Generale Apostolico della Congr. Camaldolese la Domenica terza di Maggio 1661. descritta da Carlo Tartagli... In Rovigo per li Bisucci in 4.

TARTALEA (Nicrols) Risposta data da Nicrols Tarta-Sc. L. lea Bresciano delle Mattematiche professore in Venezia a M. Lodovico Ferraro delle dette Lettor pubblico in Milano di una sua richiesta ovver cartello di dissida a lui mandata l'anno 1547, del mese di Febbrajo. Venezia in 4.

TARTESI (Marco Paolo) Marci Pauli Tartesii Gremon. Sc. XV. in M. Hieronymi Vida Poeticam Prafatio. Gremona in Civili Palatio apud Vincentium Cominum 1559, in 4.

pri ad Nobiliss. ac Virtute insignem D. Georgium a Grumpenperg Illustrissimi Boiorum Principis Alberti a Camera
Consil. Additus est & Epigrammatum Libellus eodem AuGore. in 3. \* Nel Prontispicio non v'è dove sia stampato,
onde dovrebbe essere di ragione nell'ultima pagina. Ma perchè nel mio esemplare non è stata trovata, non posso saperlo. Stimo però per cosa sicura, che sia stampato in
Germania, intorno all'anno 1530.

TARUGI (Ginseppe) Prerogative dell'Acquaticcio dimo- se, XI. strate da Ginseppe Taragi da Rocca Contrada Medico di Jesi. In Macerata per Giuseppe Piccini 1685, in 12. \* Mostra l'Autore in questo suo Opuscolo i modi di sar l'Acquaticcio, che a Pirenze chiamiamo Acquarello, a Pisa Piccivolo, a Pistoja Venello, nell'Umbria ammozzato, in Romagna menzo vino, Iodandone grandemente l'uso per la salute de'corpi, ma io so stimo maggiore per la borsa.

TASSO (Bruardo) Ragionamento della Poelia di M. se. La Bernardo Tasso. In Vinegia appresso G. Giolito 1162. in 4. \* Dedica il Tasso il detto Ragionamento al Cap. Pietro Bonaventura.

TASSO (Torquato ) Il Gonzaga secondo, o vero del Se II. Giuoco Dialogo del Sig. Torquato Taffo: Venezia per Ber- Se XII.

286 T A

nardo Giunti e fratelli 1582.

Sc. II. .... Il Messaggiero Dialogo del Signor Torquato
Tasso al Serenissimo Signor Vincenzio Gonzaga Principe di
Mantova e di Monferrato. Venezia presso Bernardo Giunti 1582. in 4.

Signor Torqueto Taffo alla Serenissima Signora Duchessa di Mantova etc. Venezia per Bernardo Giunti 1682, in 4.

Signor Torquato Tasso al Serenissimo Sig. Mons. il Card. Celareo. Venezia appresso Bernardo Giunti 1582. in 4. \* Questi quattro Opuscoli son ristampati fra le rime e prose del medesimo Tasso.

Torquato Taffo. Venezia presso Francesco Baba 1627. in 16.

\* E' Opuscolo di pochi sogli, ma però prezioso, come sono tutte l'Opere di questo celebre Autore, e l' ho veduto nella celebre Libreria di San Giovanni di Parma.

Sc. VIII. Bastiano de'Rossi, Accademico della Crusca, in difesa del suo Dialogo del piacere onesto, e detra lettera. Ed un Discorso del medesimo Tasso, sopra il parere fatto dal Sig. Francesco Patricio in difesa di Ludovico Ariosto. In Ferrara nella stamperia di Vittorio Baldini ad instanza di Giulio Vassallini 1585, in 8. \* Furon grandi le controversie fra il Tasso e la Crusca come è noto.

Lombardelli, intorno a'contrasti, che si fanno sopra la Gerusalemme liberata. In Ferrara ad instanza di G. Vas-sallini 1586, in 8.

Sc. XV. Aminta de Torcusto Taffo traduzida de Italiano Sc XVI. in Castillano per D. Ivan de Tauregui . A. D. Fernando Enriquez de Ribera Duque de Alcalà ec. En Roma per Estevan Paulino 1607. in 4.

Sc. XX.

S.Zapp

Sig. Torquato Tasso. In Ferrara per Victorio Baldini 1681. in 8. \* Trovasi questo Opuscolo nel Secondo Tometto delle Prose del Tasso, stampate in Venezia dal Deuchino 1612. in 12. Part. 1. Opusc. 3. in cui osservo che il Tasso sa nel

OUI

suo Dialogo dire cosa al suo Pocaterra, che punto non mi quadra . Dall'avere detto Aristotele : Qui toto die Talos ja-Bitaverit , interdum Venerem jaciet; fa ch'egli inferisca, che ne'Dadi fossero i segni celesti significatori di qualebe leggiadro senso occuito, e di qua'che profondo misterio. La qual cosa a me dissi, non quadra, credendo Io, che i Dadi antichi fussero come li nostri, e che il Venerem jaciet importi un tal punto , che seco porti la vincita del giuoco , come al giuoco, che chiamano Raffa, a chi fa tre punti simili, adoperandofi tre Dadi, fi dice Raffa. Quattro ne adoperavano gli antichi, come lo avvette Ambref. Calep. litt. V. Venus . Ove così scrive Est praterea Venus talorum ja lus Venerius, ex quatuor consurgens talis, diversam faciem oftendent bus; Io non so dove le la fondi : mentre io flimo più difficile, che uno, con quattro Dadi, faccia altrettanti punti fimili, che farli differenti. Egli cita Svetonio in August. cap. 71. Talis jaffatis denarios tollebat universos qui Venerem jecerat. Ma questo non prova . \*

. . . . . Dialogo delle Imprese del Signor Torquato Taffo. Sc. XX. All'Illustrissimo, e Reverendiss. Sig. Card. Sangiorgio. Nel- Cia la stamperia dello Stigliola in Napoli in 4. \* Manca l'anno a quetto Opuscolo, il quale ne meno è registrato fra gli altri compresi ne'due Tometti delle Prose di questo Autore,

ne fo il perchè. \*

.... Il Torrismondo Tragedia del Signor Torquato Sc. XX. Taffo. In Venezia appresso Fabio, & Agostino Zoppini . Sig. Zapp. 1588. in 12. \* Le Rime del Tasso surono da Giovan Battista Bidelli stampatore in Milano raccolte, e stampate l' anno 1589, in quattro Tometti in 12, venendo distinte in sei Parti. Nell'ultima sta questa Tragedia, che su dedicata al Duca Vincenzo Primo di Mantova, e a mio giudicio la Lettera dedicatoria, che ha la data di Bergamo li 18. Settembre 1587. è di perfettissimo gusto, e ben degna di chi la scrisse. \*

TAUBMANN (Federico) Friderici Taubmanni Bonarum Sc. IV. literarum in Acad. Witteberg. Profess. Dissertatio de lingua Jatina cum episodio de Novitio Poetarum Veteramentario icemq. Larui laureatis. VVittebergæ sumptibus Pauli Helvvichii Cratonianis anno 1601, in 8. A carte 84. v' inferifce que-

**T** A

288

Sc. XI.

queste elegantissime parole di Bartolo: Ensticus falconem cujustam nobilis Venatoris regerit, cum gettis & sonaliis, queno posuit sub banco & dedit ei beccare panem.

TAUREGNII (Giovanni) de. Vedi Taffo Torquato.

TAURELLO (Andrea) Andrea Taurelli I.C. Divionen-Sc. l.

G. D. sis in Academia Bononiensium inclyta studiorum matre publici Professoris ad usum Auditorii pro aunis 1627. e 1628. Jedionum explicandarum lemmata: Bononiz Typ. Nicol.

Thebaldini 1627, in 4.
.... Orphzi Lyra sive de harmonia triplicis mundi
Divini, Ætherei & elementaris Oratio habita in auspicits
Prosessionis Litterarize ab Andrea Taurello I. C. Divionensi
in Inclyta Bononiensium Academia publico Prosess. Bono-

niz apud Nicolaum Thebaldinum 1627. 4.

sc. V.

Pythiorum agonismeta, sive Academia Litterariz institutio ad culturam Juventutis Apollini, Musisque
mancipata erecta a I. C. Andrea Taurello publico Prosessore.
Bononia: Typ. Vict. Benatii 1628. in 4.

te in assumptione XII. Card. 14. Kalend. Febr. 1626. I. C. Andrea Taurelli Idilliis & Elogiis celebrata. Typ. Nicolai

Tebaldini Bononise 1626. in 4.

TAZII (Giovambattifia) Relazione o più tofto picciola Se, XIV. Vita d'Ottaviano Janelli già Coppiero dei Cardinal Ottobono, che su poi Alessandro VIII. scritta da Giovambatista Tazii Arcidiacono della Cattedrale d'Ascoli nell' Accademia degl'Innestati l'Incauto, della quale Accademia fu Principe. In Ascoli per i Salvioni 1676. in 4. \* Questa Relazione è composta in tosca favella con ingegnosa eleganza, nella quale si raccontano alcuni sopraffini e sottilissimi lavori che il Janelli faceva per proprio divertimento in alcuni piccioli pezzi di bullo, veramente maraviglioli, come Selve, Prati, Paftori, Pesche, eserciti con quasi per dir cost innumerabili figure così minute, che se bene in esse tutte le membra minutamente si distinguono, con tutto ciò spens si rendono visibili col Microscopio, onde degl'Intendenti sono fimati lavori gli più pregiabili che bramar si possono in simi; genere. La grand'applicazione a queste minuzie lo consum, di maniera, che dopo aver perduta la vilta, morì etico di 25. an15. anni con pianto di chiunque il conosceva.

TAZII (Prospero) Ode II. Prosperi Tatii Civis Florentini Se, VIIII pro nova atque intigni D. Stephani Classis victoria. Ad Illustrist. & Reverendist. Philippum Salviatum Pratensi Ecclesia: Prepositum. Florentia: apud Junctas 1606. in 4.

rendiss. Philippum Salvistum Pratenti Eccletis Præpotitum. Florentiæ apud Junctas 1606. in 4.\* E' componimento in ver- si latini.

Sanctiffimum in Henricum Borbonium IV. Francorum ac Mayarrorum Regem Christianissimum Prosperi Tatii Civis Florentini Elegia. Florentise apud Georgium Marescottum 1597. in 4.

# TE

TEBANO (Cebete) Vedi Coccio Francesco.

TEGLIA (France'co Gregorio Pio del) De D. Josephilau-Sc. XVIII. dibus Panegyricum carmen Sereniss. Ferdinando Etruriz Prin-Sc. XVIII. cipi dicat, dedicat, consecrat Franciscus Gregorius Pius del Teglia. Florentiz 1681. sub signo Passionis in fogl.

TEGLIO (Frances co) Relazione mandata da D. Frances seo Teglio Governatore e Capitano Generale delle Isole Fi-P. Bamb. lippine, intorno al Martirio dei sei Martiri Frati Spagnuo-li dell'Ordine di San Francesco dell'Osservanza Crocessisi nel Giappone Anno 1597. con venti altre persone Giapponesi, che con esso loro morirono animati e convertiti dall' istessi Santi Frati nella sor Predicatione II. b. 27. carte 120.

TEGRIMI (Niccolò) Lucentium Oratio per Nicolaum P. Tegrimum Equitem ac juris utrinsque doctorem habita in P. Consistorio publico pro obedientia præstanda Julio II. Pont. Max. die 20. Decembris 1503. II. b. 2. carte 383.

TEISER (Ugose) Oratio de S. Norberto Canonico Ord. Sc., V Præmonstratensis Patriarcha Archiep. Magdeburgensi etc. cum Augustissimus Imp. Ferdinandus ill. ad visendum ejusidem Sansti Norberti reliquias in sastæ translationis Anniversario Dom. IV. post Pascha Ecclesiam Monasterii Strahovviensis pie inviseret dista per Fr. P. Hugonem Teiser Ord. & Toma IV.

Eccleliz supradicts Professum. Prage anno 1648. 12.

Maji in 4.

¶ TEMPESTI (Bernardine) Nel genere demonstrativo Orazione di Bernardino Tempesti per la terra di Cavargere al Serenist. Marcantonio Memmo per la sua esaltazione al Principatoadi Vinegia. In Vinegia per il Rampazzetto.

TENNULIO (Samuele) Agathemeris Otthonis filii Compendiarie Geographia expolitionum libri duo Gr. Lat. curs sc. V. dt interpretatione Samuelis Temulii. Amstelodami apud Ja-Ravelleinium 1681. in 8. \* Volle dare in luce quell'Autore Godefrido Viadelino ma cinterpose la morte. Il Tennalio n'ebbe il manoscritto dal dottissimo Chifflezio, del que le scrive fra l'altre cose al lettore; Unu discipulus, ollumeparium tertium annum excessit, & musis etiammem impallesen.

. . . . . Fragmentum Stephani de Urbibus depromptum Sc. XL ex fidelissimis membranis perantiqui Codicis Bibliothece Gegulerzana: cura, interpretatione, & notis Samuelis Temelii.

Amfigiodami apud Perrum le Grand 1669, in 4.

TENZELIO (Gaglielmo Eraesto) Schediasma de Natalitiis Episcoporum Venerando Parenti Natalem Quinquagelimumquintum Kalend. Aug. An. 1684. celebra nea VVittem bergu transmissum a M. VVillbelmo Ernesto Tentzelio Ott. Philosoph. adjuncto: VVittemberge litteris Vidum Brunim gianm excudebat Andreas Kal. in 4.

. . . . . . VV ilbelmi Ernefli Tentzelii Historiographi Duce Se. XVI. lis Saxonici Fpistola de Scelero Elephantino Tonna nuper effolfo, ad Virum coto Orbe Celeberrimum Antonium Mr gliabechium Serenisimi Etrur. Ducis Bibliophecarium &c. Gothe Literis Repheranis 1696. in 12. Il Celeberrimo Signor Tentzello principia la sua Lettera con le seguenti parole: Tanta nominis Tui apud omnes graditos pridem invaluit admira tio, Magliabechi Illustrissime, ut quem Isaaco Casaubeno desar llo cultum decernebat Mortouns, in Epitaphio exclaman: 0 Doctorum quidquid est assurgite huic tam colendo Nomini bune Tibi vevo adbue spirantique ultro caneli & certatus deferant. Et cat. & cat. Non piccolo onore del Signor Magliabechi , fu ch'il Serenissimo Signor Duca di Gota gli mandalle a donare alcune offa del sudderto Elefante, scrivendo il medelimo doctiflimo Tentrelio nell'ifteffa Lettera: Videt, De-

Doctissime Magliabechi, quale discrimen intersit inter vera offa Elephantina ex terris eruta, & mineralia. Age itaque, conferamus Tonnensia , & simul a pice fragmenta , qua Serenissimus Princeps meur dono tibi misit . Eruditissima si è questa lettera , Sc. XX. cercandovifi come un Elefante si possa essere trovato sepolto in quel luogo.

..... Commentatio Parergica de Polycarpo Epifcopo, & Martyre Smyrnensi &c. instituta a VVilbelmo Ernesto Tent. Sc. XVIII. zelio. V Vittembergæ Literis Viduæ Bruningianæ excudebat

Andreas Kal in 4.

TEPELIO (Giovanni ) M. Jonnais Tepelii P. L.C. Histo, Sc. I. ria Philosophiz Cartesianz. Norimbergz apud Jo: Andr. & Sc. XVI.

VVoltangi Emdteri junioris hæredes anno 1674. in 12.

TERBETELLI (Crefeente Romolo) Breve Riftretto della Sc. 18. Santa Vita e Patrocinio gloriofo di S. Liborio Vescovo, e Confessore contro li morbi, e dolori nefritici Operetta di Crescente Romolo Terbetel li Sacerd. Teolog. Pistojese . In Pistoja all'insegna della Fortuna 1668, in 12. \* Alzerò la maschera all'Autor di questo pio, e giudizioso Opuscolo, poichè va sotto nome finto; ma il suo vero Autore e il Padre Giuseppe Francesco Sozzifanti della Compagnia di Gesà, mobile per la nascita, ragguardevole per l'abito, e sodevolissimo per pietà e dottrina che in esso ugualmente gareggiano.

TERENZI (Luca) Sonetti di Luca Terenzi . Firenze per G. Lana,

il Maßni 1687. in 4.

TERLINGIO de GUSMAN (Giuseppe) Joannis attra- Sc. X. Aiva amoris vi in Christum transformatio, seu Oratio de discipulo quem diligebat sesus dista ad S.D.N. Innocentium XII. in Sacello Pontificio Montis Quirinalis a Josepho Terliagio de Gafman J.V.D. Anno MDCXCVIII. Quo mundum pax Christi in pacis sædera junxit; Rome ex Typograph. To: Francisci Buagni 1698. in 4.

TERRACINA (Laura) Rime della Signora Laura Ter- Sc. XI. racina detta nell'Accademia degl'Incogniti Pebea, di nuovo date in luce da Antonio Bulifon, e da lui dedicate all'Eccellentistima Signora D. Maddalena Trivulzi . In Napoli presso Antonio Bulifon 1692. in 12. \* Il Signor Niccola Bulifon figliuolo d'esso Signor Antonio nella Presazione di dette Rime con ragione scrive così. Il genio del mio Signor Padre:

Oo 2

ch' a bello fla lio va investigando tutte le occasioni possibili per poter giovare agli fludiofi delle buone lettere non lafeia alla giornata di darti per mezzo delle flampe, o qualche libro della fua perna compolis, o qualche altro de migliori Autori, che a sue spese nella miglior forma che può, imprimer fa, accrescinto di qualche ornamento, procentando ora lo fleffo fare della Rime della Sig. Laura Terracina.

s. XIX.

TERRANEI (Lorenzo) Philippi Hilpaniarum Regis & Masia G. Lans. Ludovica a Sabaudra Augustis Sponfalibus Plaufus Oratio Lemer tii Terranei. Taurini apud Boerum & Gnignonum 1707. in &

TERRENZIO (Giovanni) R.P. Joannis Terrentii e Soc. k. X(I. Jelu Epstolium ex Regno Sinsrum ad Mathematicos Europros millum cum commentatiuncula Joanni Keppleri Mathematici. Ejuidem ex Ephemeride anni 1630. De inligni de fectu Solis Apotelesmata Calculi Rudolphini. Sagani Silefia Sc. I.

excuderunt Petrus Cobius & Joan. Viske Anno 1630. in 4
TERZANI CREMONA (Giovan Francesco) Ad S.D.N. M. 3c. VIII. Clementem VIII. Pont. Opt. & Max. Oratio habita cum ci dem nomine Alphonfi I I. Eftenfis Ducis Ferrarie Sereniff. Obedientiam præstaret Illustrist. D. Cesar Estensis Marchio Monticuli & ejuldem Ducis Patruelis a Jeanne Francisco Torzanio Cremona J. C. Ferrarienfi prid. Id. Maii 1991. Roma per Aloys. Zanettum in 4. Vedi Cremona Gio: Francesco.

Sc. VII. A. M.

Sc. II- . Tegl.

TESAURO (Carlo Antenio) D. Christinas Lotharingia Magn. Duci Etruria Principi Serenissimorum optima optimatum fapientiffimæ prolis, pietate, copia Magnanimæ felicifimz , Patriz parenti , Literatorum Tutelari . Carolus Antonist Thefaurus altitudini ejus numinique dedicatifimus fuarum Relectionum structuram cum hoc vestibulo consecrar. Pisis 1617. in4-

TESAURO (Emanuele) La Magnificenza Panegirico Sacro del Molto Rev. P. Emanuele Tejauro della Compagnia di Gesù detto al Serenissimo Principe Card, di Savoja nel giorno che fondò il Novizziaro della detta Compagnia in Chieri dedicato al Serenissimo Carlo Emanuele Duca di Savoja . In Totino 1627, per gli Eredi di Domenico Tarino in 4-

. . . . . Emanuelis Thefauri Elogia, & Epigrammats in duodecim Catares Svetonii. Mediolani, & Bononiz apud H. Victorii Benazii 1643. in 8. \* Quesca è una si può dire primizia

mizia erudita del Dottissimo Cav. Tesauro. Compose egli quell'opulcolo nel 1616, ancor giovane, in occasione di un' Accademia fatta per l'Elezione in Imp. di Ferd. II. nt, dice lo stesso, illorum vitia Ferdinandi virtutes coliustrarent ex adverso. Questi Elogi, ed Epigrammi sono inseriti alle pagine 96. del grosso Volume delle Iscrizioni di questo gran Letterato, pubblicato Venetiis 1679. in 8. Topis Joseph Prodocimi. \* Questo Autore e diverso del Gesuita precedente che ha lo ftesso nome e cognome.

TESAURO (Ludovico) Ragioni del Conte Lodovico Te- Se- V. fauro in difesa d'un Sonetto del Cav. Marino, al Sig.Conte Ridolfo Campeggi . In Venezia presso Gio: Battista Ciorei in 12. " Il Sonetto del Marino, che il Co: Tesauro in

quetto Opuscolo disende è quello che principia

Obelische pompost all'ossa alzaro

Lo compose il Marino in lode del Poemetto di Raffaelo Rabbia sopra S. Maria Egiziaca, ed avendo scritto questo IV. terzetto di esso

La Santa Spozlia a cui strana caverna

Di tomba in vece, al bel Giordano in riva

Die la Fera magnanima di Lerna

Fu da Ferrante Carli censurato, come che il Marino avelse preso un grandissimo errore ne' predetti versi, ponendo l'Idra in cambio del Leone. Fu celebre in que'tempi que-Ra disputa, e ne escirono in suce diversi Opusculi, fra quali uno non molto dopo un clamine di Zoilo Ardelio, che coel si chiama l'autore di questa da Giano Nicio Eritreo o sia Gio: Vittorio de Rossi nella I. Parte di sua Pinacoteca cap. 133. pag. 240. alla quale replicò il Tefauro con que-R'altro Opufcolo.

. . . . . Annotazioni di Ludovico Tesauro intorno l' Efamine di Ferrante Carli publicata fotto nome del Co: Andrea dall'Arca. In Torino 1614. in 12. e dopo mol-

ti altri de quali tutti darò piena notizia.

TESTA (Francesco) Epitalamici componimenti per le nozze del Sig. Co. Mariano Saladini, e Leonessa Sgariglia Patrizi Ascolani , raccolti da Francesco Testa Accademico Impersetto Sc. XIV. In Ascoli appresso Marco Salvioni 1668. in 4. Gli Autori di questi componimenti sono i Signori Ab. Autonio de

294 T E gli Effetti, Carlo Moscheni, Ab. Michel Benvenza, Bartolom-

meo Nencini Cav. Gerosolimitano, Matteo Appiani, Lucamtonio Batissini, Fabbrizio Conti, Domenico Manzoni, Co: Leamdro Lodigieri, Giuliano Grimaldi, ed altri; Volentieri ho tegistrato questo opuscolo in riguardo dell'obbligazione che professo al Sig. Co: Mariano per cui son fatti i componimenti.

Sc. XIV. TESTA ( Michielangiolo ) Oratio de incarnati Verbi Nativitate Ad R. D. P. Mag. Aurelium Augustinum Silimanum Augustinianum a Michaele Angelo Maria Testa ex ord. Erem. S. Augustini habita. Bononia: apud Clementem Per-

ronium 1640.

fione Carmen ad Rev. adm. Patr. Magistium Gabrielem. Auconitanum ab eodem Michaele Angelo Testa recitatum excussumque Ancone per Marium Salvionum 1644. \* Si l'Orazione come il Poema surono molto applauditi per la nobiltà de' componimenti e grazia del Dicitore.

TESTI (Costantino) Ragionamento in Iode del B. Amase XVII. deo di Savoja fatto dal M. R. P. P. Costantino Testi Letor di Teologia dell' Ord. de'Predic. In Torino appresso i fratelli

del Cavalleris 1619.

fta dal M. R. P. Fra Coffantino Testi di Ferrara Lettor di Teologia dell'Ord. de Predicatori. In Milano e poi in Modona per Giuliano Cassiani in 4.

TESTI (Falvio) Al Screniss. Principe d'Este Cauzone sc. XVIII. del Cav. D. Falvio Testi Segretario del Screniss. Duca di Modona. In Modona per Giulian Cassiani 1628. in 4. \* Il desiderio, e l'ambizione troppo violente di fassi grande

precipitarono miferamente quello gran Poeta.

TESTI (Ludovico) Relazione concernente il Zucchero di Latte di Lodovico Testi da Reggio Medico in Venezia; E' un sol soglio, non vi è l'anno nè il luogo della stampe; Stimo però che sia stampato in Venezia nel 1698.

\* Sono in essa alcune Storie fra le molte notate di quelli che sono stati curati dalla Gotta co'i Zucchero di Latte in Venezia, onde non dee il Signor Testi esser frodato della dovuta sode per così bel ritrovamento e tanto utile per so

Genere Umano, essendo stata una bell'industria trovar il

modo di ridurlo in polvere a beneficio universale.

. . . . . De Novo Sacchero Lactis; Inventore Ludovico Sc. XV. Tefti Legienti M.P. Venetiis, quorundam prastantissimorum Fr. Aris. Medicorum judicia, & Observationes. Quibus additur ejus. dem Auctoris de eodem Saccaro relatio, novi Systematia compendium, necnon pro absolvenda Arthritidis curatione duorum præstantissimorum remediorum notitia. Venetiis 1700. Apud Jac. & Jo. Gabrielem Herte, in 12. \* Mor? il Sig. Testi in Venezia, ove con lode esercitava la Medicina, l'anno 1707. li 3. Secrembre, e li Giornalisti di Ve-. nezia al Tomo XXII, diedero nell'Articolo V. p. 129, una breve notizia della vita idell'Autore, e dell'Opere da effo stampare, e da sfamparli, tra le quali si distinguono la Difesa dell'Aria di Venezia, che già uscì in luce con molta lode d'esso Autore, e l'altra : De Praffantia Lastis , che ha bisogno di una lima. Nel Giornale sta tradotto il Capitolo, in cui manifestansi l'Arcano del Zuccaro di Latte, ed altri rimedi Anti-artrici. Avverto, che l'Opusculo presente nel Giornale, a p. 141. vien detto essere del Sig-Luigi della Fabra Medico dottiff. Ferrarefe , e qui fi è posto per del Sig. Testi per avere di che farne menzione come faremo opportunamente dell'altro.

## TH

THOMSON (Giorgie) De Antiquirate Christians Res Sc. 1X. Sigionis apud Scotos Austore Giorgio Thomsono Scoto. Romæ Ted. ex Typogr. Bartholom. Bonfadini 1994. in 4.

THUANO (Giacomo Angusto) Thuana sive excerpta Sc. VII. ex ore Jacobi Angusti Thuani per FP. PP. 1669. in 8. \* A car. 30. & 31. di questo Opuscolo sono alcune notizie in-

torno al nofiro Corbinelli che non fi leggono altrove.

riorum in Historia Illustriss. Viri Jacobi Angusti Thuani ha-Sc. XI Aenus desideratorum; Item Francisci Guicciardini Paralipomena que in ipsius Historiarum sibri 3. 4. & 10. impressis non leguntur, ex autographo Florentino recensita & au-Aa. Latine, Italice, & Gallice edita. Amstelodami Io.

Henrici Boom. Anno 1663, in 12. \* Oh come fu mal con traccambiato il Guicciardini de'rilevanti fervigi fatti ad uno

che doves divider seco quanto avea!

THUILIO (Gievanni) Trophæum honoribus & meritis Prætoriæ Majestati Illustriss. & Excellentiss. viri Octaviani Boni Equitis èum Prætura Patavii in magna rerum disficultate gloriose administrata, abiret, Inclicæ nationis Germanicæ Philosophorum ac Medicorum nomine statutum a Joanne Thuilio Mariæmontano Phil. & Med. Doct. anno partæ salutis 1622. Patavii em Typographia Gasparis Crivellarii in 4.

Prætura Patavii summa cum sua laude, & universorum ordinum applausibus administrata abiret nomine celeberrima Univers. Patavina DDD. Theolog. Philosophorum & Medicorum dista a Joanne Thuilio Marizmontano anno reparatz salutis 1623. mense Julio. Patavii ex Typogr. Laurentii Pasquati 1623. in 4-

### TI

TIEDIO ( Calendarium Novum juxta veristimam Anni So XV. Solaris quantitatem 36; dierum S. h. 471. 30. 11. 16: 1 III. Mediosque Lunz motus exquisitismos, cum Sole fingulis 592. annis, modo per quam mirabili, præcise in Orbe redeuntes, acurate constructum; Ita ut Equinoctium Vernum cum Periis suis hebdomacicis, tisque justis, acque debitis, in 31. Martii constanter retineat, additisque terminis Paschalibus veris, una cum Pascharum diebusipsis, per omne zvum existat invariabile, quale in Concilio No ceno si introduxisset Antiquitas de Correctione temporum, qua consequuta funt, cogitare non debuisset Ecclesia. Ex Opere majori annuo magno Lunz Solari Cyclico ad przlum jam parato: in quo, præter cursum Solis, omnis toŵ tius Mundi & Novilunia, & Plenilunia cum Feriis suis hebdomatibusque Lunaribus ordines enumerantur : adjuncto Stylo ubique Juliano hactenus ufitato. In specimen produdum, ac publici Jutis factum a Joachimo Tiedio Neo-Marchico Kiliz Holf rum a Joschimo Roumanno. Impressum Anno

Anno 1699. \* E' stampato in un grandissimo foglio aperto.
TIGINI ODDI (Gierolamo) Hieronymi Tigini Oddi J. Sc. 111.
C. Mediolanensis, in funestissima Oddi celleberrimi jurisprudentiz Magistri anniversaria commemoratione ad Parmenses Oratio: Perusiz ex Typographia Augusta 1613. in 4.

TIGRINI (Niccolo) Lucensium Oratio luculentissima Pont. Max. Alexandro VI. per Nicolaum Tygrinum Lu-A. M. censem J. U. D. Elegantiss. habita in Consistorio publico pro obedientia præstanda. Anno 1492. die 26. Mens. Octob.in 4.

TILASIO (Antonio ) Antonii Thylasii Consentini Oratio quam habuit in sunere Illustriss. Jo: Jacobi Trivultii Sc. VI. Mediolani 1519. Mens. Febr. per August. de Vicomercato in 4.

TILEMANNI ( Giovami ) Chimiatro Mathematici , Fr. ver. Experimenta circa veras & incredibiles auri folutiones addenda fuo Lapidi ignis Bafilii antehac typis divulgato Am-Belodami anud Io: Ianfonium 1669, in 12.

Relodami apud Jo: Jansonium 1669. in 12.

TIMOTEI ( Francesco ) Panegirico in Iode delle SS. R. Bamb.
Martiri Firmina & Oliampiade per la translatione delle
Ioro sante reliquie, detto nella Cattedrale di Perugia da
Francesco Timothei Sacerdote Perugino Anno 1645. II. b.
21. car. 61.

TINELLI (Francesco) Nella solenne memoria de Cristiani Guerrieri morti nella disesa di Vienna contro
il Turco l'anno 1683, celebrata in Firenze li 13. Ottobre del medesimo Anno nella Chiesa della Santissima Annonziata Orazione del Padre Francesco Tinelli della Compagnia di Giesù, dedicata all'Altezza del Sereniss. Principe
Francesco Maria di Toscana Gover, di Siena; In Firenze
per Andrea Orlandini in 4.

TINGOLI ( Ludovico ) Per so gran Maritaggio degli Sc. VII. Augustissimi Monarchi Leopoldo I. Imperadore, e Maria Margarita Infanta di Spagna, Oda di Lodovico Tinzoli umi-lissimamente consagrata: in Rimino per il Simbeni 1651. in 4.

1. . . . Nel felicisimo ingresso della Sacra Cesarea Mac- p. Bamb. stà di Leopoldo I. nel gran retaggio dell'Arciducato del Tirolo Di Ludovico Tingoli II. b. 41. car. 366. \* versi senza esprimersi l'anno.

Tomo IV. Per lo felicissimo nascimento dell'Altezza Sere-

298 T I

nissima del Gran Principino di Toscana Perdinando. Al Serrenissimo Principe Mattias. Oda ch Ladovico Tingoli umi-lissimamente consecrata. Anno 1664. Il. b. 41. car. 202.

Signor de' Turchi dopo la rotta delle costui armi si siome Rab Anno 1664. II. b. 41. car. 196. \* Componenti in versi.

..... Per un ruratto dell'Augusta Imperadrice Lestnora, ventto in dono all'Autore. Anno 1666.Il.A4:.car.188.

TINNEN (Giacono Grovanni a ) Sanctorum exemplum & præsidium. Orațio habita ad SS. D. N. Clementem IX. Pont. Max-in Sacello Pontificum Quirinali, ipso Sanctorum omnium dec a Jacobo Josepe a Tranen Westphalo, Collegii Germanici & Hungarici. Anno 1667. II. b. 33. car. I.

TIRABOSCO (Lucrezia) Oratio habita ad PP. in Conc. Sc. IX.
Trid. quarta Domenica Quadrag. An. D. 1563, per R. P. Lucretium Tiraboscum Asulanum Theologum apud Reverendist, Patriarcham Veneziarum. Beixim ad instantiam Ju.

Bapt. Bozole: 163. in 4-

P. Bamb.

Sc. XII.

Sc. IV.

TIRELLI (Alberto) Modo di raddoppiare agni Triangolo rettilineo, e confeguentemente ogni figura rettilinea, fenza pallare tanto nel construire quanto nel dimoftrare i consini del primo libro d'Euclide. Problema dato in luca ad utilità de'Giovani studiosi degli Elementi d'Euclide da Alberto Tirelti Milanesse, che professa Ariemetica, e si dilerta di Geometria. In Milano nella stampa di Lodovico Monza 1682, in 4. \* Sento che questa è opera del dottifimo Signor Pietro Paolo Caravaggio.

TISONI ( Egidio ) Ragionamento in lode della Santiffima Annunziata del P. Egidio Tisoni Bolzanio Bellunese: Consecrato all'Altez. Reverendiss. del Card. de Medici Prottetore della Religione de Servi. In Belluno 1696. in 4.

TITI ( Placido ) Tocco di Paragone onde evidentemente spare che l'Astrologia nelle parti concesse de Santa Chiefa è vera Scienza notabile, ed utile quanto la Filosofia: Il tutto dimostrato con ragioni, con isperienza, e con autorità delli piu celebri Scuittori che siano anco dottori di Santa Chiefa, di D. Placido Titi Perugino Oliverano Professore delle Mattematiche nel nobilissimo studio di Pavia. Dedicato all'Illustrist, de Eccellentist Sig. il Sig. D. Luigi Ponce de Leon

Loon Gentiluomo della Camera di S.M. del suo Configlio di Guerra, Capitano della Guardia Spagnola, Governatore e Capitano Generale dello Stato di Milano &c. In Pavia per Gio: Andrea Magri 1666. in 12.

TITI (Roberso) Nereus in Nupties Sereniff. Ferdinandi &c. 1. Medicia & Christina Letharingia Magg. Ducc. Etruriz Car-

men Reberti Titii Bargenfis. Florentin 1589, in 4.

. . . . . . Egloga Roberti Titii Burgenfrs ad Hieronim. Gne-

ciardinum Angeli fil. Lycabar & Lacon in 4.

. . . . . Orerio Roberti Tirii Burgenfis Bononia babita cum is primum literas humaniores in nobiliffimo illo Gyrasafio interpretari coepiffer. Bononia apud Hared. Jos Rolli 2597. in 4

.... Ad Huffriff. ac Reverendiff. Cynthiam Aldo- Sc. M. brandinum Sacrofante R. B. Card. ampliffimum Roberti Tuii Tegl. Burgen. Carmen. Bononie apud Hæred. Jo: Roffii 1598. in Sc. VIII. 4. \* Il titolo di questo Opusculo riferito nella seconda Scanzia e con qualche errore, e però il Cinelli l'ha emendato nell Ottava.

.... Oratio Roberti Titii Burgensis ab eo Pisis habi- Sc. V. ca in Exordio fludiorum hujus anni 1507, cui adjecta est ejuidom Egloga queppiam. Florentia apud Bartholomaum Sermertell. & frat. 1607. in 4. \* è la virtà di così gran forza che constringe i nemici anche più fieri a celebrarla nell'avversario; ciò si scorge chiaro in questa Crazione, nella quale non oftante le inimicizie accerbiffime paffate fra Giuleppe Scaligero e il Titi, nomina questi lo Scaligero con gran lode. In quelto luogo so the farò cosa grata a due miei docciffimi Amici, cioè al Sig. Criftofano Arnoldo, ed al Sig. Abate D. Emanuele a Scheistrate Bibliotecario dignissimo della Varicana, accentiando a mici lettori come le lettere del gran Velfero fon uscite dalla libreria del Sig. Cav. Franceico Maria Ceffini che le aveva MS. Il Sig. Antonio Magliabecchi le mendò al Sig. Arnoldo come avute dal Sig. Ceffini, pregandolo a far di ciò menziome nell'Opera, ficcome replicò il Sig. Arnoldo che averebbe facto, ma per errore con dolor d'amendue ciò non è insceduto. Son ficuro che s'ammenderà quest'errore con l' accelione d'efferti aucremente truovate molte lettere dello-

300

stesso incomparabil Velsero scritte al dottissimo Marquardo Prehero; e l'averne anche trovate nuovamente l'ottimo e dottiffimo P. Vanni della Comp. di Gesà alcune scritte agl'insigni Padri Villalpando e Clavio della stessa Compagnia. Anche il Sig. Ceffini farà flampare gli dieci ultimi libri de luoghi controversi del medesimo Roberto Titi.

Sc XV(H.

. . . . . . Roberti Titii Burgensis Carmen. Bononiz apud H. H. Jo. Rossii 1598, in 4. \* Stimerd, che possa riuscire gratissima a' Lettori di queste mie povere fatiche la notizia, che in breve usciranno in luce dieci altri libri di Luoghi controversi del detto Ruberto Titi, non maiper lo passato stampati, e lo ricavo dal Sig. Grevio, che, a questo proposito, Icrive ad un mio caro Amico a' Meli pallati, cost. Olim ad me scripsisti de postbomis Locis Controversis Roberti Titi. Si mibi redderentur faxo ut illico Typis nostris mandentur. Jam operam fuam nobis addixerunt Bibliopola . S'estinse in Firenze un ramo della Cafa Titi ( della quale, oltre il fopraddetto gran Letterato, fiorì anche nel Secolo passato, Santi di Tito insigne Pittore ) del Mese di Luglio 1687nella persona pure di Roberto da me benissemo conosciuto fin dagli anni più teneri . Vive però questa Pamiglia nella Città del Borgo 5. Sepolero, de'quali era Sig. Rainier Francesco, con altri fracelli, in Carica in Livorno; qual Famiglia discende dalla Casa Malatesti, come io ho veduto per indubitate riprove, avendone fatto P Albero. E' ben vero, che al Borgo anno lasciato corrompere il nome di Titi, in Tidio.

TITOLIVII (Giovanni) De laudibus præstantistimi ac Religiosissimi Cardinalis Josephi Maria Thomasii Ora-

tio Joannis Titolivii. Rome in 4.

TOCCI (Pier-Francesco.) Per i felicissimi progressi dell' Sc. VXIII. asmi Christiane nell'Ungheria. Cantone di Pier Francesco Tocci Accademico Apatista etc. In Firenze alla condotta

1686. in 4.

TOCI (Giuseppe) Ex veritate & innocentia fallitas, & See IX. calumnia: Difesa di Antonino di Francesco Parrini di Firenze carcerato di Giafeppe Tocci . In Firenze per Vincen-20 Vangelisti 1685. in fogl. \* Con tutta questa difesa farca

dell'

dall'Autore con grandissima applicazione perì miseramente il carcerato.

TOINARD (Niceda) Interpretatio Nummi Rabbinici Sc. IX. prope Aurelianos inventi 1664. Auctore Nicelao Toinard Aureliacenti. Editio altera. Parifiis apud Andr. Cramoify, in Vico della Harpe 1685. in 4. \* Il dottiffimo Sign. Toinard Sc. XV. lavorava anni fono indefessamente sopra la sua versione di Giuseppe Ebreo, poco importandogli, per quanto si diceva, che allora si stampasse il Giuseppe Ebreo anche in Inghilterra. Vaglia però a dir il vero, che era da bramarsi, che uscisse quanto prima in luce anche l'edizione d'Inghilterra, che non sò se sia per anco uscita, poichè, oltre le satiche, che vi aveva fatto sopra, il Sig. Bernardo, avevano anche avute quelle di Samuel Petito, del Bosio, e d'altri eruditissimi Uomini già morti.

fmata cum Interpretatione. Nicolai Toinardi Aurel. Paril. A. M. apud Andream Cramoyli 1689. in 4. \* A carte 7. di questio eruditissimo Opuscolo vi si legge: De Galba Numismate Ægyptiaco, Responsio Nicolai Toinardi Aurel. Clarissimo Vito Franc. Dronio &c. Dalla seconda penna del medesimo Sig. Toinardi, s'aspettano da tutti i Dotti con brama

grande, varie eruditissime, e dottissime Opere.

inscripta. Dissertatio Nicolai Toinard Aurelianensis. Parisis apud Andream Cramoisy 1690. in 4. Nel fine di questa eruditissima, e giudiciosissima Dissertazione, vi è un mornito al benigno, e cortese Lettore, che dice: Super editis Lutetia Parisiorum, sub suem anni proxime elapsi, Dissertationibus de Trajani, & Caracalla Alexandrinis Numismatis, & de Galba Numismate & Queste Dissertazioni non sono qui state vedute. ¶ Non si ricordava il Cinelli d'aver fatto menzione di queste Dissertazioni nella Scanzia IX. come si vede dalla relazione che se n'è fatta più sopra.

TOLA (Agostino) Tesoro Escondido de la Religion Christiana de D. Agustin Tola Cav. de Sardenna en el quale se pruova con muschos, y suertes sundamentos, que el religiosissimo, y pissimo Imperador Costantino Magno es Santo. Anno 1656, II. b. 3. carte 35. Addicion al Thesoro Escon-

P. Bamb.

Escondido de la Religion Christiana carte 45. segunda Ad-

dicion car. 49. II. b. 32. car. 232.

TOLLIO (Giacomo) Jacobii Tollii Sermo Gratulatoritus Sc. VI. ad Potentillimum, & Sacratiff. Principem Archiducem Jofephum, quum Hereditarius Hungarin Rex Coronaretur Anno 1687. A.D. 9. Novembris. Lipse Juxta Plotentinum exemplar recudi curavere Heredes Frid. Lankrich 1687. in 4. Era questo Opuscolo tlaco prima stampato in Farenze ass'infegna della itella , ma questa di Luplia corregge l'edizione Piorentina, leggendosi in questa di Lipita Decembr. in cambio di Novembr, che si leggeva in quella, ed in quella vi è aggiunto il giorao della Coronazione, che nella Fiorentina mancava; Nel fine di quella edizione riftempeta in Liplia, vi è anche di più un Elegia del Signor Lorenzo Giovacchino Fellero ad Serenissimum de potentiss. Archid. Josephum, nune Regem Hereditarium Hungaries Coronatum; per le quali ca-gioni ho nominato quella ultima edizione. Il L'edizione di Pirenze è riferita come segue nella decimiottava Scantia.

Se. XVIII, . . . . . . Sermo gratulatorius ad Potentall., & Secratiff.

Princip. Arciducem Josephum, quam Hareditarius Hangarim Rex coronaretur. A. 1687. a d. . . Novembr. Florentia: 1687. sub signo Stella in 4. \* Questo componumento, come si vede dalla Dedicatoria di esso, è dell'Eruditissimo Signor Jacopo Tollio. Oltre a'Libri da esso data in luce, notissimi a tutti i dotti, ha esso molte satiche, che a suo tempo sara stampare, sopra Artemidoro, sopra Longino accennato di sopra, sopra Lucrezio, sopra Garrenale, sopra Salustio, sopra Floro, e sopra altri Antori. Ha anche trascritti dalla Libreria dell'Imperadore sopra 1200. Versi di S.Gregorio Nazianzeno, non mai stampati, che a suo tempo sari imprimene. Ne sanno, sira gli altri, menzione gli Autori del Giornale del'Letterati di Parma, mel Giornale VII. dell' anno 1687, a pag. 112., e l'Antore della Minera al Tavolino.

Amfiniodemi apud fantonios VVelbergios toss, in S. \* Fra poco il Signor Tollio per quanto ho veduto de una fue Lettera, darà in luce un'altro fuo dottifismo Opuscolo inti-tolato Calus Chimicam referatuti.

Sc. XVIII. . . . . . . Jacobi Tellii M. D. de Pontibus Eloquentin O-

ratio Inauguralis habita în illustri Ducatus Clivim Academia, que est Teutoburgii , quam in ea Historiarum, & Eloquentize Profesior honorarius, & extraordinarius A. D. III. Kal. Junius A. 1684. declararetur. Lugdun. Batavorum excudebat Daniel A Gaesbecch 1684. in fol. It Signor Tollio autore de quelta nobiliffima Orazione dovrà a quelt'ora avere riftampato Lucrezio con luceruditiffime note, e di altri dotti, come l'anno 1671, ci dette Ausonio, perchè quattr'anni sono, scrivendo ad un mio caro Amico, al quale aveva mandata que-Ca Orazione, diffe: Poff , fortunante Numino , Lucretium mit-Lam, qui, intra pancos menfes, pralo fublicietur. Lonzinus mens interes cum bistite, & times lulistur, quod illum Bibliopole, avidum lucri genus, son tam vendibilem putent, amicum tantum doctis, quarum numerus uon ita magnas oft. B di verità così è: perchè l'opere dotte quadrano a pochi; Bertoldino, e le facezie del Gonella a moltiffimi , perchè flutterum infintus eft MANAGER IV.

TOLOMEI (Claudio) Orazione del Reverendo M. Giandio Sc. v. Tolomei Ambasciatore di Siena recitate dinanzi ad Eurico II. Re di Francia in 4.

TOLOMEI (Filippo Maria) I Grandi non dormino, ode 50. V. a gloria della somma vigitanza dell'Afrezze Seronissime di Toscana del Canonico Filippo Maria Tolomei : Firenze 1662. in fogl.

TOLOMEI (Giecomo) Jacobi Protomzi Pistoriensis Carmen fuper nata Deipara. Roma 1631. ex Typographia Jacobi Sc. 114.

Mascardi in 4.

. . . . . Ejuldem Oratio de S. Spiritus adventu în Sacello

Pontificio Quiringli habita in 4.

TOLOSA ( Marcello) Orazione funebro fatta dal Rev. P.D. Marcello Telofa Chierico Regolare nella morte dell' Il-Justrissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Morolino Vescovo di Brescia recitata nel Domo di detta Città nel giorno dell'Esequie di detto Signore. In Brescia appresso Vincenzo Sabbio 1596. in 4.

TOMAI (Tommafo) îdea del giardino del Mondo di M. Sc. L. Tommeso Tomai de Ravenna Pilico & Accademico Innominato, ove oltre molti segreti maravigliosi di natura sono posti varii, e soavistimi fruței curiolistimi secondo la diversită

del

304 T A

del gusto degli nomini; con due Tavole l'una de'Capitoli, e l'altra delle cose più notabili, che si contengono nell'Opera: nuovamente ristampara, e con somma diligenza corretta: Aggiuntovi una tavola di tutti i nomi degli Autori contenuti nel detto giardino: In Bologna per il Pisarri 1671, alli due Gigli in 12.

Sc. XVIII. . . . . . Dialogo Metereologico di Tommaso Tomai Medico

di Ravenna. Pirenze 1,78. in 8.

Sc. II. TOMANI (Buofo) Vedi Buoni Tommafo.

TOMASI (Carlo) Immagini de'cinque Santi Clementini, Gaetano, Francesco, Filippo, Luigi, Rosa, spiegati encomiasticamente da Carlo Tomasi Cherico Regolare. Anno 1671. 11. b. 18. carte 25.

Tomasi Giuseppe Maria. Vedi Incerti Lett. I. e P. Sc. XX. ¶ TOMASI (Piero) Phænix D. Petri Thomasii Ravennatis memoriæ Magistri recens castigata & excusa. Venetiis apud Dominicum Nicolinum 1565. in 8. Vedi da Ravenna Pietro.

Sc. XV.

TOMASINI (Giacomo Filippo) Manus Ænez, Cecropii Votum referentis, Dilucidatio Auctore Jacobo Philippo Tomasino Æmoniz Przesule. Ad Eminentiss. Principem Fridericum Cornelium S. R. E. Card. Patavii. Typ. Sebast. Sardi 1649. in 4.

Literatis hujus Acvi clarissimis. Auctore Jacobo Philippo To-masimo Aemonia Episco. Accedit Index eorum, qui Elogia condidere, ac de Scriptoribus diversis trastarunt. Ad Illustrissimos Literarum Patronos Petrum, & Jacobum Puteanos Pratres. Patavii Typ. Sebast. Sardi 1647. in 4. \* Trovasi lodato questo eruditissimo Scrittore nelle glorie degl' Incogniti pagina 189. nella Biblioteca Aprosiana in più luoghi. Dal Casarri in Synthemate Vetustatis pagina 426 Dall'Ughelli nell'Italia Sagra Tom. V. col. 230. dal Maracci in Biblioteca Mariana Part. 1. pagina 638., e da molti altri.

nymi laudibus habita in Ecclesia Canonicorum Sæcularium D. Marız de Avantio inver Missarum solemnia ejus die sessio. Ad Excellentiss. Patavinz Urbis Theologorum Collegii Doctores anno 1630. quo decanum ejusidem Collegii, &

Eccle-

301

Ecclesia dicta Priorem agebat. Patavii apud Variscum Va-

risci ad Puteum pictum 1630. in 4.

molti giorni mando fuori l'immagine di S.Filippo Nerio in Padova l'anno 1632, all'Eminentisse e Reverendisse. Sig. Pietro Ottoboni. Card. di S. Chiesa. In Padova per Gio: Pasquali 1654, in 4.\* Questa Relazione e di Monsig. Giacomo Filippo Tomasini Vescovo di Città nuova nell'Istria come apparisce dalla dedica.

TOMBA (Antonio) Istruzione del computo Ecclesissico sc. XVII. per gli articoli cioè per le giunture delle mani di tutto quello che sa di bisogno per aver le sesse mobisi perpetuamente colla Tavola perpetua de' Noviluni construtto con ingegno e sarica il tutto dal Rev. P.F. Asossino Tomba da Pano Pro-

fell. e Sacerdote de Min. Off. Firenze 1642, in 4.

TOMBESI (Ludovico) Genethliacum Mercurii, & A-Sc. VI. pollinis Poean in Iustralibus solemniis Ludovici Cornelii ex Illustrissimis & Eccellentissimis Marchionibus Hippolyto Bentivolo, & D. Lucretia Pia a Sabaudia Ludovici Tombesii: Perraris 1667. in 4.

TOMITANI (Bernardine) Bernardini Tomitani Coridon Sc. V. five de Venetorum laudibus Venetiis 1556. in 8. ¶ Aldus Nel fine v'è un Poemetto in versi esametri in lode del

Doge Lorenzo Priuli.

9.... Bernardini Tomitani Clonicus sive de Card. Poli Card. Amplissimi laudibus. Venetiis 1556. Aldus.

nome de la studio de le Arti Padoane ne la creatione del Serenissimo Principe di Venetia M. Marcantonio Trivisano in 3.

TONDUZZI (Giulio Cefare) Faventine Historia Bre- Se XVIL viarium Julio Cafare Tondutio Authore. Accessit in fine Epistola Responsoria ad alteram eruditissimi viri, & Clarise. Equitis Dom. Sertorii Ursati Patavini Patritii, qua impressa legitur in libro cui titulus. I MARMI ERUDITI fol. 117. ad Illustrise. & amplist. Faventine Senatum. Faventine Typis Josephi Zarafalii 1670. in 8.

TONELLI (Francesco Ignazio) Francisci Ignatii Tonelli Se. III.
Romani in laudem Virg. Concepts. Roma 1631. in 4.
Tome IV. O o TO-

306 T O

TONELLI (Ippelite) Differtațio de obligatione jejunan-Sc. VII. di fingulis fextis fertis & Sabbat his Quadragefimes certa, licet multu ignota, quam habent omacs ii , qui per legitimam dispensationem ab cius observantia examuntur, non quidem ratione profentis infirmitatis, fed ad prafervationem fistura quam content ex naules ciborum Quadragelimalium, cum firmis alias policant viribus, nec magnum a jejunio patiantur nocumentum. Plorenter ex Typogr. Andrew de Orlandinis sub signo Passionis 1683, in 4. \* Questa difertagione è de Prete Ippolito Tenelle gin curato del Duomo di Firenze come si vede dal principio d'essa a 7. ed apena su vilta, che da diversi Teologi fu rigettata come erronea . e fopra la medefima fi veggono alla luce le fatiche del Padre Sebaltiano Conti della Compagnia de Gesti, del mio cariffimo amico Sig. Carlo Mazzi del Sig. Fedrigo Gienetti, e del Padre Don Piacido Roffi Teatino.

Se, X.

TONNINI (Ambrofie) Il Terzo Mondo Nuovo (coperte dalle fantabe d'Enterpe, Poema Eroicomico dedicaco all'Il-Infriffimo Sig. Antonio Maghaberchi Bibliotecario del Serenissimo Gran Duca di Toscana da Ambrosio Tomini: Quetto è il folo estolo in un foglio volente in 4. stampero a mio eredere in Pittoja; Il Poema non è antora flampato, e paffa i 6. fogli: Vien però diviso in dieci Canci . Il primo è intitolato il fogno di Marzocco ; Il secondo il Configlio delle Muse; Il terzo Momo in Contradittorio ; Il quarto Marzocco in Libreria : Il quinto la Commedia in Comme dia: Il setto la Critica di Nottolone : Il settimo la Presungione fenza corna: P ortavo la Malcherata, in Parnafo: Il nono l'Accademia de Pantocei: il decimo il Trionfo all'offeria. Dovea questo componimento andar sotto il torchio . ma per lo fosperto d'alcuni che fi credono essere in esso harteti, ne è flata sospesa l'impressione: Il vero nome peno del Poeta è Amenio Morofini Ebreo fatto Criftiano nominato da me nella Scausia XIII. a car. 25. E spirito elevaca e pronto, e con ragione amaco dalla generolità del Seremillimo Principe di Tofcana mio, e fuo Signore.

Sc. VIII. Matrimono Oratio habita in sponsalabus Marin potentissima Regio Anglia filia, & Francisci Christianissimi Francouna

Re-

Regis primogeniti. Balilen apud Jo. Frobenium mense Fe-

bruario 1519. in 4. TONTI (Giacinto) Panegirico in Iode di Santa Maria Sc. XVI. Maddalena de'Pazzi recitato dal Reverendo Padre seltro

Jacinto Tenti Agustiniano, nella Chiesa di Nostra Signora del Carmine ad instanza de Confracelli di detta Santa il giorno di Pentecoste 1703. In Genova per Antonio Casamara 1703. in 4. \* Questo degnissimo Padre, oltre l'insigne sua secretarura, e craeti nobilissimi, è Orator celebre, ed ha cavalcato i primi Pulpiti di nostra Italia. In artestazione di che si legge nel fine di questo Panegirico sotto nome d' Innesto di fiori poetici fra gl'incerti quantità di componimenti in fua lode.

TORELLI (Pomponio) Rime del Conte Pomponio Torelli Sc. IL nell'Accademia degl'Illuftriffimi Signori Innominati di Parma il Perduto, di nuovo riftampate, e corrette con aggiunta di molte composizioni, che non erano nella prima edi-

zione. In Parma 1586, 181 12.

. . . . . La Merope Tragedie del Co. Pempes Torelli . In sc. XX. Venezia 1714. in 8. \* Questa Tragedia , che, all' uso de Siz. Zipp. Greci agrichi, è un azione continuata, ne viene ripartita Sc. XV. la acti, è produzione fino del principio del Secolo pallato. Chi la pubblica fa sperarne un Volume di questo Autore \*

TORELLI (Tito) La Tomba alle glorie del grande Appostolo Se, XX. dell'Indie San Francesco Saverio Panegirico di Tito Tordli Patri- Sig. Zippzio Forlivefe. In Forfi per Ginseppe Selva. 1700. in 4. \* Con-Raquello Panegirico di 152. Sestine, le quali hanno il suo buono, e fanno ouore al Poeta. \*

.... Gli spettacoli nel g'orno Pestivo del grand'Ap- St. XX. postolo dell'Indie San Francesco Saverio. Oda di Tito 700 L. C. relli Accademico Pilergita . In Forth per Gioletto Selva 1702. in 4.

TORII (Afranie) Apologia Afranii Torii Theolog. Rom. Sc. XX. pro Libertate Ecclesiastica ad Gallo-Francum. Roma apud Cic.

Bartholomeum Zanettum 1607. in 4.

TORNAQUINCI (Domenico) II Co: d'Altamura oyvero il Vecchio gelofo, Drama Musicale fatto rappresentare da- Sc. XII. gli Accademici che s'adunano nel catino di San Marco forto la protezione dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Princ. Qq .

30E T Ø

Princ. Card. de' Medici. In Firenze 1695. ad instanza di Bernardo Rontini Librajo in 11. \* Che sabbrica sia il Palazzo detto il Casino di San Marco di disegno del Buontalenti abbastanza l'espresse il Bocchi nelle Bellezze di Pirenze ristampate da me con molte giunte, onde qui non è sorza replicare. Il componimento è Opera del Signor Domenio Tornaquinci Cav. Fiorentino mio Singolarissimo Padrone, e da me ben conosciuto molti anni sono, che ha per moglie una gentilissima non meno che graziosissima Dama figliuosa del già Sign. Carlo Dati da me tante volte in questi scartabelli mentovato.

TORNETTI (Giuseppe) Breve relazione d'alcune virtù e morte del M.R.P. Antonio Ripari della Compagnia di Gesà. In Brescia per Giovan Maria Rizzardi 1711; in 12. \*
Il Padre Ripari era Cremonese mort marririzzato nell'Indie mella Provincia del Paragnai. L' editore è Giuseppe Tornesti Preposto della Chiesa di San Niccolò di Cremona, che su il primo mio Maestro ne'Rudimenti grammaticali.

JUJ TORRE (Filippo del.) Philippur, Dei & Apostolica Se. dis gratia Episcopus Adriensis: Disectissimis Frattibus & filis, Clero & Populo Adriensis Diceccis Salutem & benedictionem. Roma 1702. novis Typis, & Fusoria Cajetani Zenobii ad magnam Curiams Innocentianam.\* Questa bellissima e gravissima lettera Pastorale di Monsignor Fisippo del Torre Vescovo d'Adria, è stampata in un foglio aperto.

Sc. 11t. TORRE (Orazio dalla) Horatii a Tarre Genuenfis Oratio de Sandi Spiritus adventu, habita in Sacello Pontificum

Quirinali ad SS. D. N. Urbanum VIII. in 4.

TORRE (Pier Luigi dalla) Vita di San Colombano scrit
20 XX.

14 per li devoti del medesimo Santo da Don Pier Luigi dalla

Ab Basch.

Terre Monaco Cassinense. In Modena per Bortolomeo Soliani 1711. in 8. \* A questa vita precede una Presazione, che
può giovare alla Cronologia del sine del sesto, e a principii
del settimo Secolo, con alcune rissessioni sopra le sconvenienze, che si trovano ne caratneri Cronologici delle caree
entiche. \*

Sc. IV. TORRETTI (Gievambattifia) La palma coronata Pa-8 M.Nov. megitico di Gievambattifia Terretti. Venezia 1637. in 4. La Pietà trionfante Panegirico di Giovambatti-

Ra

309 fla Torritti al Sereniss. Ferdinando II. il Pio Gran Duca di Toscana. In Venezia presso Giacomo Sarzina 1636. in 4.

TORRIANI (Francesco) Francisci Torriani de Matrimo- Sc. XL

niis claudestinis explicatis. Venetiis ex officina Jordani Zi-

Jerri ad Signum fteliæ 1563. in 4.

TORRIGI ( Francesco Maria ) Note ad vetustistimum Se. X. Urs Togati Ludi Pilz vitrez inventoris Inscriptionem Francisci Mariae Turrigii Rom. Can. S. Nicol. in carcere de Urbe. Rome apud Ludovicum Grignanum 1630. \* Questo opuscolo è colmo di rara erudizione, altra che quella de Ser Pippo e fu dedicato al Card. Francesco Barberino.

. . . . . Oratione dell'Eccellenza della Dottrina di Cri- p. B. sto composta dal Rev. D. Francesco Maria Torrigio Romano e recitata in Roma nella Chiefa detta volgarmente S.

Martinello. L'Anno MDG.VIII. II. b. 4. car. 97.

. . . . Oratio de B. Mariz Virginis Puritate in facrofancta Principis Apostolorum Basilica in Sacello Gregoriano coram Perillustri & Reverendist. ejustem Batilice Clero ha-

bita Nonis Augusti MDC.XIV. II. b, 5. car. 245.

. . . . . Oratio de Beatæ Mariæ Virg, Modestiæ landibus habita Rome in facrofanta Principis Apostolorum Bafilica, in Sacello Gregoriano corram Illustriss. Ejusdem Bafilicz clero Nonis August: Anni 1616. Francisci Mariz Turrigii Romani, publici Litterarum politiorum Professoris in Gymnafio Capelle Julie ejnidem Varicane Balilice II. b. 5. CAT. 253.

. . . . . De Beatissimz Mariz Virginis Charitatis laudibus Oracio, habita Rome in sacrosanta Principis Aposto-Jorum Basilica in Gregoriano facello, coram Reverendist. ejuldem Balilicz czetu Nonis Augusti MDCXVIII. II. L.

CRT. 349.

TORRINI ( Bartolomeo ) Bartholomai Torrini ad Franc. Se. VII. Pelinum Anacrifis in ejufdem paradoxum de fectione Sa- D. R. phene in supressione menstruorum. Augustæ Taur. apud Jo: Sinibaldum Typogr. Regium 1661. in 12. Sento che questo paradosso del Felini è curioso.

TORSANO ( Angiolo Maria ) Oraciones septem Elo- Sc. VIL quentie venustate dicendi atque plurima Historiarum cognitione longe refertz ; que de Romandiola celeberrima

Regio-

Region's Italia, urbiumque fuerum pracipuarum, Ravennæ videlicet, Porilivii, Attmini, Faventia, Pori Cornelli, & Celenna laudibus agunt, ab Angelo Maria Torfans Atiminerali Ord. D. Marie Servorum compolite, & in lucem nunc primum editæ: Venetiis apud Dominicum de Nicolines 2561. in 4. Nella seconda Orazione, che le geste più ragguardevoli de gli Uomini illustri in armi, ed in lettere; e le glorie della Città di Porli racconta, fra l'altre cofe a 16, così favella; Ad bec babait Forundivium vivas in re militare præstantes, imprimesque Enleberium Calbulum, qui a summo Pontifice magne cum besore, Princeps Exercitus elegus, bello subegit Auximum, idque Pantifici obtemperare coggs , man exercitus Bononienfium Dun eligitur . Ecco, o Signori Centori di mia nascita, ed Origine, quali Uomini obbe nell'antico la mia Famigiia : Avete put voduto per le flampe Coluccio Cinelli remunerato dalla Repubblica Fiorentina del 1328, per gli danni patiti, maffime in operando quad Castrum Cladis devenires in vives Rejpublice Florentine, cayata quella verità dall'Archivio delle Riformagioni al Libro leguato 88. Vi ricorda pure, Signosi miei Ancegonisti il Priorista Fiorentino, che nel 1346. Cerco di Cinello di Cecco Cinelli Calvoli, ( e fra gli più diligenci offervatore dell'antichità quello della Libreria di S. Maria Novelia ) gode nella nofira Città la suprema dignità del Priorato li mesi Maggio e Giugno pe'i Quartie-.re S. H. Vi ho anche fatto vedere, che nel primo ignittinio per lo Priorato furono di mia famiglia fenittinati, e vinti Cinello, Prancelco, Antonio, e Giovanni dal quale io duloendo, che Cinclio del 1391, godè auch'egil il Priorato. Vi è sorse ignoto, ch'i miet maggiori sabbricas. sero a proprie spele e dotassero la Chiesa dedicata a'Santi Vito e Modelto posta nel poggio di Collecchio sopra Pelcia mezzo migho lituata, e che noi liamo i Padroni dell'opera? Che la Committà di Pescia, allora che da per sè libera governavasi , decretò , che a due soli di mia famiglia e non ad altri, gli trattati di Parte Guelfe fi participallero, ed a loro foli cole più nafcole e legrete fi facellero note ? Il Decreto della Repubblica Piorentina a favore di Bartolommeo, e Franceico nell'Auno 1471, che. dichia-

dichiera i Cinelli e tutti B loro Conforti, estere ed effere flati sempre Cittadini antichi, por dovreste seperto? Che nel 1573, passò a Cavalleria nelle provanze di Castel Quararefi, nato per Madre della Cafa di Francesco Cincili : Che circa lo stesso tempo o poco prima Jacopo Ciaclia spedalingo di Bonifazio aveva ampliato ed accresciuto lo spedale, come ben dimostra il suo ritratto posto a fronte di quello di Bonifazio Lupi fondacore, che lesciò del proprio la Pattoria di Cerretoguidi in undici Poderi confi-Reate, e che i mici antenati de tre secoli e più in qua, non han mai meneggiato che penna, e spada alienishma dalla mercanzia, per lo che sempre in balla fortuna s' à mantenuta; E finalmente, ch'oltre l'effer Circadina Fiorencina, ha goduto lo stesso privilegio in Perugia come attesta il Bonciario nella sua Antologia, In Pila come mofireno i Ruoli de godimenti in tempo ch'era Rep. In Lucca come dice il Tucci nella fua Storia all'anno 1269, in persons di Jacopo che recuperò Motrone. In Forsi come attelta il Cavaliere Marchefi net fuo supplimento alle Storie di quella Città ; In Modena come moftrano le sepolture in San Vincenzio, e di presente ancor gode la Cittadinanza della inclita Città di Venezia . Ne parla il Puccinelli nella Croneca di Badia . Il Verino de Illuftr. Urb. Flor, ponendola fra le famiglie tralascime per esser di troppo gran numero . Il Monaldi nella fua Scoria di Firenze. che ne descrive l'Arme, molte delle quali erano scolpite in pietra nella Pieve a Prisciano, che da chi poco amava Pantichità , Pha con foule di fabbricare abolite e chieramente levate, ancarché nell'antico Palazzo de'Cerchi, in quella parte che di Sala serviva, ed ora per Cappella delle Schole pie, nella Cappa del cammino di effa nite in pietra scolpita ancora se ne conserva. Or vegga il Mondo Lio son quel nato in Oppidulo Piscia finteino, e se di vili, o civili antenati. Son dotte e piene di notizie tutte quelle Orazioni intorno all'origine e Dominanti delle ser- 5c. D. te Città.

TORTO (Francesco) Differentio Epistolaris altera triplex circa Mercurit motiones in Barometro, in qua clarissimorum virorum Dominosum Rudolphi- Jacobi Camerarita rarii, P. D. Cajetani Fontanz, & D.G.C. Schelhameri Quzzata obiecta cognita, explentur, diluuntur, expenduntur a Francesco Torto M. P. ad virum ornatissimum & amicissimum D. Bernardinum Ramazzinum Pub. Med. Prof. & inter Acad. Natur. curios Hipp. III. Mutinz typis Bart. Soliani 1698. in 4.

Sc. XX. G. Lanz.

. . . . . Synoplis Libri, cui Titulus Terrapeutice (pecialis ad Pebres qualdam Perniciolas inopinato, ac repente lethales, una vero CHINA CHINA peculiari methodo ministrata sanabiles etc in gratiam juniorum præsertim, ac Candidatorum Artis, Auctore Francisco Torto Mutinenti Serenist. Raynaldi I. Mur. Reg. &c. Ducis Medico, & ia Patrio Lyceo Pr. Med. Professore, Muting Typ. Bartho-Iomæi Soliani 1909. in 8. \* Ciò che il Sig. Torti me distintistimo Padrone promise in questo prodromo, lo ar tele abbondantemente coll'Opera voluminola in 4. Stampe ta in Modena dal Soliani 1712., la quale non ho dubbio poterfi dire la Regina di quante sono sin qua flate stampate sopra la China China, che pure sono tante, che se ne potrebbe fare una Libreria. Grazie alla molta benignità di ello Signore per l'onore fattomi di un Esemple re di essa Opera in occasione, che, capitato a Modena, fui a riverirlo. Ne questo è l'unico savore, che da Lui ho ricevuto, essendogli per molti altri eternamente obbligato, anche per avervi fatta menzione di me. \*

Sc. V. TORTOLETTI ( Bartolomeo ) Intramezzi d'Erminis estratti dalla Gerusalemme del Sig. Torquaco Tasso del Sig. Bartolomeo Torsoletti. Venezia 1619, in 13. \* Giacche io sento che un virtuoso ha ridotto in opera scenica i Gierusalemme potrà per sua minor briga e maggior aper tura di mente, di questi bellissimi intermedii valersi.

Sc. VII.

berina Negledti Accademici Romani. Francsurei 1630. in 8. \* Nel fine v'è Attio Apologetica adver,us Satyram, Dis vestram sidem ex Antisatyra Tyberina-Francosurei 1630. in

Sc. II. vestram sidem ex Antisatyra Tyberina-Francosurti 1630. ia 8. Questa Antisatira è di Barcolomeo Tortoletti come si può vedere a 60 dell'Api Urbane dell'Alsazio.

So XIII. TORTORA ( Marcantonio ) Orazione di Marca Tudio Cicerone contro Valerio di latino in volgare tradotta per Mar-

Marcantonio Tortora Nobile Pisarino, stampata in Vinegia per Nicolò d'Aristotile detto Zoppino 1537, del mese di Settembre in 8.

TOSCANELLA (Orazio) Concetti e forme di Cicero- Se, XIV. ne, del Boccacio del Bembo, delle lettere di diversi, e d'altri, da Mis. Orazio Toscanella raccolti a benefizio di coloro, che si dilettano di scriver settere dotte, e leggiadre, tutti posti sotto i suoi propri generi in ordine d'Alfabeto con privilegio. In Venezia appresso Lodovico delli Avan-

zi 1560. in 8.

di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Saladini Nobile Ascolano Vescovo di Parma e Conte, celebrate nel samoso e vasto tempio di S. Gio: Evangelista de' molto Rev. PP. Benedettini da' Sig. Consorziali della Cattedrale di detta città il di 27. Novembre 1694. descritta, e con discorso funebre adornata dal Dottor D. Pietra Maria Toscani Dortor di Sacra Teologia et in ambe le leggi Protonotario Apostolico e consorziale; e dalli medesimi consecrata all'Alt. Sereniss. di Ranuccio II. di Parma e Piacenza etc. In Parma nella stamperia di S. A. S. in 4.

. TOSCHI (Demenico) Funerale Poetico nella morte del sc. IX. Sig. Conte Gio: Toschi lamento del Conte Domenico Toschi Gies.

Abate. In Reggio per Plaminio Bartoli 1628. In 4.

TOSI (Clemente) Il Trono di Maria sempre Vergine P. Bamb. Madre di Dio, Discorso del P. D. Clemente Tosi Monaco & Abbate Silvestrino, e Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice: detto in Roma. Anno 1660. II. b. 41. car. 371.

.... La custodia angelica. Panegirico del P. D. Clemente Toss. Recitato in Roma nella Chiesa dedicata al S. Au-

gelo Custode, Anno 1664. II. b. 41. car. 378.

TOSI (Simeone) La Gioventù Politica, Orazione recita- Sc. XVI. en nell'Augustissimo coleggio di Perugia detto della Mercanzia nell'ammissione dell'Illustriss. Sig. Conte Glaudio Aurelii Comandante di Guerra per lo gran Monarca de' Francesi Luigi XIV. dell' Auditor Simeone Tosi nel di 23. di Maggio 1700. alla presenza di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Gio: Marchese Patrizi di Perugia ed Umbria Governator Generale ed a sui dedicata. In Perugia 1700. pe'l Tomo IV.

Coffantini in fogl.

Sc. IX. TOTIS (Ginjeppe de ) I Pastori di Betelemme annunziati dall'Angelo, concerto Musicale da cantarsi nel Palazzo Apostolico la notte del Santissimo Natale, Poesia di Ginjeppe de Tosis. Musica del Priore Giuseppe Pacieri Virtuoso dell'Eminentiss. Card. Cybo. In Roma nella Stamperia della R. C. Apostolica 1688. in 4.

Sz. XIX. . . . . L'Evilmero Tragedia di Giuseppe Domenico de Ab. Rond Totis, Dedicato alla Sacra Real Maesta della Regina di Svezia. In Roma per il Mascardi 1679, in 8. \* Chi mi ha favorito di questo titolo, non l'avrebbe fatto, se non se pesse averne il merito, non registrando io Commedie, se non rare.

TOURNEFORT (Giuseppe Picton) Josephi Pitton Tom-Sc. X. nefort Doct. Medici Parisiensis, Academiz Regiz Scientia rum Socii, & in Horto Regio Parifienti Botanices Profet foris, de optima Methodo conflituenda in re Herbaria, al Sapientem virum Guilielmum Sherardum generofum Am glum, Rei Herbariz pericistimum, Epistola in qua respondetur Differtationi D. Ran de variis plantarum met hodis. In 8.\* Nel fine della suddetta insigne Epistola, vi si leggono le seguenti parole, dalle quali mi par di poter cavate, che sia stampata in Parigi P anno 1697. Vale Parifii et Horso Regio Kalend. Sept. 1697. Io mi confesso infinitamente obbligato al detto Dottiffimo Signor Sherardo, al quile è scritta l'Epistola, avendo per cosa sicura saputo, che ello non folamente ha usata ogni diligenza per trovare, ed are re rutte le Scanzie che fino ad ora ho date in luce, ma ia oltre ha anche ne' fuoi viaggi proccurato di vedermi, bench'io non abbia avuta la forma di poterlo giusta mie brame riverire; E bench'egli sia di Prosessione Legista e Giuriscorfulto degnissimo e dottissimo, con tutto ciò è senz' alcunt eccezione uno de'maggiori e più celebri Boranici che viva Con gran ragione dunque lo chiama il Signor Tournefort ١ cariffimo, ottimo, dottiffimo &c. ed aila prima pagina i Ordo eff, ut ait Tallins, chariffime Sherarde &c. nell'illella prima pagina. Que nifi obtineantur Sherarder optime et ed a 13. Si queras a me do tissime sherarde, su qui multa p'anterum millia optime nosti &c. 2 car. 17. Hac co pluribus feripli doctissime Sherarde &c. et a 27. Gratissimum facies Sherarde optime etc. onde è che qui rendo all'impareggiabile sua cortessa umilissime e cordialissime grazie.

TOZII (Francesco) In Christina Suecorum, Gothorum P. Bamb. & Vandalorum Regina Triumphum ad Alexandrum VII. Pont. Max. Soteria. Authore Priore Francisco Totio. Anno

1665. impresta II. b. 18. car. 185. II. b. 30. car. 157.

TOZZI (Lucca) Luca Tozzi Horarum aqualium, seu as Sc. XX. quinoctialium, & antiquarum expositio, Neapoli Ex Typ. Caroli Porpora, & Nicolai Abri. 1706. In 4. \* Questo Opuscolo, credo, sia postumo, e certamente l'Autore nell'anno in cui esce alla luce, o non era vivo, o era in età da non trattare un tal argomento. \*

TRANQUILLO (Vincenzo) Pestilenze, che sono state se XVIII. in Italia da anni 2399, in quà, con i prodigi osservati innanzi l'avvenimento loro, e i rimedi, e provisioni usatevi di tempo in tempo, date in suce da Orlandino Vibii opera

di Vincenzo Tranquillo, Perugia 1576. in 4.

TRANSILVANO (Massimiliano) Maximiliani Transsivani Sc. VIII. Czsaris a secretis Epist. de admirabili & novissima Hispanorum in Oriente navigatione, que varie & nulli prius accesse Regiones invente sunt, cum ipsis etiam Moluccis Insulia beatissimis, optimo aromatum genere refertis; Inauditi quorque Incolarum mores exponuntur, ac multa que Herodotus, Plinius, Solinus arque alii tradiderunt, sabulosa arguuntur. Contra nonnulla ibidem vera, viz tamen credibilia explicantur. Quibus cum Historijs Insularibus ambitus describitur alterius Hemisphærii, unde ad nostandem Hispani redierunt incolumes. Rome in edibus F. Minitii Calvi 1,23. Mens. Novembri in 4.

TRAVERSARI (Alberico) Uranici Vaticinii, Discotso Astrologico per l'anno 1654, del Signor Alberico Traversari da Ravenna Dottore e Prosessore delle Filososiche, Mattematiche ed Astrologiche. Con le Lunazioni, Sigizie, Aspetti mutui e Penomeni de' Pianetti per tutto l'anno II. b. 11. c. 12.

ftra falute, offervati dal Sig. Alberico Traversari di Ravenna Professore della Facoltà Filosofica, Mattematica, ed Astro-

Po Bamb.

nomica. Con le Lunazioni ed aspetti mutul de' Pianeti per

eutto l'anno II. b. 11: c. 113.

Aa Scanzia.

Sc. XVI. TRAVERSARI (Ambrogio) B. Ambrosii Abbatis Generalis Camaldulensis Hodoeporicon a Nicolao Bertolini Bargensii C. R. Congr. Matris Dei publica luci assertum, ex Bibliotheca Medicea: Ad Islustrissimum & Amplissimum Dominum Antonium Magliabechium Seren. Mag. Etr. Duca Cosmi tertii Bibliothecarium &c. Florentia ac Luca apad Marescandalos Fratres in 4. Benchè questo Odeporico passi 16. sogli, con tutto ciò, e per il gran mento dell'Autore, e per la preziosità dell'operetta ho voluto inserirlo in que

Circa l'Autore, è notissimo che su grande per santità di Vita, per Dottrina, per Cariche cospicuisissime, e per Cortesia &c. Di tanti, e tanti scrittori, che di esso fanno menzione, non se ne troverà pur'uno che ne dica male, e che grandemente non lo celebri: Intorno poi all'Operetta ell'è veramente d'oro, onde in sì poco tempo ch' usci sa suce, è stata citata con sode da mostissimi Letterati celebri, e fra gli altri, dal l'adre Mabillon in più suoghi del suo Itinerario d'Italia; Dal S. Bayle nel suo Lessico Critico, dal Signor Wharton a 14, della sua Appendice all' Istoria Lette

raria di Guglielmo Cave, e da diversi altri.

Con l'occasione dell'aver registrato questo Odeporico, sir mo, che sia per esser grato ch'io pubblichi, a chi la Repubblica Letteraria ne de' l'obbligazioni, essendomi tal cosa più che nota, e non potendo in questo prendere errore ; Sappitsi per tanto ch'il Sig. Magliabecchi fu quello, che di fua meno lo copiò dal Manoscritto, ch'è nella celebre Libreria di S. Lorenzo, e come quello che ha sempre affaticato per benefizio pubblico, perocchè d'animo grande, sfuggita la propria gloria, diede il suo Manoscricto al Padre Bertolini, perchè potesse sarlo stampare come cosa sua. Vero su ch' il P. Bertolini per riconofcensa del favore glie lo dedicò fenta che ello ne l'apelle cola alcuna, toccando fra l'altre cole nella Dedicatoria, quanto il Sig. Magliabecchi sfugga e sia alieno dalla propria gioria, e che effo è l'unica cagione che l' Odeporico sia escito in luce. Non solamente il Sig. Magliabechi diede al Padre Bertolini il M.S. dell'Odeporico ch'avea di

fua

fua mano copiato perchè potesse farlo stampare, e quelle tethimonianze d'Ambrogio Camaldolense , che si leggono in fine dell'Odeporico, ma anche più di due Quaderni di carta, scritti tutti di sua mano, di notizie recondite eruditistime, e curiotiffime, cavate per lo più da' M. S. acciocchò il detto Padre Bertolini potelle fare l'Annotazioni all'Odoporico, che promette nella breve Prefazione al Lettore. Dopo la morte del Padre Bertolini, il Signore Iddio fa dove che fieno andate, ed in mano di chi fi trovino quelle preziose Scritture, che forse usciranno fuora un di con un'altra livrea, lontanissima da quella di cui son figliuole; E tanto più è da dolersi quanto che con esse era anche l' Apologia facta dal medefimo Sig. Magliabecchi per l'ottimo e celebre Niccolò Niccoli contro le calunnie e bugie di Lionardo Aretino, e di alcuni pochi altri, e che il detto Sig. Magliabecchi alla fua folita ulanza trafcurando fua gloria aveva data al Padre Bertolini, perchè potesse stamparla per sua; Promette il detto P. Bertolini di darla in luce , senza scrivere d'averla avuta dal Sig. Magliabecchi a 71. dell' Odeporico -Veramente scrive che la detta Apologia è fatta a nava mama , e che ello folamente la darebbe in luce , ma ne meno ferive, the ne fosse l'autore il Sig. Magliabecchi, forse per non difgustarlo, sappendo sua estrema avversione alle sodi ed alla propria; Coloro a'quali dopo la morte del P. Berrolini faranno capitate le sue scritture, vedranno benissimo, che se l'Annotazioni all'Odeporico , come l' Apologia del Niccoli non folo fono feritte dal Magliabecchi, ma anche composte, il che si conosce benissimo dalle mutazioni, cassature, e richiami ed altro che vi sono.

TRAUTHSON (Paolo Sifle) Mars Austriacus D. Leo. Sc. XVI. poidus Austria Marchio & Tutelaris, sive Panegyticus in es justem Sancti Tutelaris sesta luce, nomine inclytæ Nationis Austriacæ antiquissimæ & celeberrimæ Universitatis Viennensis: Dictus in Basilica D. Stephani Protomart. ab Illustrissimo Juvene Paulo Sixto Trautoson Comite Austriaco Orator sacult. Auditore. Viennæ Austriæ Prælis Cosmerovianis Anno 1648.

TREBIANI (Blifabetta ) Elifabetta Trebiani Gentildona Se. XIV. Ascolana che vivea nell'anno 1397, su celebre Poctessa in App.

que'

que'tempi della quale avendo avuto un Sonetto ritrovato dalla diligentissima venerazione che ha il mio riveritissimo P. Appiani della Compagnia di Gesù all'Antichità fra alcuni antichissimi M.S. ho stimato far cosa grata a' miei Lettori in parteciparglielo, ranto più che non è maissato stampato; Fu questo Sonetto dalla sopraddetta Signora indrizzato alla Signora Livia Chiavesti Signora di Fabbriano.

Runto mio, che le falde auvien che basie
A la Ciptà de Pico, e più de Marte:
S' in Mar, dove onni finme amistà facie,
T'incontrassi col Jan', diglie en disparte.
Ch'annunzii en nome mio salute, e pacie
A la mia Livia, perita d'onn'arte:
La quale si a l'orecchi, ed o chi piacie,
O se veggia en prsona, o scriva en carte.
La Carta bianca de più tu gl'accenna,
Che det suo bel Passe ella me mandi
Per scrivervi sue gesta inclite e sole.

'Ma più che la sua carta, la sua Penna Vorrei, mentr'a laudar soi merti grandi, Sol la sua Penna eloquente ce vole.

E scritto il Sonetto con la purità che è stato composto dall' Autrice; Il Jano e'l fiume di Pabbriano; Rispose Livia con altro Sonetto che troverete alla lettera C. Elisabetta su Moglie di Paolino Grifanti, giovane armigero dedito alle fazioni degli Ascolani, che su da essa talmente amato, che di rado comportava starle lontano dagli occhi ; Camminando co'l marito una notte in abito virile ed armata, per difenderlo in una rissa restò serita. Domandatole dal Marito che parimente ardeva di lei, perchè sempre il volesse viceno e lo leguisse, o andasse in Campagna a caccia, o per la Città in familiari faccende? Rispose la savia moglie, cosl.: Perchè i Conjugati effer deono l'un l'altro come l' Arigelo Custode, che in verun tempo, nè in verun pericolo mai abbandona quell'anima che gli è stata data in consegna. Ebbe stretta corrispondenza con Livia Chiavelli Signora . e Principessa di Fabbriano; Fu di bellissimo ingegno, come dall'accennato Sonetto a fcorge, che per effer fatto in que' tempi non fi dee dir che bello, toltone alcune voci che corre-

319 correvano allora, come Trunto, in vece di Tronto, bacie

per baci, pacie per pace e fimili.

TRECCO (Pier Francesco) Nelle presenti contingenze d' Se. X-Europa Euro improviso di Pier Francesco Trecchi dedicato al merito impareggiabile dell' Eccettentissimo Sign. D. Antonio Lopes de Ayla Velasco y Cardenas, Conte de Fuentalida y Colmaner, Governatore e Capitano Generale dello Stato di Milano: In Gremona 1689, nella stamperia di Lorenzo Ferrari in 4.

. . . . . La Grazia trionfante per l'Immacolata Concezione di Maria sempre Vergine, dalla quale viene scritto Hortus conclusus. In Cremona 1688, in 4. Anche questa è opera del Sig. Marchele Pier Francesco Trecco Cremonese; Peci menzione di quello Cavaliere nell' XI. a 140., e nella 13. Scanzia a 127. con occasione d'aitre sue opere, essendo

Lato da morte troppo anticipata rapito -

..... La Gara de fiori alle lodi del Signor Cammillo Se, XI. Spreti Convittore di S Francesco Xaverio, mentre sostiene la Filosofia in tempo di Primavera; Ode del March. Pier-Francesco Trecchi Convittore del medemo Coleggio. In Bologna per Giacomo Monti 1678, in 8.

..... Primi stoghi del genio di Pier Francesco Trecco dedicati al merito impareggiabile dell'Eminentiff., e Reve & XIII. rendifs. Sign. il Sign. Card. Felice Rofpig iofi. In Venezia

1682. in 12. per Gio: Giacomo Hertz.

Davidica. Oratorio per Musica nella Festa dell' Immacolata Sc. XV. Concezione . Dedicato agli Illustrissimi Signori Reggenti del Consorzio. In Cremona per Francesco Zanni 1687. in 4. \* E'Componimento del fu Sign. March Pietro Francesco Trecco Cremonese, dal quale anche nell'XI. e XII. Scanzia, ed in altra ancora ho fatta menzione. Morì in età troppo acerba; cioè di 18. anni , e nel più bel tempo del suo comporre.

. . . . . Il Trionfo di Maria. Oratorio per l'Immacolata Concezione figurata nel cap. 12. dell' Apocalisse Mat or amista Sole, & Luna sub pedibus eius &c. in Cremona 1689. in 4. \* Anche questo è Componimento del Signor Marcaele

Pietro Francesco Treces di felice ricordanza.

.... II

cezione posto in Musica dal Sig. Gio: Antonio Torriani. In Cremona 1690. in 4. nella stamp. di Lorenzo Ferrari. Pur questo è del suddetto Sig. Marchese Pietro Francisca Trecco.

Concezione, la quale viene simboleggiata col nome di Domas Aurea. In Cremona 1693, in 4, nella stamp di Lorenzo Perrari. E' parto della penna del suddetto Sig. March Pietro Francesco Trecco, il quale si conosce essere stato mosto divoto della Concezione della B. Vergine nostra Signora, e perciò probabilmente predestinato, come viene dimostrato, con buone ragioni, nell'Opusculo Franzese intitolato. La Devotion envers la Sainte Vierge Marque de Predestinata. A Roven chez Guillaume Machuel 1695, in 12. E' diviso in due ponti, e nella seconda mostrasi En quoy consiste la devotion envers la Sainte Vierge.

TREO (servilio) Orazione dell'Eccellentiss. Sign. Servilio Treo uno de'sette Deputati della Città d' Udine satte a' Proveditori della nuova Città nomata Palma. Venezia 1594 in 4. \* Questo Sig. Servilio su Consigliere in sure della Repubblica di Venezia, quando Fra Paolo Servita era Teologi della medesima, e di esso n'è satta menzione nella Vita di medesimo Fra Paolo Tho veduto un' Orazione del Troche porta so stesso della precedente stampata. In Verona appresso Gio: Battista Pigozzo 1602. in 4.

5c. XV. TREVISANO (Bernardo) Meditazioni di Bernardo Invifano Patrizio Veneto nelle quali fi versa sopra si seguenti motivi.

I. Dell'essere, e conoscimento, che potiamo avere delle cose.

II. Dell'effere maffimo, ed affoluto, che è Dio.

III. Che Dio abbia creato il Mondo. IV. Che lo dirigga con Providenza.

V. Ch' Egli ha conceduto all' Uomo una parte immonti

În Venezia 1700, în 4. \* Ulci poi da Torchi dell'Herti în Venezia, quattr'anni dopo, la fuddetta Opera pure 10 4. ed il chiarissimo suo Autore usci da queste miserie mor-

tali

tali li 29. di Gennajo 1720., come fi ha nelle Notizie istoriche degli Arcadi morti Tom. 3. pag. 251. nella vita fua brevemente, ma colla dovuta lode compilata dal lodatissimo Alfesibeo Cario Generale Custode d'Arcadia, che si sa essere il Sig. Crescimbeni tanto nominato fra Letterati d'Italia de'quali può dirfi il sopravanzo. Visse il Trevisano 68. Anni.

. . . . . Della Laguna di Venezia Trattato di Bernardo Sc. XV., Trevifan P. V. diviso in tre Parti. In Venezia 1715. per fr. Ans. Domenico Lovisa in 4. \* Questo Opuscolo su ristampato po-

scia in modo, che può piacere più del primo assai .
TREVISANI (Cesaro) L'Impresa di M. Cesaro Trevisani sc. 11. da Carrecero all'Illustrissimo Sig. Gio: Maria Doria. In Ge-

nova appresso Antonio Bellone 1667. in 8.

TRILLER (Giovanmaurizio) Disertatio Medica de Con- Sc. XVIII sensu Partium, quam Præside Georgio VVolsfgango VVede. lio Med. D. Theoretices Professore Pub. Consiliario, & Archiatro Ducali Saxon. S.R. Imp. Natur. Curiof. Adjuncto, Patrono, ac Preceptore suo eteroum venerando, placide eruditorum Disquisitioni subsicit Auctor Joannes Mauritius Triller Burg. Thur. In Auditorio Medicorum horis confueris ad D... Januar. 1686. Jenæ Litteris Krebfinis. In 4.

TRINITA' (Conftantino dalla Santiffima). Il morto Re- Se XIX. dentore Oratorio: Poesia del P. Constantino della Santissima G.Lanz. Trinità Carmelitano Scal20. Ferrara 1696. per il Pomatelil

in 4.

TRISSINO (Giavangiorgio) Epistola di Giovan Giorgio Sc. XIII.

Roma per Ludovico Vicentino, e Lautisio 1524. in 4.

TROMBA (Giorgio) Disputatio Philosophica & Theologica Sc. 11. habita coram Emanuele II. Palleologo Imperatore a quo & Sc. V. litteris grace mandata fuit, cum disputationum, tum etiam sua de illo dicto (melins effet ei si natus non fuisset) docte breviter & eleganter explicata sententia Philosophicis ac Theologis aque perutilis ac jucunda tradacio, Georgio Tromba Anconitano Interprete. Piorentia 1618. apud Petrum Cecconcelli in 4. \* Fu questo grand'amico del Dottore Schipsi pur Lettore in Pifa, ed infieme col Caftagnuola facean di belle ed argutiffime burle .

..... De Attica Lingua necessitate ad persede intel- Sc. V. Tamo IV. Ss

ligendum; & ad ornate copioseque soquendum Oratio Georgii Trombe Lascarei Auconitani Prot. Apost. in Pisana

Academia Professoris. Pilis 1627. in 4.

TROPEI (Silbo) Il Martirio di S. Erasmo di Silbo Tropci
posto in Musica da Severo di Luca da cantarsi nella Chiesa
della Venerabile Archiconstraternità della Pietà della Nazione
dell'anno del Giubileo 1700. In Roma nella nuova Stampena
di Lucantonio Chracas 1700. in 4.

P. Bamb. TUCCI (Stefano) Oratio in exequiis Gregorii XIII. Pont. Max. a Stephano Tuccio Sacerdote Soc. Jefu habita in Vaticano ad facrum Collegium XV. Kalend. Maji MDLXXXV. II. k. car. 32.

TURONI (Marco) Oratio de Sanctiffima Trinitate Marci la roni Brixientis J. V. D. habita in Capella Sixti IV. in Una Kal. Jun. 1608. coram Sanctiff. D. N. Paulo V. Pont. Op. Max. & facro Colleg. Card. Brixise apud Petrum Marian

Marchettum 1609, in 8.

Sei VII.

TURRECREMATA (Giovanni) Tractatus de Aqua benedicitus per Rev. P.& D. Joannem de Turrecremata Ord. Pro-Card. S. Sixti in 4. \* Questa è la prima edizione di quell' a reo e rarissimo Opuscolo, che dopo è stato ristampato uni fola volca in Roma apud Baldum . Lo Compose l'Autore ad Concilio di Basilea, e dedicollo al Card. Cesario Presetto del med. Concilio: B'così raro ch' il famoso Padre Alsonso & Castro in fine del secondo suo libro adversus Hereses consess di non averlo mai potuto trovare. Ecco le sue proprie parole. De bac re, scilicet de Aqua benedifia, ejusque virtue et esscats feripsit librum Joan. de Turrecremata, Card. S. Sixti Ordinge fratrum Prad. quem fateor me non vidisse, quod dolet &c. 11 ?. Maestro Badii raviverà quest' Opuscolo col farlo ristampate con sue note, e v'aggiungerà le testimonianze degli Uoma dotti in lode del Card. Turrecremata, l'indice di tutte l'Ofre del medelimo colle varie edizioni, ed un catalogo delli maggior parte degli Autori che hanno scritto dell'Aqua bene detra. E saravvi inoltre un'appendice dell'Aqua santa nel be nedir le case, e del rito di benedir l'aqua santa Il giorno des Epifania . TUR-

323

TURRENTINI (Giovannalfonfo) Joannis Alphonfi Turrentini Sc. XX. Pastoris, Sacrarum Antiquitatum Professoris, Academiæ p.d. Dott. N.gris Rectoris de Sæculo XVII. erudito, & hodiernis Literariorum periculis, Oratio Academica, dicta est statis Academiæ Genevensis solemnibus. Die 14. Maji, an. 1703. Genevæ Typ. Societatis 1704. in 4.

TURRINI (Giovambattista) Oda del Signor Giovambatti: Sc. XIX. sta Turrini Teologo della Cattedrale della Città di Cesena. Ce-

sena 1714. per Giuseppe Gherardi in 4.

Dio Trino ed Uno composto dal Sig. Canonico Gio. Battista Sc. XX. Dio Trino ed Uno composto dal Sig. Canonico Gio. Battista Sc. XX. Turrini della Cattedrale della Città di Cesena, dedicato al me-pag. 62. rito sublime dell'Eminentist e Reverendist. Sign. Card. Ulisse Gozzadini Vescovo di Imola, e Conte, &c. della Provincia di Romagna, & Esarcato di Ravenna, de Latere Legato da Sebastiano Visanetti in occasione di fare celebrare con solenne pompa la Festa della Santistima Trinità nella Chiesa de R.R. P.P. Minimi di S. Francesco di Paola di detta Città il anno 1714. in 4.

TUTIO (Dario) Ordine e modo tenuto nell'Incoronazio- Sc. XIV. ne della Sereniss. Moresina Grimani Dogaressa di Venezia l'anno 1597, adi 4, di Maggio con le sesse e giochi satti. In Venezia 1597, per Niccolò Peri Librajo all'insegna di Piorenza a S. Giuliano in 8. \* Questa Descrizione è opera di Monsignor Dario Tutio come si vede dal fine di essa. L'Incoronazione delle Dogaresse come segua di rado è cosa degna di descri-

verfi .

## V A

VACCARI (Giuseppe) Alia Santità di N. S. Papa Clemen- gc. XVI. te XI. Canzone del Dottor Giuseppe Vaccari Perrarese. In Roma per Pietro Ulivieri 1702. in fol.

VACCONDIO (Giovambatista) Al merito impareggiabile Sc. IX, dell'Illustrist. Sig. Marchese Mario Calcagnini Oda del Signot Gio. Battista Vaccondio. In Roma per Giuseppe Vanacci 1689.

Drammatico di Gio. battifla Paccondio dedicato all'Eminentiff. e Reverendiss. Sig. il Sig. Card. Tommaso Hovvard. In Roma per Domenico Antonio Ercole 1644. in 11.

2 VA-

Sc. XIX. VAJANI (Elia) Oratorio in honore di S. Cirillo Poesia del P. Elia Vajani de' Borghi Perrarese. Perrara per il Giglio 1699, in 4.

Sc. XIII. VAL (P.) du Petites Tables Genealogiques tocchant les Droits, e les Interets du Princeps par P. du Val Geographe du Roy. A Paris chez l'Auteur, en l'Isle de Palais au cotte

della rue de Harlay in 8. Oblongo.

TVAL (Giovambastista Carlo di) Serenissimi Principii Ludovici Francia Delphini laudatio sunebris dica V. Cal. Sextiles a P. Joanne Baptista Carolo du Val. Soc. Jesu Sacerdo te, in Regio Henrici Magni Collegio ejustem Soc. Ubi cu alum Regis conditum est. Flexia apud Jacobum Laboe 1711. in 4.

VALAGUSA (Giorgio) Plosculi Epistolarum Ciceronis a Georgio Valagusa lingua vernacula expositi. Venet. apud Com

de Tridino Montisferrati 1548, in 8.

Sc. XIII.

VALCARCER (Amonio) Lettera scritta dagli Ecceller tiffimi Signore Electi dalla fedeliff. Città di Napoli all'Illuftiff. Sig. D. Francesco Perez Navarette del Consiglio Reale di S Chiara, e dell'ordine di S. Giacomo, in rendimento di grant del Libro pubblicato, e presentatogli in difesa del Sagro Saco di S. Francesco, pubblicata dal Padre Maestro Fra Antonio Palearcer Guardiano del Convento di S. Lorenzo di Napoli. Ne poli 1710. in fol. \* E'celebre nel Regno di Napoli il Saco li S. Francesco, merce il restare preservato dalle Schioppettatti chi, con vera divozione, ne porta addollo un foto filo. Un buona parte di esso Sacco si conserva in Montella Diocesi di Nusco, e vi si tiene come Reliquia venuta dal Cielo, dalli Padri Minori Conventua i. E' tradizione, che vivendo antoni S. Francesco, fulle mandato da Dio, pieno d'ottimo Pane, in soccorso de suoi Frati, in tempo che se ne morivano di fame, non potendo, per le alte nevi, ellerne soccorsi, it uscire a cercare con che vivere. Dapprima fu destinato tal Sacco a coprire la Mensa dell'Altare, per ripararla dalla polvere. Un reo poi, avendone rubbato per divozione, una per za, restato illeso da cospi d'arme da fuoco tirateglida' Ministri della Giustizia, che lo infeguivano, accreditò questa Rela quia in tal modo, che dall' ora in què è sicuro della vitta contro tali arme, chi divotamente ne porta addolfo un femplice

plice filo. Contro tal fatto diessi a scrivere D. Francesco Noja Arciprete di Chitifano, taffando tal Miracolo di Sortilegio, di superstizioso, e di ripnguante al potere, ed alla gioria di Dio benedetto. Giò quanto stomacò li buoni Cattolici, altrettanto contento diede agli Eretici. A consolazione dunque di quelli, ed a confusione di questi, [il Sig. Marchese Navarette pubblicò una sensara, e pia Difesa di questo Miracolo giornaliero. Quindi ben è giusto l'onore fattogli da Signori Eletti a ringraziarlo colla Lettera molto fenfata de 15. Giugno 1710., ed è la qui accennata, di cui quello è fi principio. In grado abbiamo resevuto da V. S. Illustriff. dato in lace il Libro della divozione del Sagro Sacco del Gloriofiffimo S. Francesco, non solo, perchè con esso ha famosamente divisate il portentofo, e miracolofo effetto, con cui prodiziofamente il Signor Iddio l'ha decorate di preferver coloro , che addoffo lo portano , da colpi dell'armi da fuoco, con purità di corpo, ma altreil perchè, evitando la Cristiana pietà, che saviamente sastosa per tanti fecoli di tal miracolo fempre n'è andata, non folo in questa Città, e Regne, ma in tinta l'Europa; n' ba fapato V. S. Illustrifs, tanto bene, e con valide ragioni, ed evidenza, rampognaro l'andacia di chi, con tanta temerità, si ha fatto lecito esprimere venamente le mentogne, contro le quali altra penna non poteve più erudita, e più caudida trovarsi, che la sua per con ettimamente la malvaggità dello Scrittore ribattere. &c.

9 VALCONIO (Valcenie) Orazione di Valconie Valconte Prepolito di S. Felice in Aquileja e Can. di Cividale, recitata nella Chicla Maggiore di Cividale ne l'effequie dell' Illustriff e Reverendist, Sig. Giovanni Grimano Patriarca e Principe d'Aquileja, all'Illustriff., e Reverendiff. Sig. Prancesco Barbaro Patriarea e Principe d'Aquileja . In Udine 1 194. ap-

presso Gio: Battista Natolini in 4.

VALDERRAMA ( Pierro di J Predica del M.R.P.M. Fra 3c. Pietro di Valderrama Prior del Convento di S. Agostino di Sevilla predicata nella festa della Bearificazione del giorioso Patriarca S. Ignazio fondatore dell' Ordine della Compagnia di Gesù tradotta di Spegnuolo in Italiano. Siena 1610. in 4-

VALDSTROMER (Giacomo Guglielmo) Prosopopeja Ca- Sc. XII. Salii Jacobi VVslibelmi Valdstromer a Riechelsdorf Patric. Norim. berg. Altdorfii Literis Henrici Meyeri Univers. Typograph. 1695.

XI.

1695. in 4.

VALENTINI (Francesco) Ristretto dell'origine del legno Sc. VIII. di S. Francesco, ed alcuni miracoli e grazie operate per mezzo di detto legno, e dal Serafico Padre, mentre in diversi ternfi trovò in Siena nel fuo povero Ofpizio Juogo detto l' Albero, e di quello è ivi accaduto fino al prefente ; di Fra Francesco Valentini custode dell'Albero. In Siena appresso il Bonetti nella stamperia del Pubblico 1682. in fogl. aperto \* Ho conosciuto e sono stati miei grandissimi amici due fratelli di quelto cafato nobili di Monte Alcino, Patria ancora del dottissimo Sig. Donnoli Lettore in Padova. L'uno fu il Sig. Dottor Innocenzio uomo di fomma pietà, caritativo, e fincero, ed ornato di tutte le virtù morali, oltre la perizia della medicina, ch' ebbe prima di me l'intoppo, nel quale anch' io per necessità sono inciampato; l'altro il Sig. Pietro dottiffimo I.C. e Teologo, amendue nelle loro professioni versatissimi, come la riprova ha poi dimostrato, esfendo il Sig. Pietro morto Vescovo di sua Patria; oltre la Dottrina ed infinita cortesia furono amendue d' innocenti e candidiffimi costumi. L' incontro ch'ebbe il Signor Innocenzo fu per conto di cert'acqua con uno che pativa d'Idrofobia, ma n'uscì egli a grand'onore.

VALENTINI (Giuseppe Stefano) Vedi Stefani Giuseppe.

¶ Non essendo ben chiaro se quel Valentini significhi la patria dell'Autore che sosse Valenza oppure il suo cognome, così s'è posto sotto la lettera S. Stefani. Si può ancora approposito di quest' Autore osservare che l'orazione detta a Sisto Quinto e registrata come stampata dal Zanetti si trova ancora impressa Roma apul Alexandrum Gardanum & Franciscum Coattinum come dalla Sc. III. cum Responsione Antonii

Buccapadulii Pal. Bamb.

Sc. XIX. VALERIANI (Belifario) La caccia in Etolia Drama Pa-G. Lauz. storale del Dott. Belisario Valeriani Ferrarese. In Ferrara per il Pomatelli 1715, in 8. \* Il Drama è di pochissimi Personaggi .

Sc. XX. ..... Gli Sponsali di S. Giuseppe con la Vergine MaSign Zappiria. Componimento Sacro del Dottor Belisario Valeriani Ferrarese per il Pomatelli 1710. in 4. \* nella Scanzia XIX. pag.
29. si accennò quello dotto Soggetto, di cui debbo qui dire,
trovarso io con molta sua sode nominato dal Signor Dottor
Basus-

Barussaldi in un suo Ragionamento MS. satto Del Centone, e suo artisizio; dove io leggo così scritto. Altro Sonetto veramente tutto d'imeri versi del medesimo Lirico Toscano (Petrarca) mi viene partecipato dal Dottor Belisario Valeriani Ferrarese amantissimo delle buone Lettere, e nella Poetica sacoltà versatissimo; e, per esser' anch' esso, tutto lavorato senza menoma alterazione, mi pare degno di sare fra gli ottimi esemplare di una tal sorta di componimenti. Ecco il Sonetto, che bellissimo siegne. Occhi pianzete, accompagnate il Core.

Nell'Età sua piu verde, e piu sierita Quella, che su del Secol nostro onore,

Quella, che fu mia Donna, at Cielo è gita .

Piangete o Donne, e con Voi pianga Amore Per l'estrema giornata di sua Vita: Io per me priego il mio acerto dolore Mantener mia ragione, e darmi aita.

Chi pensa mai veder far terra oscura Una Donna più bella assai che'l Sole In dolce, umile, angelica sigura?

Contra'l defio, che spesso il suo mal vuole, Cosa bella, e mortal passa, e non dura: Ma piaga antiveduta assai men duole.

VALERIANI (Domenico) D. Andrez Corsinii Carmelitæ Sc. XII. & Episcopi Fesulani Vita Domenicus Valerianus Rector Parochialis Ecclesiz Sancti Joannis in Fonte Patriæ Urbis Ravennæ mæmethodo Historico-Poetica describebat, Ravennæ Typ. Petri de Paulis & Joannis Baptistæ Joanelli Impress. cameral. Illustris. D. Andrez Corsinio dicat 1629. in 4.

Panegirico di Domenico Valeriani recitato nella Sala del Configlio sotto li 29. Ottobre 1638. dal Sig. Cristosoro Abbocconi, ristampato ed in molti luoghi accresciuto sotto il reggimento degl'Illustriss. Sig. Dott. Galeotto Rasponi Priore, Desiderio Aldrovandini, Gio: Battista Pasolini, Sante Donati, Girolamo Forassieri, e Cristosoro Ambrosini. All'Illustriss. & ampliss. Senato di detta Città. In Ravenna per Pietro de' Paoli, e Gio: Battista Giovanelli Stampatori Camerali 1640. in 4.

VALERIANI (Flaminio ) Athefis Flaminii Valeriani car. Sc. XVII.

men: Ad Mattheum Zanum Venetiarum Patriarcham am-

pliff. Venetus apud Joan, de Albertis 1603, in 4.

Sc. VIII. VALERIANI (Giulio ) Julii Valeriani de Bonts hominibus Bononia Studiofis judicium Litterarum. Actio prima in 4. \*

Non v'è dove sia stampato.

9 VALERIANO (Giovampiciro ) Joan. Pierius Valeriames De fulminum lignificationibus in 8. " Questa operetta è dedicata al Sig. Card. Giulio de' Medici Vicecancelliere di Santa Chiefa e sottoscritta dal Valeriano en adibus suis Cal. Angusti 1517. Dopo notati gli errori che sono nella stampa, v'è quest'avviso: Oma vero pagella aliquot ex Librarii partitime vacue re'inquebantur ne albumillud perires, addita est Odequedam super sutura pace & tranquillitate ab codem, ea quoque Picirio decantata. Ita animo fiet, ut pedestri quis itinere delasfatus , babeat , que reliquum , fe cordi fuires , in equis facere pef fit. L'Ode è intitolata. De Navi Aefeulapii paulo aute effefe quam Leo X. Pont. Max. eligeretur . Doppo l'Ode Imprestit Rome Ant. Bladis Afulanus.

VALERIO (Agostino) Ricordi di Monsignor Agostino Vale-Sc. XII. rio Vestovo di Verona lasciati alle Monache nella sua Visitazione fatta l'anno del Santissimo Giubileo 1575. In Verona

per Sebastiano dalle Donne 1583, in 12.

VALESIO ( Autorio ) Bellantis Religionis Hypotypolis 3c, XVII, A Pro Autonio Valefia Junianenti Authore ad ampliff. virum Degrdium Bordinum Regis juris in suprema curia cognitorem, & Procuratorem fideliffimum. Huic accesserung ejusem Lachty me in eos, qui bello Diconyliaco Christi, Regisque Christie nissimi nomine decubuerunt. Parisis ex Typograph. Dionyfii a Prato via amygdalina ad veritatis infigne 1563, in 4.

VALESSIO (Giovanni) Parere dell' Inflabile Academico Sc. VII. Incaminato intorno ad una postilla del Conte dall'Arca contro una particella che tratta della pittura nelle ragioni del Conte Ludovico Telauro in difesa d'un Sonetto del Caraliere Marino. In Bologna per Victorio Benacci 1614. in 12. It nome dell'Instabile su finto, ma il vero su Gio: Valessio loggetto rinomatissimo (come ho detto nella 1. Scanzia al nome di Sulpisio Tanaglia) e di cui rapporta la famola penna di Giovan Pietro Bellori nella P. I. delle Vite de' Pattori, e Scultori pag. 327. ove del funerale fatto ad Agooath

sino Caracci: Ebbe il secondo luogo Gio: Valessio persona così adornata di virtuose qualità, che senza dabbio ha pochi pari. Ho detto rapporta, essendo anche ciò scritto da Benedetto Motello.

VALLE (Niccole de) Constantinopolis Roma sua Epistola Sc. IV.

edita a Nicolao de Valle in 4.

. . . . . Roma Constantinopoli Sorori cariffima respon-

fum editum a Nicolao de Valle in 4.

VALLE (Pietro Paolo) Oratio ex tempore habita a Pr. P. Bamba Paulo de Valle Romano Ord. Min. S. Francisci de Observantia Theologo Illustriss. & Reverendiss. D. Ascanii S. R. E. Card. Columnz & Sacræ Theol. Lectore, apud almæ Urbis celebre templum S. Mariæ de Aracæli, mandante & astante Senatu Populoq, Rom. in die quo ultimo lapide superposito Tholus Apostolorum Principum, cum universalis Urbis Izticia suit absolutus II. b. 6. car. 182.

VALLE (Rolando) Trastatus utilissimus de Inventarii confestione clariss. atque celeberrimo J. C. Rolando a Vaile Patritio Casalensi. Venetiis apud Jacobum Ant. Somachum &

Julium fratrem 1;82. in 8.

VALLEMANI (Andrea) De obligatione recitandi officium sc. XIV.
parvum B.M.V. pro Monachis Camaldulensibus ac de preci- in 73.
bus horariis Religiosorum laicorum. Ravenuz 1671. Typ.
Impressorum Cameral. & Archiepiscopalium in 4. ¶ Benchè
non vi si vegga nome d'Autore è questo Libretto del Padre
Ab. D. Andrea Vallemani Camaldolese.

VALLEMANI (Domenico Filippo) Domenico Filippo Valle-Sc. V. mani da Fabriano Epitalamio per le Reali noize de'Serenis-simi Principi Cosmo di Toscana, e Margarita Luisa d'Or-

leans: Firenze :661. in 4.

VALLEMONT (P.L.L. de) Nouvelle Explication d'une Medaille d'or du Gabinet du Roy, sur la quelle en voit la Tete de l'Empereur Gallien, avec cette Legende: Galliense Auguste. A Paris chez Jean Anisson Directeur de l'Imprimerie Royale 1698. In 8. \* Questa spiegazione è in una Lettera a Monsieur de Guenegaud des Brosses, e l'Autore di essa è, come nella sine si vede P. L. L. de Vallemons P.

VALLI (Antonio) Ad perillustrem & Reverendiss. Dom. ge, III.
Flaminium Patritium Consentinum Epis. Bitontinum Anto- P. Bamb.
Tomo IV.

uii Vallii Romani Ode tres & ejustem Panegyris De Joanne Leonardo Alemagna Consentino, publica Academia Parelia Restore creato. Roma apud Impress. Camerales 1593. in 4.

Sc. VII
VALLIO (Giacomo) Reverendo Patri Danieli Papebrochio e Soc. Jes. Divorum Actis editis edendisq, inclarescenti
valetudinem restitutam gratulatur Jacobus Valius S. I. \*
Non vi è il luogo dell'impressione di questa bellissima Ode,
ma la data della Dedicatoria del Padre Vaslio dice Cortrati
prid. Id. Ostobr. 1675. Ubinam Vitam habeat, (quel celeberrimo Padre tanto benemerito di S. Chiesa, e di tutta la Repub. Letteraria, dirò col Card. Bona) tam prolixo operi
parem.

Sc. XVIII. . . . . . Ad Rev. P. Jo. Carolum Gilbertum Soc. fel. primum Sacris operantem Epulum Amoris . Elegia Jacobi Vallis Soc. Jel. Antuerpus 1675. in 4. Quell' Elegia dell'infegne P. Vallio, è sì in Verli Greci, come Latini, ed in

fine vi sono alcune sue eruditissime note.

VALLISNERI (Antonio) De Arcono Lenticulæ Palustris semine, ac admiranda vegetatione Illustrissimo, & Exceller tiss. D. D. Christino Martinelli Antonius Vallisnerius de Nobr libus de Vallisneria publicus Medicinæ Practicæ Extraordia Profess, in primo loco, & Academia Regia Anglicana Social felicitatem. in fol. \* Non vi è il luogo ove fu stampata, non l'anno, non il nome dell'Impressore. La data è in Padora Postridie Novas Februarii 1706. E' noto in Italia , e dore sono in istima le Lestere il nome glorioso dell' Autore di questo Opuscolo, che lo inserì nella seconda Parte del Volume Opere diverse. Dopo Malpighi, eRedi l'Italia non ha avuto chi più del Sig. Vallisnieri abbia illustrata la Storia mieurale, per cui fare non risparmia fatiche, ne la perdona a spele . Abbiamo di fresco un'erudicissima Disertazione sopra i Corpi Marini, che trovansi impietriti sulle montagne. Ma l'Opera, che molto accrefce a quello Scrittore la Gloria è quella di poco uscita da' Torchi dell' Ertz , Storia della Generation dell'Uomo &c. intorno cui ha travagliato molti anni . Ella è stampata in 4. grande dedicata all'Imperatore presente , il quale in fegno di aggradimento, e di filma ha regalato!'Autore di un Cesareo Diploma in cui l'onora del citolo di suo Medico di Camera, e con altri adequati al fuo merito. Al Diplo-

Diploma è stato unito un gran Medaglione, e Collana ambi d'Oro. In quello vedesi l'Essigie dell'Imp., e intorno IMP. CAES. KAROLVS VI. S. AVG. &c. Nel rovescio sta il Globo nostro Terracqueo, colla Epigrafe CONSTANTIA. ET. FORTITVDINE. Merita un così grand' onore, che qui io ne abbia satta memoria trattandosi di un Letterato, che per me ha una somma bontà, e a cui professo un distinto ossequio, ed una sincerissima amicizia.

Al medesimo Sig. Vallisaieri .

VALLISNIER poiche tante oscure cose Si novamente rischiarando vai, Che'l Nome tuo là innalzi, ove non mai Giunse qual più i gran veri disascose;

E poiche di Natura le operofe

Leggi alme sveli, e il perchè ne sai, E in carte molto, e in mente più scritto hai Del Mastro eterno, e di quant'ei dispose,

Dimmi, quale a me occulto in me valore, Qual sia lode, o Virtit, per cui già stanco Non sii, come non se di farmi onore?

Ma cerco il tuo faver parrà qui manco, Non è in me pregio, e te n'inganna Amore; E'i costui vezzo non scopristi unquanco.

Del P. B. D. C. D. G.

Ad Illustriss. Spectatiss. Sapientissimumque Virum. ANTONIUM VALLISNERIUM

Ab Augustissimo Imperatore CAROLO Sexto aureo recenter Monili donatum, additis abunde tigulis &c.

Exerc Casarea presiosa emblemata Torquis,
Ut Doctorum oculis bine queat esse satis.
Cerniums Austriacum sub Majestate Tonantem,
Et latus adversum Sectilis Orbis babes.

Credo ego, magnanimo Te vultu famat at Alter,
Usque alter seriptis plaudat utrinque tuis.

O bene dimissum nobis ex Alpibus aurum 1

Augustis Latium redditur, bi Latio.

Carolus at Casar, Ta Casare dignus, ut esses

Aduzera non poterant commodiora dari.

Paugebat venerabundæ gratulationis tirulo

Petrus Franciscus Lugarelius Lugensis.
Tt 2 ...Dia-

fc. XX.

. . . . Dialoghi del Sig. Dott. Antonio Vallisajeri Medico A.Vallin. Filico &c. Cittadino di Reggio, sopra la curiosa origine di molti Infetti &c. in Venezia 1700. per Girolamo Albrizzi in Ea. \* Fu questa la seconda ristampa de'suddetti celebratistimi Dialoghi, che diedero tanto nome al fuo, oggidì cotanto rinomato Autore, benchè fosse la prima delle sue Opere fatta in tempo di Gioventi, fenza pensiero di stampirla. la essa scuopre l'origine di molti Insetti sin'allora occulta : corregge molti abbağlıamenti di Autori antichi, e Moderni ; e, quello ch'è degno di lode, mostra l'origine degli abbagli se guiti. Ora intendo, che quello Signore faccia riftamparli a cagione di molti errori, e di gravillimi, fatti dallo flampato re, aggiungendo tutte le Figure in rame degl'Infetti nominati, e loro sviluppi, lo che renderà sempre più ilfustri, e

ziguarderoli li suddetti Dialoghi. \*

. . . . . Considerazioni , ed Esperienze intorno al credato Cervello di Bue impietrito vivente ancor l'animale, presentato dal Signor Verney all'Accademia Real di Parigi, fatta da Antonio Vallisnieri, e da lui scrutte all'Islustrifa e Reit rendiffimo Sig. Abb. Antonio Conti &c. in Padova nella State peria del Seminario 1710, in 4. \* Non è questo il primo caso, che siasi veduto simile al proposto da Monsignor Verney, nè il Sig. Vallisnieri è il primo che n'abbia trattato, e scritto. E'bensl il primo a dilucidare questo fatto, facendo in questa sua dottissima Pistola vedere, che ciò, ch'è ssao detto Cervello impietrito, non era, che una materia offe petrola, od un'ollopietra rintanato dentro al Cranio de'Buos e forse anche d'altri animali, ne'quali, oltre quello, vi era il loro Cervello. Tutto ciò è così ben proveto, che non v'à a dubbitare più di tal verità. Che perciò grand'obbligo si ha al Sig. Vallifnieri per questa dilucidazione, e per altre, colle quali ha liberata da tanti strani pregindizi la Storia Naturale: onde mentre Ro scrivendo di Lui, mi giunge Letters di un amico intendente, che descrivendomi un suo viaggio erudito, così di esso Signore va dicendomi. " Nel mattino ,, seguente giunsi a Padova, dove sui a riverire l'Illustriss. » S.g. Antonio Vallisnieri celeberrimo Lettore Primario in 20 quella famolissima Università . In otro giorni, che colà 35 mi trattenni, ebbi il contento di udire alcune delle sue 20 Lezioni su quello Studio. Fra le altre una ne fece una 3) WILL.

matina più che bellissima. In essa dilucido quel Problema samoso d'Arveo: onde avvenga, che il Peto, tosto
dall'utero materno, dentro le sue membrane, posto sopra
una Tavosa, viva molto più, che suori delle medesime.
Aliora entrato nel moto circolare del sangue del Peto,
fermossi assassimo sopra il forame Ovale, e sua Valvosa,
e sopra i loro Polmoni, di modo tale, che io non ho
mai sentito, nè letto in alcuno Autore Anatomico cosa
più bella, e pulita, nè detta con srase più nobile, nè
più intelligibile. In fatti, dica pure il mondo tutto il
bene che può di questo vero scuopritore, e indagatore
delle cose naturali, che mai non si giungerà a dargli il
dovuto onore, essendo in questo Signore molte, e molte
rare prerogative che, a maraviglia, il sanno distinguere
da tutti. La Lettera è de' 11. Luglio 1717. \*

VALLONI (Giovanfrancesco) Lontananza Idilio di Gio: Sc. XI. Prancesco Valloni Nella Stamperia di Domenico Amadio App.

presso Lorenzo Lori in Venezia 1614. in 12.

VALMARANA-( Giacomo ) Nenia prima overo canto natalizio della Madre Vergine per lo nascimento temporale dell'Eterno figlio di Jacopo Valmarana in questa 3. impressione accresciuta e corretta. In Genova appresso Giuseppe Pavoni 1612. in 16.

..... Nenia seconda o vero Canto sunerale della Madre Vergine nella morte del figlio del med. Valmarana . Ivi .

incoronata nella Città di Genova, ed altre Rime del medemo Autore. Ivi.

VALTA (Pier Ludovico) Ad honorem Trinitatis imment Se, XI. se Patris & Fi.ii & Spiritus Sancti unius Dei opusculum quodam a Petro Ludovico Valta Christianis. Regias Majestatis Consiliario & Hospitii Magistro, nunc autem miseratione divina Episcopo Riciensi. Parifiis 1515. in 4.

VALVASONE (Cosimo di) Il Pescatore per l'Altezza Se- Sc. XV. reniss. di Ferdinando II. Gran-Duca di Toscana Panegirico di Cosimo di Valvasone. In Venezia presso il Miserini 1628.

in 4. \* E'un Componimento in Verfi sciolti.

VALVASONE (Erasmo de'Signori di ) Lagrime di San. Sc. XI.

ta Maria Maddalena del Signor Erafato de'Signori di Valvafone. In Ferrara per Vittorio Baldini Stampator Ducale 1586, in 12. \* Questo componimento è poco più d'un fo-

glio in ottava rima ma lo stile è nobilissimo.

VANDENBROECKE (Pictro Adriano) In Syntagma de Comeris, & duobus nuperis, que anno 1664. & 1667. apparuere ab Alexandro Marchetti occulatiffimo Philosophia, ac Matheseos Interprete Ordinario in Accademia Pisana Phi-Josophia: Lectore elucubratum Carmen de Natura Cometarum Petri Adriani Vanden Brocche Belge publici Eloquenzim Professoris Pilis . Recenfentur Dirm predictiones, quales ab Astrologis judiciarlis solent in Vulgus spargi, quibus, ut vanissimis, nemo credere, aut movert debet. Dicebat in Accademia Pifana V. P. probus, & ingenuus Adolescens Bartholomeus Mozzius Civis Pif. Pifis ex Typ. Archiepiscopali 1668, in 4. \* Il mio dottissimo Signor Marchetti, che vien Iodato in questi Versi, è certo degnissimo della lode di tueti i buoni; ed universalmente da'Dotti , & Ametori delle Muse si desidera, che sia in luce la sua, per ogni capo bellissima, e perfetta traduzione in Versi sciolti Toscani dell' infigue Poets, e Pilosofo Lucrezio. \* E' difficile, che venghi permella la pubblicazione di quest'Opera, come quella, che nelle menti deboli può lasciare delle carive impressioni in un linguaggio troppo familiare al vulgo. Ciò però non iscema, anzi accresce la stima a così degna fatica, che solo resta in mano a i Dotti, e cui ho premesso nella M.S. che tengo, questo

Sancalin

A Ltri, a ingemmarsi il crin de' sacri Allori, Canti, e n'eccheggi il Monte, il Colle, il Piano,

" Le Dame i Cavalier, l'Arme, gli Amori,

O del bell'Armo Dietofe, e'l Capitano:

O del bell'Arno Onor, Cigno Tofcano,

Cui non turbaro l'Alma Aferei furori,

Ma di Gloria l'accese Amor più fano.

Se di Smirna al Cantor, di Manto al Vate, Un Lucrezio scemar poteo li vanti, Pregio più bello ha in Te la nostra Etate:

Che

Che Te maggior di Lui sia, ch' lo decanti; D'aspri Carmi cho s'Ei Carte ha vergate,

In dolce suon, Tu queste, e questi or canti. \*
..... Sanctissimæ, Virginis incessus ad Templum Pesto Purificationis, sua die, celebratus. Item Elegia in ejusdem Virginis laudem Anctore Petro Adriano Van Broccho
Belga Philos. & Art. Doctore Lovaniensi, Publico Eloquentiæ Prof. Priis, Librorumque ad linguam Latinam spectantium S. Officii Pisarum Censore. Dicebant in Aede S. Franeisei Pisa ingenui Adolescentes Joannes de Ciansis Civis
Pisanus, & Rainerius de Naldis Liburniensis. Pisis Typ.

Jo. Ferretti 1664. in 4.

VANDENEEDE (Geglielme) Ludi geniales Augustissimo Sc. VI.
Czeri Leopoldo Primo Victoriis Austriacis adversus Portam A. M.
Ottomannicam Gloriosissimo Dedicati a P. Guilielme Vanden
Bede Bruxellensi Soc. Jesu Sacerdote Religionis Jubilario.
Permissu Superiorum Curz secundz Gandavi typ. Henrici
Sactrevver sub signo albz Columba 1688. in 8.

Inm, yo maero, porque no muero; Morior quia non morior?
Olim a sponsa sua hespanice, pridem a minimo ejustem servo belgice, modo latine exhibitus. Gandavi Typ. Henrici Saetre in VVer sub signo alba columba 1687. in 12. \*
L'Autore di questo ingegnoso e galante Opuscolo è il Padre Gaglielmo Vanden esde della Compagnia di Gesà. Nel fine vi si leggono le seguenti settere G.V.E.S.I.S. che sono le settere iniziali del nome, casato e prosessione dell'Autore.

VANDOSME (Cefare) Lettre de Monfieur Cefar Vandefare au Roy 1614. in 8. \* Non vi è luogo della stampa.

VANGELISTI (Andrea) Il Servo glorioso Discorso del Padre Maestro Pra Andrea Vangelisti da Siena dell'Ordine de Se. XI. Pred. in sode di S. Filippo Benizzi Propagatore dell'Ord. de Servi. In Lucca 1671, in 4.

VAN GROENENDIICK (Giovasni) Carmen confecta Sc. IX. tum sempiterno honori præstantissimorum Virorum, qui strenue, nec sine gloria pro conservanda Patria, Urbe, Academia studiosi Lugdun. Bat. bonorum gaudio militaverune An. 167. Ex mandato Ampl. DD. prædictæ Urbis Consulum, publice recitatum in Anditorio Theologico, cum corum no-

mine

mine debitum bene meritis Numisma erogaretur à Joanne Van Groenendiich Secretario II. Octobris 1683. Lugdun. Batav. apud Abrahamum Elzevier Academiæ Typograph. 1683. in 4. \* In casa del Dottissimo Magliabecchi ebbi fortuna di conoscere, e riverire il Sig. Ripperto degnissimo figliuolo del detto Sig. Giovanni.

VAN LEONE (Licinio) Cornicis Picatæ Anatomia a Li-Sc. XI. cinio Van Leone descripta. Helmestadii 1694. in 4. litteris Guldefridi Vanhelbroch \* Stimo che questo Autore sotto nome di cornachia ingazzerata facia lo specchio a qualche fuo amorevole, o pure a qualche amico finto; e di due facce perchè raccouta che nell'aprir il di lui cadavero si trovò tutto il sangue guasto, la vesica del fiele grande ripiena oltre misura d'un atra bile ch'avea del velenoso, lo stomaco ripieno d'una faraggine di materie crude ed indigeste, il cepo pieno di vento nel quale si vedevano ordite gran macchine, la penna turta acuta e con punta avelenata, e sì conosceva in quell'universale uno sconcerto non ordinario d'umori, che lo rendevano inquieto a sè medefimo, ed odiofo col fuo gracidare a chiunque il fentiva, l'ugne affai più lunghe del natural costume, e molto più ritorte & adunche in seguo

P. Band. VANNARELLI (Giovambattifia) Cartharium fertum a Joanne Baptifia Vannarello Asculano contextum. Anno 1656.
11. b..... \* Visse il Vannarelli in Roma Oratore, e Poeta, compose altre Opere, ma fin ora da me non vedute.

dell'avida rapacità che lo stimolava, ed in somma è satirio, ma grazioso il racconto, ch' è bene speso il tempo in kg

Sc. VI. VANNI (Giovamfrancesco) Exeges Physico Mathematica, Sc. XVIII de Momentis Gravium, de Vecte ac de motu a quabiliter ac celerato: Ad Illustrissimum D.D. Carolum Theodolum Marchionem S. Viti. Romz ex Typ. R. Cam. Apostolicz 1686 in 8.\* Ancorchè questo libretto passi i 6. fogli, la Venerazio ne grande che porto all'ottimo e dottissimo Autore Padre di Giovan Francesco Panni della Compagnia di Gesù, ed a turta quella Virtuosissima Religione Asso delle Lettere, e specchio esemplare sucidissimo di tutto il Christianesimo, me l'ha fatto qui inserire.

Sc. X. .... Synoplis Investigationis momentorum quibus

gravia tendunt deorium ad Illustriss. & Reverendist. D. Joannem Ciampinum Rom. Magistrum Brevium Gratie, nec non majoris Przsidentiz Abbreviatorem ac in utraq; Signatura Referendarium, Antiore Joanne Francisco Vannio e Soc. Jefu . Romæ Typ Dominici Antonii Herculis 1689. in 8.

..... De ultimo Paschate Christi Dom. & de prima Sc XX. Christianorum Pentecoste opusculum in quo ad gravistimas Ab. Bucch. controversias dirimendas Festorum Judaicorum geminatio multifaria stabilitur, Auctore Joanne Francisco Vannio è Soc. Jefu Rome 1704, apud Antonium de Rubeis in 4. \* Il fondo di quelta Dissertazione è per accordare i tempi della Pasqua, e della Pentecofie dell'anno in cui successe la morte del Redentore, in modo che la Pentecoste cadesse nella Feria ottava , o Domenica , è l'opinione che i Giudei geminassero le Peste in cerci anni, sostenuta dal Bucherio. \*

VANNI (Giuseppe) De'momenti de' gravi sopra a piani Sc. VI. Elercitezione Meccanica di Giuseppe Vanni Fiorentino . In Firenze per Pietro Matini 1688, in 4. \* fopra questa medefima materia, ha fatto alcune conclusioni il Sig. Angelo Marchet-

ti da me notate.

VANNINI (Guido) Panegyricum carmen de adventu Em. Card. Franciotri Lucam Guidone Vanninio Authore. Luca Sc. VI. apud Balthaff de Judicibus 1637. in 4.

.... Gnido Vanninius J.C. Civis Lucensis & Roman. Se. XI.

Carminum Lib. quattuor . Lugduni 1611. in 12.

. . . . . De Matthia Cafare Augusto Panegyricum car- sc. XIV. men ad Illustriff. & Reverendiss. D. Joannem Gothifredum Episcopum & Principem Bambergensem Guidone Vanninio I.C. Auctore. Lucz apud Octavianum Guidobonum 1613. in 4.

. . . . . In necem Adulphi Succorum Regis Epinicium: Se XVIII. Auctore Guidone Vanninio I. C. Cive Lucenti, & Romano; Ad Vincentium Bonvissum Patricium Lucensem Vir. Clarist. Lucz apud Balthassarem de fudicibus 1632. in 4. \* El stato mio Amicifimo un Venerabile Padre Cappuccino, figlio del fopradetto infigne Poeta Guidone Vannini , quale , ancorchè fusse unico, con tutto ciò in età tenera abbandonò il Mondo, e si ritirò in quell'austera sì, ma Santa Religione.

VANNOCCI BIRINGUCCI (Orefte ) Apparato, e Bar- Se, II. riera del Tempio d'amor Beretrio fatta dal Sereniss. Sig. Preu-Tomo IV.

338

cipe di Mantova l'anno 1585, descritta da Oreste Pannocci Biringucci Gentiluomo Senele e Prefetto delle fabbriche del Sereniss. Sig. Duca di Mantova, e Monferrato. In Mantova

per Francelco Olanna in 4.

VANOVICZI (Giovanni) Brevis Narratio Originis, Mi-P. Bamb. raculorum, Honoris & cultus victoriola Immaginis Beatiff. Virg. Mariæ Claromontanæ Czestochoviensis in Polonia R R. PP. Eremitarum Ord. S. Pauli Primi Eremitz Anno 1671-II. b. 20. car. 108.

> ..... Breve Relatione della prodigiosa immagine della Madre di Dio di Chiaramonte Costecoviense in Polonia ovvero di Costantinopoli del P. Giovanni Vannoviczi Dott. di Sacra Teologia e Procurator Generale dell'Ordine di S. Paolo Primo Romito. L' anno 1671. II. b. 15. car. 208. II. b. 10. саг. 8.

> ..... Notizie della Vita di S. Paolo primo Romito, Padre ed Institutore de'Monaci Solitari. E dell'arrivo e starza de' fuoi Religiosi nell'alma Città di Roma II. b. 15. c.216

II. b. 20. c. 13.

Sc. 11.

VARCHI ( Benedetto) Orazione funerale fatta e recitat Ser II. da M. Benedetto Varchi nell'Essequie dell'Illustriff. & Ecceller Tegi. tiss. Sig. D. Lucrezia de' Medici Duchessa di Ferrara nella Sc. V. A. M. Chiefa di S. Lorenzo agli 16. di Maggio l'anno 1561, Firer Sc. XIX. ze appresso i Giunti in 4-

G. Lanz.

. . . . . Due Lezioni di M. Benedetto Varchi Puna d'e more, l'altra della Gelosia con alcune utili e dilettevoli que stioni da sui nuovamente aggiunte. In Lione per Guglielmo Rovillio 1560. in 12. \* Son riftampate nel Volume di sut Orazioni impresso in Firenze in 8.

. . . . . Orazione funerale di M. Benedetto Varchi fitti Sc. H. e recitata da lui pubblicamente nell'Effequie di Michelangelo Buonarroti in Firenze nella Chiesa di S. Lorenzo indiritta al Molto Mag. e Rev. Monfig. M. Vincenzio Borghini Prior deg! Innocenti. In Firenze appresso i Giunti 1564. in 4.

Sc. IV. S. M. Nov. la morte del Signor Giovan Battista Savello. Firenze 1551. G. Lanz. in 4. ..... Orazione funerale di M. Benedetto Varchi sopti

. . . . . Orazione funebre sopra la morte del Reverendisse Card. Bembo di Benedette Varebi: Firenze per il Doni 1546

In 4. recitata da lui publicamente nell'Accademia Fiorentina

la prima Domenica di Quaresima.

..... Sermone di M. Benedetto Varchi recitato alla Cro- Sc. VIII. ce il Venerdi Santo in Bologna per Antonio Manuzio 1557. in 8. E' con altre Opere della Marchela di Pelcara alla lette-

. . . . . Orazione funerale fopra la morte del Sig. Stefano P. Bamb. Colonna da Palestrina fatta e recitata da M. Benedetto Varebi

stampara in Firenze 1548. II. b. 1. c. 242.

Vedi Pescara Marchesa di

T VARENNE . . . . . Idee du caractere de Lovis XIV. envoye a un homme de Province charge d'en faire l'Eloge . A Paris chez Columbat 1715. in 8. \* E' del Signor Abate de Varenne.

VARGAS (Giovanni de) Orazione recitata dall'Illustriss. Sig. D. Giovanni de Vargas alla prefenza dell'Illustriff. Accademia degli Ozioli celebrata nella Chiela Maggiore di S. Domenico di Napoli per la morte del Padre Maestro Fr. Niccolò

Ridolfi nell'anno 16;1. Napoli l'anno medefimo in 4.

VARNBYLER (Giovanneberardo) Ephorus Illustris Col- sc. XIV. legii Joannes Eberbardus Varobster ab Hemminghen L. B. S. Tubinge Anno Christi 1684 in 4. \* E'il racconto dell'esequie fatte al Sig. Benedetto Hopffero dal Senato ed Università di Tubinga, della quale esso era Rettore. Vi sono molti componimenti Latini e Tedeschi fatti da vari Dottissimi Sig. de' quali fui favorito dal fratello del medefimo Sign. Hopffer per mezzo del Sig. Magliabecchi.

¶ VARSEVICI (Cristoforo) Christophori Varsevicii C.C. ad Serenist. Venetiarum Rempub. Oratio. Venetiis apud Joan.

Bapt. Ciottum 1602. in 4.

TVAVASSORE (Francesco) Orazione recitata da M. Francesco Vavassore Sindico del Piano a nome di tutto il Territorio Bergamasco all'Illustrist. Sig. Giovanni da Lezze meritevolissimo Capitano di Bergamo. In Bergamo per Comin Ventura 1597. in 4.

VAUBAN . . . . Le Directeur General des Fortifications &c. Xtf. par Monf. de Vanhan Ingegneur General de France &c. fecon-

de edition a la Haye chez Adrian Moeriens 1689, in 12.

YAZMOTTA (Giovanni) Oratio funebris in Illustrist. & Sc. III. Reve- P. Bembe V u

Reverendist. S. R. E. Card. Gulielmum Sirlettum habita a Joanne Vazmotta Lusitano J. V. D. In Æde S. Laurentit in pane & perna. Rome apud Joannem Osmarinum Giliotum 1585. in 4.

Gregorio XIII. Pont. Max. Romæ apud Joannem Martinel-

him 1585. in 4.

Topic. Marci Tullii Romz apud Ioannem Martinellum 1585 in 4.

in Gymnasio Romano inicio Professionis suz die 5. Novem-

bris 1584. II. b. 1. car. 110. II. b. 6. car. 1.

## U B

Sc. V. UBALDI (Andrea) Pontici Vivanii Philosoph. Grace, latineque eruditissimi Vita per Andream Ubaldum ejus or gnatum descripta: Bononiæ Typ. Jacobi Montii 1655. in 4. \* Con pensiero veramente sempre lodevole su dal Signor Ovidio Montalbani questa Vita data alla suce, perchè un vandosela appresso Manoscritta, amò di parteciparla a' Laterati; ed essendo rara col darla alle stampe volle assicurare gli la Vita, acciocchè in un solo esemplare satica al degui non perisse.

Sc. XIII. UBISERI (Michea) Micheæ Übiseri Poetæ Clarissimi de Navali Christianorum ad Echinadas olim parta Victora Carmen: \* Questo Opuscolo si è nominato di sopra all'Eruditissimo, e cortesissimo Signor Gio: Andrea Gleich. alla quale opera ha aggiunta la dottissima Disertazione De Navigatione Veterum, & insignoribus quibusdam elassibus. Torge Typ. Johan. Zach. Hempi Screniss. Elect. Saxon. Typogs.

Aulici 1694. in 4.

V E

Sc. XII. VECCHI (Gaetano de) La Fortuna de' Virtuosi, ed il Gioco dell'Ombre Discorsi Accademici del Signor Can. Teologo D. Gaetano de'Vecchi da Sora Accademico improvviso di Perugia, dedicati all'Illustrissimo, e Reverendiss. Monsignor Giacomo Giandemaria Referendario dell'una e l'altra Segnatura Governatore dell'Umbria. In Perugia pel Costantini 1689.

1689, in 4. \* E'cola lagrimevole e da dispiacere a tutta la Repubblica letterata, che l'Opere che questo Prelato Iasciò imperfette alla sua morte seguita in Macerata perischino ,

come ne corre pericolo .

VECCHI (Giovanni) De Obitu Caroli V. Imperatoris Sc. XIII. Joannis Veteris Oratio ad D. Joannem de Perera Screnissimi Lusicani Regis Legatum sapientissimum. Parisiis apud Federicum Morellum in Vico Bellovaco ad Urbanum Morum 15 (9. in 4.

VEDOVA (Francesco) Francisci Vidua Philos. & I.V D. Sc. VI. Oracio, idest Præfacio ad Pandectarum Cap. de Reg. Jur.

Bononiz in 4.

. . . . . Francisci Vidue Orațio habita în obitu Guidi

Panciroli I.C. clariffimi Bononiz in 4.

.... Oratio de Laudibus historiz Francisci Vidua Philof. & Jur. utr. Doct. ad Illustriffimum D. V. ac Serenistima Reipubl. Senat. sapientist. atque integerrimum Aloysium Bragadinum : Patavii apud Laur. Pasquatum Anno 1600. in 4.

VEGLIA (Pier Dionigi ) Computo Ecclesiastico sopra le pieghe e nodi delle dita di Pietro Dionigi Veglia Perugino Sc. XII. dell'Ordine de'Servi. In Perugia per Annibale Aluigi 1626. Sc. XVII.

in I 2.

VEHR (Pier Criflofolo) Latinitas vel præter meritum, vel Sc. XII. merito suspecta, e Pandect. jur. eructa & recognica, Præside Georgio Casp. Kirchmajero Orator. Profess. Pub. in Ele-Storali Academia ad Albimo, Audit. Maij publice repræsentabitur a respondente Peiro Christophoro Vebr , Francosure March. ad diem .... Maji anno 1690. Witenberge typ. Matthai Henkelii Acad. Typ. in 4.

VENDELINI (Gottofredo) Gottifredi Vendelini Lumina- Sc. XVI. reani Arcanorum Czlestium Lampas TETPAATXNOE . Quatuor oblevata Hexametris, que totidem velut umbre funt, quatuor anagrammatifmis revelata, que totidem lumina omnibus orbis Terrarum Mathematicis ac Phylicis traditur, spectemur agendo Bruxellæ typis Ioannis Mommarti 1643.

in 12.

VENDRAMINO (Paolo) L'Adone, Tragedia Musicale 10 . IX. del Clariffimo Sig. Paolo Vendramino rappresentata in Venezia Apr. l'anno

342

Panno 1639. all'Illustriss. Sig. Antonio Grimani fu dell'Illustriss. Sig. Vettor. In Venezia presso il Sarzina in 11. 1640.

VENEROSI (Brandiligio) În partenza da Roma dell'Illustrill. ed Eccellentill. Signor Marchele Clemente Vitelli Amfialciatore Straordinario di Colimo III. Gran Duca di Toficana. Alla Santità d'Innocenzo XII. Canzone di Brandiligio Venerofi de' Conti di Strido Accademico della Crusca, ed Arcade. In Roma 1699, nella Stamperia della R.C. Apollolica: in 4. \* Questo Autore si trova registrato nell' utimo Catalogo degli Arcadi, co'nomi di Nudisto Collide.

TENJER (Giacomo) L'ordine tenuto del Clariff. M. Alvile Grimani in confignare lo stendardo del Generalato al' Illustriff. Et Eccellentiss. Sig. Giacomo Foscarios dignissimo Capitanio Generale dell'Armata Viniziana nella Città di Zata. Con li Trionsi, seste e cerimonie seguite in tal confgnazione. In Vinegia appresso Sigismondo Bordogna 1172 in 4. E'una settera di Giacomo Venier su di M. Agostin co-

me 6 vede dalla fottofcrizione.

VENIERO (Maffio) Canzone sopra il Monte d'Alverne di Monsig. Maffio Veniero Arcivescovo di Corsu. Firenze i Sisin 4. \* Questa bellissima composizione su ristampata fra quel le de' sette nomini illustri in sode di San Francesco, e di

S. Monte del'a Vernia .

Sc. L.

Angelico. Nella Scanzia XVI. si porta l'Opuscolo medesimo riferito sotto la settera A. coll'aggiunta però del a seguenti motizia. A car. 91. e seg. si seggono, Pentecoste d'altri Scrietori, che andando in maschera suor del tempo di Carnovale sono scoperti da Gio: Pietro Villani Sanese Accademico Amsolo, Insecondo etc. Continovazione della Visiera Alzan. Dedica il P. Angel. Aprosio la detta Pentecoste all' Illustrissimo Signor sacopo Magliabechi fratello dell'Enciclopedico Sig. Antonio Bibliotecario del Sereniss. Gran Duca, Accademico Generale della Nunziatura di Polonia, suggetto nelle seggi non punto inferiore all'Eccellentiss. in ogni scienza suo sue tello, che da troppo immatura morte ci su poco sa con pianto universale rapito.

T VENTURA (Agostino) Agustini Venture Bugellani Can. Ord. Regularis Lateranensis ac S.Sebastiani Bugellas Przepositi

Page-

3+3 Panegyricus ad Petrum Franciscum Ferrerium Card. ac Vercellensem Episcopum Patrem Observandissimum Venetiis 1561. apud Rutilium Borgominarium in 4.

VENTURI (Francesco) Francisci Vinturi Can. Florentini Sc.I. Oratio habita in majori Ecclefia Florentina in felemni fune-

re Leonis XI. Pont. Max. Plorentiæ apud Iun&am 1605. 4.

. . . . . S. Andrew Corfini Ord. Carmelitarum Epifc. Se. 11. Fæsul. Vira Authore Francisco Venturio Episc. S. Severi : Ted.

Rome apud hered. Barth. Zannetti 1629. in 4.

.... Orazione di Francesco Venturi Canonico Fio- Se V. rentino fatta nell'Essequie di Enrico IV. Re di Francia e di Navarra tradotta dalla latina lingua nella Fiorentina. Firenze per Cosimo Giunta 1610. in 4.

VENTURI (Matteo) Ad Illustriff. & Reverendiss. Princ. Sc. VIII. D. Carolum Medices S. R. E. Card. Matthei Venturii a Civitate Burgi S. Sepulchri Carmina. Florentiz apud Colmum Iun-

&am 1617. in 4.

. . . . . Ad Serenist. Christinam Lotharingiam Medices Etrur. Magn. Ducissam Matthei Venturii a Civitate Burgi S.Sepulchri de D. Christina Carmen. Plorentiz apud Cosmum Junctam 1617. in 4.

VERATTI (Francesco) Giustificazione di Francesco Verat- Sc. XIV.

ti Profestore di Chirurgia e Chimico di S. A. S. di Modona,

Ivi per li Eredi Soliani Stamp. Ducali 1689. in fol-

VERBIEST (Ferdinando) Epistola R. P. Ferdinandi Verbieft Plandro, Belga Soc. Jef. ad Serenissimum Lusitania Re- Sc. XVIII. gem Alphonsum IV. in 4. Benchè questa Lettera sia scritta Pekini 7. Sept. 1178., è con tutto ciò stampata adesso, avendola fatta imprimere l'ottimo, e dottissimo P. Papebrochio della Compagnia di Gesù, al quale era stata mandata di Parigi dal celebre P. Cuplet.

VERDIANI (Pietro Giacomo) De Deo Trino & Uno Oratio Petri Jacobi Verdiani habita in Sacello Pontif. Vatica. P. Bamb. no ad S.D N. Urbanum VIII. pridie Kalend. Junii 1643. Fe-

fla Sanctiffimæ Trinitatis die II. b. 37. carte 151.

VERDIZZOTTI (Adriano) La Dafne Idilio d' Adriano Verdizzotti Cittadino Veneziano, dedicato al Clarissimo Sign. Sc. VI. Giacomo Bembi dell'Illustrissimo Signor Girolamo. In Vicenza ad instanza di Giacomo Violati Libraro in Venezia all' in-

fegna della Nave 1614, in 1a.

Se. IX. VERDONI (Manro) Pro incolumitate Eminentils. Principis & Paltoris Io. Calimiri Card. Denhoff Sotericon, Illustris. ac Reverendiss. D. Jacobo Evelliardo Abbati & Prothonotario Apostolico, ejusdemq; Eminentiss. Vicario Gen. a D. Manro Verdono Casenatensi Sacerdote inscriptum: Casena Typis Montaletti 1688. \* Son versi stampati in un foglio

aperto.

Sc. XV.

di Roversano Lettera di D. Mauro Verdoni Cesenate: in Cesena per il Montaletti 1690, in 4. Al Sig. Verdoni deono si studiosi le grazie per aver data in luce la seconda parte di la Disesa di Dante del Mazzoni, e satta ristampar la primi, ch'era ratissima e più non si trovava: In sine della sopre detta settera car. 24. serive esso Signor Verdoni ch' ha terminata la Storia de'Collegi antichi, e che savora adesso per mostrare, che gli Anni sono stati sempre del medesimo giro di giorni, e di Mesi.

dum S. Ignatius ardenter se Deo offerebat. Carmen in impersectorum Academia decantatum Cæsenæ in Templo S.Mrriæ in Colle Rosarum 1696. Bononiz Typis Antonii Pisamin 4. \* Autore di questo Componimento è D. Masero Verdoni

da Cesena come si vede dalla Presazione.

Sc. XIX.

tà di Cesena, estratta da quanto ne serive S. Pietro Damisso & altri Historici, e Croniche, da D. Mauro Verdoni da Cesena Pievano di S. Vittore nella Valle. La Festa di questo Glorioso Santo si celebra alli xxi. di Novembre. In Cesena per il Montaletti 1680. \* Quì mi cade in acconcio di tingraziare il gentilissimo Signor Ceccaroni, che ottre l'averni favorito del dotto Opusculo del Signor D. Verdoni, che versa sopra le Tribù Antiche, registrato alla Scanzia IX. passa. mi ha onorato del presente titolo, con sua Lettera de 13. Aprile 1716. accompagnandolo corresemente per pri obbligarmi. \*

lo di Gesà Cristo, Vescovo di Ebora, consacrata alla divo-

ta Pictà delle Molto Reverende Madri Signore D.D.D.Eufrasia, Giovanna, e Giacoma Pitastri Monache in S. Biagio di Cesena da D. Mauro Verdoni. In Cesena per li Ver-

doni 1675. in 12.

Janitore Petro D. Ignatio Loyolæ vulnerato præmonstratum, Carmen in Impersestorum Academia decantatum, Cæsenæ in Templo S. Mariæ in Coste Rosarum 1667. Bononiæ Typis Antonia Pasarii. in 4. \* Quantunque questo Poema sia senza nome dell'Autore, mi assicura però il Sig. Dott. Gio. Ceccaroni nel comunicarmi questo Opusculo, ch'egli è parto della dotta penna dei su Sig. Abate Maura Verdoni, Soggetto, che ci faceva sperare molte cose erudite, se da morte immatura non ci venia tolto. \*

minii Marcellini Politiani Nob. Romani, Sacræ Cæsenatensis Ecclesiæ Episcopi, Oratio habita die secunda Aprilia 1677. ad Reverendiss. Clerum, & Iliustriss. Senatum in Cathedrali S. Joannis Baptiste, ac Iliustriss. & Reverendiss. D. Thomæ Saladino Utriusque Signaturæ Reser. Nob. Æsculano, & Cæsenæ Gubernatori dicata D. Maurus Verdonus Cæsen. in Plebatu S. Victoris in Valle dicebat Riversani, Severo Ver-

dono cudente 1677. in 4.

Patri Innocentio XI. P. O. M. pro remissis publicis tributis gratias repandens. Carmen: Eminentiss. Principi Laurentio Raggio Æmiliæ, & Exarchatus Ravennæ de Latere Legato à D. Mauro Verdono Cæsenate in antiqua S. Victoris Valle Archipresbytero inauguratum. Cæsenæ Typis Montaletti

1687. in 4.

grammata polihuma, & juvenilia, cum Poemate in lucem edita sub auspiciis Illustrissimi Prassulis Flaminii Marcellini Romani. Bononia 1671. Typis Joannis Recaldini in 8. \* Vi è una Lettera Latina al Lettore del Sig. D. Mauro Verdoni di selice ricordanza, sotto il cui nome è registrato questo Opuscolo, essendone noi più debitori a Lui, che l'ha pubblicato, che al Poeta che l'ha composto. Onde a chiunque toglie all'oblio gli altrui Nomi, e componimenti, Tomo IV.

dandoli alla suce, parmi, che s'aspetti ciò, che Plinio il Giovane scrivendo al suo Titinio registrò sul fine della Pistola 17. lib. 1. in sode di Titinio Capitone, che aveva impetrata dall'Imp. la facoltà di porre in Piazza una Statua di L. Siliano. Neque enim magis decorno, di insigne est, statuam in soro Populi Romani babere, quam ponere.

Sc. III. VERDUCCIOLI (Felice) Felice Verducciolo Collectore più amicorum Perufiz affectus ad pios manes Georgii Borez. Perufiz 1637. in 16.

instauratione, habita Perusiz Augusta in Acde Maxima D.

Laurentii Nonis Novembris 1639. in 12.

Sc. V.

9 VERGIERI (Mario) Predizione degli effetti futun dalla prima Eccliffe Lunare dell'anno comune 1; \$1. calco lata secondo i novi e più veri moti Copernici nel meridia no dell'invita Città di Venegia con molti suturi accident della cometa ultimamente apparsa da Mario Vergieri da Legnago. In Vinegia appresso Giorgio Angelieri 1; 81. in 4

VERINI (Michele) Michaelis Verini Ugolini filii Disticherum liber, qui Sententiarum inferibitur ad Paulum Saxian Roncilionem Grammatica olim Praceptorem fuum. Flo rentiz 1487, in 4. \* Stimo che questa sia la prima editio ne de'Diffici del Verino , i quali ne meno ardi censurre il grande Scaligero nella Poetica, nella quale critica e ziandio i più infigni Poeti di tutti i Secoli. Molte e molt edizioni dopo questa ne sono state fatte, dichiarandosi sa diversi luoghi per le scuole a' Fanciulli, ed essendo anche stati comentari da Martino Ivara. L'ortimo ed eruditissimo Padre Andrea Scotto, stima che i distici del nostro Veino possano compararsi a quelli, che comunemente son chiamati di Catone, scrivendo a 398, di sua Biblioth, He Ipan. Nam & Diffica illa qua Dyonifio Catoni, ab aliis Asfe nio attribuntur , equarunt Ge. Alia Letteratura congiunie il Verino la fantità de costumi, essendo notissimi i seguenti versi intorno ad esso del Poliziano

Sola Venus poterat leuto succurrere morbo,

Ne se pollueret, maluit spie mori.
con error troppo grande Valerio Andrea Taxandro a 81º
del suo Catalogo degli Scrittori Spagnuoli, il Padre Scoto
nel

nel luogo sopracitato, e diversi altri fanno il detto nottro Michel Verino, e'l fuo eruditissimo Padre Ugolino Spagauoli, quando sen Fiorentinissimi e vivono ancora le loro famiglie, altri l' anno fatto Majorchino, ed altri d'altro luogo .

V. RINI (Ugolino) Ugolini Verini Poetz Florentini Poema- Sc. XIX. tia ex M.S.S. Illustrifs. & Clarifs. Viri Antonii Magliabecchi G. Lanz. Serenissimi Magni Etruriz Ducis Bibliothecarii nunc primum Ab. Bareh. edita a Nicolao Bartholini Bargenfi . Lugduni ex Officina

Huquetana 1679. in 12.

VERLE (Ciouambatista) Anotomia arcifiziale dell'occhio se, nt. umano inventata e fabbricata nuovamente da Gio; Battifla Verle Veneziano, e dedicata al Sereniss. Ferdinando Principe di Toscana. In Firenze per il Vangelisti 1679. in 24. \* Malgrado dell'invidia è stato quest' Opuscolo ristampato in Veneria, in Parigi ed in altre Citrà. Il dottissimo ed eruditissimo Signor Jacopo Spon l'ha tradotto in lingua latina , e fatto tistampare in Lione. Da altri ancora è stato tradotto nella medelima lingua latina , e galantissimamente in Amsterdam ristampato, ed in altre lingue è stato eziamdio tradotto. Adello lo stello Verle lavora indefessamente sopra l'Anatomia dell'Orecchio; la quale ficcome è più difficile, come ben fanno gi' Intendenti, così farà più maravigliofa, avendola a buon segno ridotta e che presto anderà suori.

Una dell'edizioni latine di quell'Opulcolo e riportata nella Scanzia XII. tanto forto il nome del Verle quanto di Enrico Westenio sulla supposszione che possa esserne stato il traduttore. Eccone il titolo : Anatomia artificialis oculi bumani inventa & recens fabricata a Joanne Baptifta Verle Veneto ex Italico in latinum sermonem conversa Amstalodami apud Henri-

eum PVeftenium 1680. in 12.

VERME (Conte Luigi dal.) La Rosmonda di Luigi Conte Sc. L. dal Verme al Signor Gio: Francelco Cassione . Venezia

1641. per il Tomalini in 12.

VERNACCI (Giovanfrancesco) Vita del Gloriolistimo Sc. XVIII. S. Padre Fridiano Vescovo di Lucca, e Confessore, tradorta di Latino in Volgare da Giovan Francesco Vernacci Fioreutino alla Molto Rev., ed Onoranda Madre Suor Candida Cavalcauti, nel Mogistero di S. Fridiano. In Pisenze per

Xx

348 V E

Anton-Maria Albrizzi alle Scale di Badia 1685. in 8.

Sc. VIII. VERNEVIL (.....) Lettera scritta dall' Abate Vernevil ad un suo Amico a Marsiglia. In Padova per gli Eredi di Paolo Frambotto in 8. \* Dove sia veramente stampata que sta Lettera non so, perchè a mia notizia non è pervenuro.

the Lettera non so, perchè a mia notizia non è pervenuto, che il solo titolo \* Questo però è molto secco, non sò se ad arte, perchè non si sappia, così presto, il veleno, che vi si contiene, o per quella poca avvertenza di chi l'ha ste so, della quale su rimproverato Alessandro Tassoni, che intitolò certo suo Libro Pensieri, senza soggiugnervi di qual sorta, sicchè, a saperso, bisogna leggerso quasi tutto. \* Un Amico m'assicura, essere nome sinto quello di quelle Abate, e che l'Operetta non è di certo, stampata in Padora.

Sc. XVIII. VERNIATI ( Niccolò ) Nicoleti Verniatis Theatini Phike fophi perspicacissimi contra perversam Averroys opinionem de unitate intellectus, & de Anima selicitate &c. Quastiones

Ejuldem.

bus, & levibus, Quaftio subt ilissima. Veneriis 1505. in sol. Veggasi fra gli altri il Naudeo nel suo Giudizio d'Agostino Niso, stampato nel principio degli Opusculi del medesimo Niso.

Oratores Francum & Hispanum, Utri de Ecclesia Romani melius meriti sint Francia: an Hispania: Reges: Accedit ter tius Pontificius Reges illos ad sirmam concordiam, & bellum hostibus Ecclesia: inferendum adhortans stylo Nicolai Vermlai: Lovanii 1633. in 4.

Sc XVII. . . . . Laus Posthuma Buquoy Supremi S. Cesarez Majestatis Exercitus a quinque militibus Valione, Belga, Italo, Germano, Hispano, Cosacko, Polono celebrata stylo Nicolai Vernulai Pub. Eloquentiz Profess. Lovanii. Colon-

• Sancass. Agrippinz apud Conrandum Butgenium 1613. in 4. \* Fu celebre molto a suo tempo il Vernulejo, che lasciò di se in moltissime produzioni tutte ottime degna memoria. V' ha un' Opera Postuma: Observationum Posticarum ex Corn. Taciti Operibus Syntagma. Lovanii Typ. Hieron. Nempzei anno 1651. in 8. V'è la sua Vita, e la serie dell'Opere rimasse.

ci 🔉

ci, e mo'te che si sperava di veder pubblicate.

9 VERONA (Celfo da) Celfii Veronensis Canonici Regularis Lateranensis Congregationis Disfuasoria ne Christiani Principes Ecclesiascicos usurpene census ad Inclyrum Venetorum Senatum in 4. \* Nel fine : Impressum Veronce per Meser Hieronymo de Arcole, Lucha antonio Fiorentino & Bernardino Misinta 1503. in 4. Oltre la disuasoria indicata nel titolo si leggono in questo Libro I. Questio disputata per D. Celsum Veronen em Can. Reg. Congr. Lateranensis, videlicet an aliqua Respublica possit conducere Judgos ad fancrandum five peccato, O' an etiam Papa valeat concedere quod id fieri possit sine peccato . II. D. Celfi Veronensis Can. Reg. ad Reverendis), D. Cardin. Papiensem de morte S. Sixti Card. Epi(copi "

VERONICI (Andrea) In defentionem, Ancone Typis Sc. XII. editam a quodam in arte Chirurgica vico, gratis afferente, Rotulam transversim fractam fine restitante claudicationis incommodo, nequaquam posse curari, Responsio per Issustrifs, atque Excellentifs, Dom. Andrez Veronici Civis Pifauriensis, & in almo Maceratensi Collegio Prim. Chirurgia Prof. Maceratæ Typ. Michaelis Angeli Silvestri 1691. in 8.

VERUCCHIO (Crifloforo da) Vita del Beato Giovanni Sc. 1f. Can. della Cattedrale di Rimini, e del B. Roberto Malatesta con altre memorie di Verrucchio terra della Diocesi della stessa Città di Rimini: dove si raccontano i lor miracoli stupendi, e certe novità maravigliose circa la prima origine dell' amplissima casa Malatesta, raccolta dall'infrascritto Autore Fr. Cristoforo Cappucino da Verrucchio, e stamputa ad instanza del Signor Cefare Ranucci da Verrucchio. In Rimini per Gio. Simbeni 1610. in 4.

. . . . . Appendice d'intorno la prima e vera origine di casa Malatesta. In Rimini per Gio. Simbeni 1610. in 4. del

medefimo Fra Christophoro Cappucino da Verracchio.

VERRUCCI (Erajmo) Copia di Lettera autentica, scrit- p. Bamb. ta al Conte Virginio Spira da Erasmo Verracci in giustificazione di quanto li avea scritto di Dalmazia , nel negozio particolarmente di Bernardo Tagliapietra Sopraproveditore a Novegradi per la Sereniss. Repubblica di Venezia. Stampata l'anno MDCII, II. b. 8. c. 201.

Sc. XX.

VERZAGLIA (Giuseppe) Joseph Verzaglia Casenas Geometre S. Cum superioribus diebus : &c. Bononia Typ. Pragrum Peri 1717. In 4 \* E'il Sig. Verzaglia non men brævo Matematico, che dottiffimo Medico. Servono di pruova a ciò che dico le cofe da Lui promulgate con ammirazione degl'intendenti. Qui propone a Geometri un Problema, che darà da penfare a più d'uno. Mi fi fa defiderabile il vedere due Dissertazioni ch'egli ha scritto al celebre Sig-Scheuzero di Zurigo, sopra quel Male Endemio degli Elveti , da cui sorpresi ove sono in istrani Paesi , mai non polano, mai non quetano, e mai non rifanano finchè non tornano alla Patria , la quale sempre defiderano, di cui sempre parlano, e a cui sempre pensano, benchè lontani. Tal male è detto Hostalgia, e dicesi ne abbia trattato Gian Jacopo Hardero. Egli ha molto riporto con quello, che il Ramazzini pose fra li morbi Castrensi, ed è quello improvisum quoddam, as ardens Patriam, ac suos reviseudi desidirium . Male così funesto , che in armata fuol diris , qui Patriam querit, Mortem invenit; mentre que' che ne fou prefi, o mujono di male, o vi rimangono uccifi, vixque ex centum unus evadit . \*

Sc. X. Sc , XI,

VERZELLI (Eurico Antonio) S.Filippo Beniti, Oratorio del R. P. Eurico Antonio Verzelli Fiorentino Bacelliere Collegiale di S. Marcello di Roma posto in Musica dal P.Giulio Cesare Querini M. di Cappella della Cattedrale di Fuligno, amendue dell'Ord. de'Servi di M. V. da cantarsi in occasione del Capitolo Provinciale che si celebra in Città di Castello da PP. della Provincia di Roma del medesimo Ordine l'anno 1692. Dedicato a Mong. Illustriss, e Reverendiss. Giuseppe Musorti Vescovo di detta Città. Foligno per Gaetano Zenobii in 4.

Sc. I. P. Bamb,

VESTRIO BARBIANI (Marcello) Marcelli Vestrii Barbiani Secret. Apostolici Domestici etc. Oratio ad S. R. E. Card. cum post obitum fel. rec. Clementis P.P. VIII. novi Pontificis eligendi causa Conclave ingrederentur habita Rome in Basilica S. Petri Princ. Apostolorum die 14. Martii anno 1605. Rome in 4.

Sc. 11. Teglina 19G. D. di Toscana satta dalla SS. di N. Sig. Pio V. in Ro-

ma

35 (

ma sotto il di s. Marzo 1569, con il viaggio e Regia entrata di S.A. in Roma. Firenze per il Sermartelli in 4. \* Stimo che questa descrizione, nel fine della quale è il Ruolo de'Signori e Gentiluomini che l'accompagnarono a Roma, sia di Marcello Vestrio Barbiani, leggendovisi il nome dopo un Sonetto diretto al Gran Duca Cosimo.

VESTRIO BARBIANI (Ottaviano) Ad SS. D. N. Cle- Sc. 1X. mentem VIII. Pont. Max. Octaviani Vestrii Barbiani Gratula- P. Bamb. tio ob renovatam susceptæ Pontificalis corone memoriam.

Rome apud Paulum Bladum imprest Cameral. 1593. in 4.

Clementem VIII. Pont. Max. quo primum die in Tuscula-

num secessit Anno 1592. II. b. 3. car. 421.

VETTORAZZI (Domenico) Nell'Esequie dell'Illustriss. Se, XVII, Sig. Gio. Angeli Nobile di Feltre Orazione di Domenico Vettorazzi Vicentino Dottore di Sacra Teologia. In Trevisgi per il Righettini 1667, in 4.

VETTORI (Pietro) Oratio Petri Vittorii habita in funere Sc. VI.

Cosmi Medicis Mag. Ducis Etrurie in Aede Divi Laurentii 16. Kal. Jun. 1774. Florentiz ex officina Bartol. Sarmartellii.

initio Pontificatus ipsius, cum Ducis nomine, una cum aliis Sc. VI. quinque nobilissimis Viris Orator ad eum missus est: Flo-32, XIX. rentiz apud Laurentium Torrentinum 1550. in 4. Si trova G.Lanz. ancora nel Vol. di sue Orazioni stampate da' Giunti in sol.

.... Oratio Petrii Victorii habita Florentiz in funere Re- Sc. VI. ginz Margaritz Austriacz Philippi Tertii Hisp. Regis Uxoris : Florentiz apud Cosmum Junctam 1611. in 4. Anche questa

è nel edizione in fogl. imprest. da' Giunti .

dum Cæsarem mortuum habita Florentiæ in Aede Divi Laurentii prid. Idus Novembr. 1576. Florentiæ ex officina Juntarum in 4. \* Si ritrova nel Volume delle sue Orazioni, e Lettere stampate pur da' Giunti.

Matthiæ Czsaris Rom. Imper. Augusti Florentie in funere Matthiæ Czsaris Rom. Imper. Augusti Florentie 1619. in 4. Oratio Petri Vistorii habita Florentie in funere Philippi tertii Cathol. Regis Hispaniarum etc. 1621. Florentie tiæ apud Petrum Cocconcellum ad Medicea Sydera in 4.

E1

Il veder quali tutte le Opere di questo letterato, o almeno la maggior parte tistampate, sa manisesta riprova della sti-

ma in che eran tenuti i fuoi componimenti.

Sc. VIII.
Sc. XIX
G. Lanz.
cae, natæ Reginæ Ungariæ & Bohemiæ Flor. in Offic. Junstarum Bernardi F. 1566. in 4. \* Questo libro e Orazione si
trova ristampata nel Vol. in foglio dalle lettere e Orazioni
del medemo Vettori, del quale è ancora ristampata l'Orazio-

trova ristampata nel Vol. in foglio dalle lettere e Orazioni del medemo Vettori, del quale è ancora ristampata l'Orazione in morte nominata nella VI. Scanzia in morte di Commo de' Medici nel qual luogo feci errore, confondendo que sto Pier Vettori vecchio, con Pier Vettori il giovane, del quale sono le tre Orazioni, cioè in summe Margarita Austrice, Matthie Casaris, & Philippi Tertii Hispaniarum Resida me notato a 97. della detta Scanzia 6. come è errore, de di esso Pier Vettori il giovane, vi sia alcuna Opera ristampata.

Sc. IX. Oratio funebris de Laudibus Joannis Medicis S. R. E. Card. habita VII, Kalend. Decembr. 1562, a Petro ha Horio in Aede Divi Laurentii Florentiæ. Brixiæ apud Ludovic. Sabiensem 1563. in 4. \* Questa Orazione è di Pier Votori il Vecchio e parmi sia ristampata fra le sue Opere.

St. XX. Laudatio Eleonoræ Cosmi Medices Uxoris habi

VETIOLI (Vincenzo ) Vincenzo Vectioli Casalmajorensis ad C. Cremonenses Oratio pro Gymnasiarco deligendo. Cremo næ in Civitatis Palatio apud Vincentium Comitem 1561-in 4.

Sc. VIII. VEZOSI (Emilio) Aemilii Vezosi Medici ac Philosophi Aretini Oratio in funere Maccenatis Octaviani Arretini Petillustris Chiliarchi, habita in Arretii Cathedrali Aede 12-Calend. Aprilis 1609. Florentia apud Junctas 1609. in 4-

Sc. XI. UGOLINI (Rartolomeo) Bartbolomei Ugolini ex Monte A. M. Scutolo J. C. de Facilitate Vitæ zternæ confequendæ ab eo dem in Aede Divi Petri Bononiæ publice habita Oratio. Bononiæ apud Alex. Benaccium 1580. in 4. Pu dedicata quest' orazione a Monsignor Gio: battista Castelli Vescovo di Rimini.

Sc. Xf. .... De Justitia & Validitate Monitorii, ac Census

rarum Pauli V. Pont. Max. in Ducem ac Senatum Reipublicæ Venetorum Statutarios & corum fautores, Confultores & adhærentes , nec non loca ejus Dominio subjecta Bartholomai Ugolini Tractatus. Mediolani 1606. in 8.

..... Responsiones Bartholomæi Ugolini J. V. D. ad Sc. XV.

Tractatum septem Theologorum, per quas corum rationes & Conclusiones refelluntur, quibus afferunt

1. Ecclesiasticas Personas non debere observare Interditum latum a Paulo V. Pont. Max. in Statum Respublica Venetiarum.

II. Si illud offervent eos peccare.

III. Principem Reipublica Venetiarum Interdicti observantiam probibere pose, & debere.

IV. Eum, non probibendo, peccare.

Bononiz apud Hzredes Jo. Rosii 1606. in 4.

¶ UGONI (Flavio Aleffio) Flavii Alexii Ugonit Nobilissimi Civis Brixiani. De maximis Italia atque Gracia calamitatibus. Reliqua vide pag. sequenti. In Academia Veneta 1559. in 4. \* Le cose che sono in questo Libretto sono I. De Christi pace ac civili concordia. H. De dignitate atque præstantia Reipublice Casinensis III. Ad Card. Polum Epi-Rola . IV. Ad Abbates S. Benedicti in Concilio Tridentino congregatos. V. Epitaphium in obitu Balilii Leonis Manguani. VI. Confolatoria ad amicum in morte Uxoris. Gli Accademici che dedicano il libro al Duca di Savoja, parlano dell'Autore nella seguente maniera : Interim cum effet apud nos de calamitatibus. Grecie & Italiæ Dialogus scriptus ab optimo 🗗 excellenti viro , qui fumma te colit observantia , intimoque ex animi sensu diligit Flavio Ugone etc.

UGONI (Paoto) Al Principe degli Animoli pubblicato nel 1646. l' Illustrissimo Signor Conte Niccolò Pomponii Sc. X. l'Immutabile Discorso del Sign. Dott. Paolo Ugoni Animoso Inoltrato. In Cremona 1647, appresso Giovanni Pietro

Zani in 4.

UGONIO (Pempro) Oratio ad S.D.N. Paulum V. P. M. nomine Serenissimi, & Potentissimi Polonia, Suctinque Re- & IV. gis Sigismundi Tertii obedientiam prestante Illustrissimo & Reverendissimo, D. Paulo Volucki Episcopo Luceoriensi legato a Pempejo Ugenio Rom. Doct. Theol. & publ. Rom. Eloquentiz professore prid. Kalend. Pebr. 1613. Rome in 4. cum Tomo IV. Yу Respon-

354 Responsione Petri Strozzz.

55 VL P. Bamb.

ŝ

. . . . . . Pompeji Ugonii Romani Art. & Sacr. Theolog. Doctoris in publico Romano Gymnasio Eloquentia Profest. de Lingua Latina Oratio, Habita prid. non. Novemb. 1 86. quo die publice docendi munus suscepit. Romz apud Joan. Martinellum 1586, in 4. \* Confessa nel principio di questa Orazione l'Autore, d'aver imparato nelle Scuole della Compagnia di Gesà, che quivi chiama, Divinitur ad communen gentium Salutem excitata; Oltre a Giano Nicio Eritreo, il Maracci, ed al Cartari, veggasi di esso il Dottissimo Signor Cavaliere Prospero Mandosio, nella terza Centuria di sua Biblioteca Romana a 169. & a 170.

. . . . . De Sanctiffima Cruce Pompeji Ugonii Romani Sc. X. Art. & Sacrae Theol. Doct. Oracio, in die festo ejus Inver-P. Bamb. tionis . Ad Sixtum V. Pont. Opt. Max. ex Typ. Vincentii Ac-

colti in Burgo 1587, in 4.

. . . . . . Pompeji Ugonii Romeni , Oracio in funere Jaco Sc. XVI. bi Sabelli Card. Summi Pont. Vicar i , & generalis Inquiftoris, habita in Templo Jesu Farnesiano X. Kalend. Januar.

1587. Romæ apud Vincentium Accoltum in 4.

. . . . . . Pompeji Ugonii Romani oratio in Anniversaris P. Bamb. exequiis Leonis X. Pont. Maximi Romani Gymnasii Fundatoris ( anti Restauratoris ) habita anno 1586. in Templo S. Jacobi e Regione Gymnasii II. b. z. c. 544. \* di Pompeo U-

gonio ho scritto nel mio Ateneo Romano.

. . . . . De Sandissima Cruce in vertice Obelisci Vaticini polita & consecrata Pompeji Ugonii Romani Poemata Il. b. 3. c. 217. & 242.

..... Pompeji Ugonii Romani Oratio habita in funere Serenifs. Principis Andrez S.R.E. Card. ab Austria, quod ei ex auctoritate Clementis VIII. P.O.M. a facro Collegio feaum est Rome in ade S. Maria de anima Nationis Teuto nicorum Kal. Decembr. Anno MDC. II. b. 1. c. 602.

. . . . . . Pompeii Ugonii a Bibliotheca Ascanii Columna Card. Ampliffimi Oratio in funere Urbani VII. Pont. Opt. Max. ad Sacrum Senatum habita in Balilica Vaticana prid-Non. Odobr. Anno MDXC II. b. 1. carte 528. II. b. 6. CST. 24Q.

. . . . . Ad Clementem VIII. Pont. Opt. Max. Pompeji Ugo

Ugonii Bibl. Afcanii Card. Columna Oratio habita Rome in templo S. Sabinæ Feria IV. Cinerum MDXCII. II. b. 2. c.

79 II. b. c. c. 187.

.... De Deo Uno & Trino ad Clementem VIII. Pont. Opt. Max. Pompeji Ugonii Oratio, hal ita in Sacello Pontificio die festo SS. Trinitatis Anno 1593 II. b. 2. c. 131.

. . . . . In funere ampliffimi Card. Antonii Marie Salviati Oratio ad Sacrum Senatum, habita Rome in templo S. Jacobi in Augusta ab eodem Card. condito XI. Calend. Pebruarii Anno MDCHI. & Poemata varia diversorum in iplius Card. laudem II. b. 1. c. 572.

..... De Beata Francisca Romana Pompeji Ugonii Romani Oracio habita in Solemnibus facris, quæ ad ejus honorem Rome in Aede S. Marie Novæ ubi ejustdem Corpus quiescit, compluribus Card. Romanisq. Magistratibus præsentibus, & magna astante frequentia civium sunt celebraza Anno Salutis MDCL. VIII. Idus Martii II. b. 2. c. 184.

VIA (Giacomo Francesco) In Sanctimarinensem Rempub. Sc. VI-Encomiasticon Authore Jacobo Francisco Via Placentino Theologo Soc. Jesu. Arimini ex Typogr. Simbenii 1633. in 4. Loda il P. Via in questi suoi veru le delizie di S. Marino, ma in quelta parte ove loda il Vino di quel paese sa una mano di versi , veramente eroici, e degni di sua penna.

VIALI (Felice) Ode Gentiliaca per la nascita del Sere-Se. VI. niss. Principe Primogenito di Cosimo III. e Margarita d'Or-

leans di Felice Viali 1663. in 4.

. . . . . Ringraziamento a Pifa dell'Abbate Felice Viali già pubblico Professore nella celebre Università Pisana. In Padova per il Cadorino 1675, in 4. \* Questo componimento non folo è dotto ed erudito, ma ripieno ancora di cortelissime espressioni con la Nazione Pisana, che quel Signore la per legno di gratitudine a quell'antica Città.

¶ VIANELLO (Baldaffare) Orazione della Città di Chioggia per la creazione del Serenissimo Principe Marc'Autonio Memo, recitata dal Sig. Baldiffera Vianello Ambafciacore di quella . In Venezia per Francesco Rampazzetto

1612. in 4.

. ¶ VIANELLO (Giovambattifla) Orazione del Sig. Zam-Y v 2

V I 316

berrifta Vianello Ambasciatore della Città di Chioggia nell'asfontione al Prencipato di Venetia del Serenissimo Giovanni Bembo recitata li ar. d'Aprile 1616. In Venetia 1616, per Evangelista Deuchino in 4.

P. Bemb.

VICARII (Demenico) Diario sacro perpetuo per nso dell'an-56 X!X. tica Città di Ravenna, con altre particolati divozioni, che in Fr. vet. essa si fanno, dato in luce in gratia delle persone divote da D. Domesico Vicarii . In Rayenna nella Stamp, di Raimondo Roffeti 1703. in &

VICEMANI ( Francesco ) Francisci Vicemani Vicentini . De Apparitione Virginis ad Gregorium XIII. Pont. Max.

liber. Anno 1176. Il. b. 10. car. 168. Verli.

VICENTINI ( Fiorino Aguello ) La Tigna vien dat Capo, Sc. XIV. o vero lo feoncerto che cagiona al corpo umano una testa distemprata Discorso Medico di Fieries Agnelle Vicentini da Cetanzaro. In Napoli per Domenico Antonio Patrino 1696. ia 8. \* E' molto sensato questo Ragionamento, e sotto ombra di Medicina parmi, che leggiadramente sferzi tutti quelli che hanno qualche superiorità, a'quali pajono indirizzati i colsi maggiori, e che piuttofto sia politico che altro.

> 9 VICENZA ( Fra Bartolomes da ) Oratio in advents Reverendis. Patris Mag. Gregorii Elparensis Generalis vigilantifimi Ord. Eremitarum D. Auguffini a F. Laurentio de S. Anatholis eximia spe, summa virturis puero atque Tyrost humanioribus in litteris Tyrocinii Cenobii D. Jacobi nomine habita. Bononin apud Joannem Roffinm 1588. in 4. \* Dalla Dedica fi deduce effere Autore di queft' Orazione F.

Bartelouce da Vicenza Bacciliere Agostiniano.

VICO (Giovambattifia de ) Affetti d'uno disperato Carte XI. 2002 di Gia Battifle de Vice Napoletano, era gli Accademici uniti di Napoli il Raccolto. All'Illustras. Sig. e Pad. sempre Colendifs, il Sig. D. Domenico Rocca Marchefe di Vafolia, Baron d'Amato, util Signore del Feudo di Giuda &c. In Vemezia per lo Conzatti 1693, in 4. Ancorchè quefta Canzone apparifes stampara in Venezia, con rutto ciò sento che sa flampata in Napoli.

Sc. XIII. .... Cansone in morte del Sig. Conte D. Antonio Caraffa Generale dell'Armi Imperiali in Ungheria di Giovan Bestifie de Vice Napolitano, tra gli Accademici uniti di Napoli

poli il Raccolto all' Eccellentiss. Sig. il Sig. D. Tommaso d'Aquino Principe di Fesoleto, Conte di Marcorano &c. In Vinegia per lo Conzatti 1693. in 4. \* Ancor questa Canzone

è stampata in Napoli.

VIDA PISENATTI (Giovanni) De Illustrissimo D. & sc. X. Reverendiss. D. Casare Speciano Episcopo Gremonensi, Oratio Joannis Vida Pisenatti Cremonensis, per Illustr. acque Ampliss. DD. Canonicis in supremo Sansta Cremonensis Ecclesia Templo constitutis. Gremone apud Christophi Draconium 1608. in 4.

VIDA (Marco Girolamo) Marci Hieronymi Vida Cremo Sc. I. nensis Schaechia Ludus a Cosmo Grazino emendatus. Flo. G. D. rentiz apud Junctas 1604. in 4. \* Questo è ancora in ottava rima trasportato dal medesimo Grazini, impresso l'anno medesimo appresso i Giunti; & inserito fra l'altre sue poesse

100. volte ristampate.

VIDII ( Niccolò ) Nicolai Vidii Volaterrani Carmina in Se. I. obitum Serenissima Joanna Austriaca Franc. Mag. Tusco. D. G. rum Ducis uxoris incomparabilis. Florentia apud Georg. Ma- Sc. VIII. rescotum 1587. in 8.

VIDII (Vido) Oratio Vidi Vidii habita Lugduni in funere Sereniss. Francisci Medices Magni Etruria Ducis secundi. Sc. XVIII.

Lugduni 1588. in 4.

VIDUSSI (Ginseppe Maria) Dissertazione Astrossica sopra l'Epidemia de' Buoi del Dottore Ginseppe Maria Vidussi Sc. XIX. Veneto. Venezia appresso l'Orlandi 1715, in 8. \* Oh quanto ha faticato gl'ingegni la passata Epidemia de' Buoi, che n' ha fatta così grande strage. Gli Astrologhi la vorranno cagionata da' maligni aspetti de' loro Pianetti, e il Sig. Vidussi fra questi ha qui fatto prova di suo sapere. Il fatto si è, che, dopo tanti scritti usciti da penne ben valorose siamo anche all'oscuro di cosa, che è sia le solte nebbie dell' impercettibile, sispetto alla vera cagione, ed alla certezza del rimedio per simili bisogna. Del Sig. Vidussi v'ha l'Armonia Celestis, sen sphararum, Astrorumque ordinatissimus motus. Venetiis apud Lucatellum 1670, in 8. \*

pidemia de' Buoi del Dott. Ginseppe Maria Vidusi Veneto Dott. Nig een alcuni ristesti che disendono il Peripato, e lo mostrano illiba3/8 V F

illibato da molte ingiuste censure de' Moderni. In Venezia appresso Gio: d'Orlandi in 8. \* Quell'illibato vale un tesoro. ¶ Ben. e vario in qualche parte nel titolo crederei quest' Opusculo una cosa medesima col precedente.

VIERI (Francesco de ) Vere conclusioni di Platone conformi al a Dottrina Cristiana e a quella d'Aristotile raccolte da M. Francesco de Viere detto il Verino secondo, divise in tre

parti. Pirenze per Giorgio Marescotti 1589. in 8.

detto il Verino secondo, per recitar a nella Accademia Fiorentina nel consolato di m. Federigo Strozzi l'anno 1580, dove si ragiona dell'Idee, e delle Bellezze: Dedicata all'i lustrissimo ed Eccellentissimo Sig. Co: Utisse Bentivogli: In Firenze per Giorgio Marescotti 1581, in 8.

gentilissima e graziosissima donna qual su madona Laura. Di m. Francesco de'Vieri detto il Verino secondo, Dottore, Lettor pubblico di Pilusosia Ordinaria e Cittadino Fiorentino all' Il-lustrissima Signora Pellegrina Cappello Bentivogli. In Firenze

per Giorg. Marescotti 1581. in 8.

Sc. VII. VIEYRA (Antonio) Sermem gratuiatorio, e Panegyrico, que pregou o Padre Antonio Vieyra, da Companhia de fefu Pregador de fua Magestade, Na membra de dia de Rey; sendo presente com toda a Corte, o Principe nosso senhor ao. Te Deum; que se cantou na Capella Real, em acçam de Graveas pello selice Nacimento da Princeza primogenita, de que Deos sez mercè a estes Reynas na madrugada do mesmo dia, deste anno 1669. Dedicado a Rainha N. Senhora Em Euora Na Ossicina da Universidade anno 1669, in 4. \* Il discorso è ingegnosissimo, come son tutte l'altre cose del medesimo P. Vieyra.

Se VIII. Antonia Vicyra della Comp. di Gesà detto nell' Archiconfraternità delle Stimate di Roma dedicato alla medema Archiconfraternità dal Sig. March. Gio: Battilia Strozzi. Roma per il

Varese 1672. in 4.

5c. XIII. VIGANI ( Giovamfrancesco ): Medulla Chimiz Austore Joanne Francisco Vigani Veronensia. Gedani apud Ægidium Janstonum a Washerge 1681. in 12.

... Me-

. . . . . Medulla Chymiz variis experimentis ancta; mul- Sc XI.X tisque figuris illustrata Authore Jonne Francisco Vigani Ve- Fra Ver. ronenfi

Namque cadem Celum, mare, terra, flumina, Solem, Constituunt: sadem fruges, arbusta, animames: Verum alies, alioque modo commixta moventar.

Lucr. lib. t.

Londini impensis Henrici Fairorne, & Jo. Kersey ad intigu. Rofe, in Cometerio D. Pauli 1683, in 12.

VILLANI (Gio: Pierro Giacomo ) Vidi Aprofio Venti-

miglia Angelico.

¶ Nella Scanzia XIII. in cui si riporta ancora l'Opusculo del P. Aprofio fotto il nome del Villani vi fi legge la feguente notizia da non ommetterfi. Sopra questa materia ne fa un libro l'Illustriss. Sig. Cav. Prospero Mandosio intito- Sc. XIII. lato : Personati depersonati Scriptores , che quanto prima darà in luce, essendo da tutti i Dotti con impazienza as.

petaito. VILLANI ( Niccola ) Satyta , Dii vestrum fidem in 8. Sc. V. \* Non v'è il nome dell'Autore, ne il luogo dove la Satira fia flampata. Circa l'Autore non v'è dubbio ch'egli è Niccola Villani Pestojese uomo dottissimo ed eruditessimo, come oltre agli altri suoi libri fa vedere questa bellissima e famosissima Satira. Il P. Augelico Aprolio, crede che la facelle imprimere quel gran Senatore Domenico da Molino, e che ce ne fieno due edizioni : lo però non ne ho vedura se non una . ch' è rara al maggior fegno, perchè ne furono flampati pochiffimi elempiari:

. . . . . Satyra Nos canimus furdis in 8. Anche quella ammirabil Setira è del medesimo Niccola Villani . Gli fu d'utile 🚾 🛂 grande, ma gli concitò ancora grand'invidia, e molti nemici in riguardo di ciò che in essa scrive del samoso Poeta Bracciolini fuo Pacíano, della galantiffima deferizione della Carozza di Monsig. Querengo, e d'altre cose che in essa si leg-

gono, e questa ancor ella è rara al magior segno.

. . . . . De laudibus Gregorii XV. Pont. ter Maximi Ni- Sc. XI. colai Villanii Carmen. Viterbii ex Typogr. Petri & Augustini de Discipulis 1621- în 4.

VILLAREALI ( Francesco ) D. Mauri Mare. Tutelaris Sc. 1%. Lavel

Lavelli in Apulia Encomiastica Vita scripta a D. Francisco Villareali V. J. D. & ab Excitatis Acad. Principe. Neapoli ex

Theographia H.H. Roberti Molli 1661. in 8.

Sc. 12. VILLETANI (Ladovico Giovanni) Concio de Divino Spiritu Sancto Catholica Ecclesia, & S. Occumen. concil ad PP. S. Synodi Trident. habita a Ludovico Joanne Villetano Theologo Rev. Dom. Episcopi Barcinonensis die Pentecost. 1563. Patavii apud Christ. Griphium in 4.

Se. XIII. specie ad S. Oerumenicam Synod. Tridentinam, habita in Congregatione Generali a Ludovico Joanne Villetano Theologo Reverendiss. Episc. Barcinonensis diebus 17. & 18. Junii

1562. Venetiis apud Domin. de Pariis in 4.

¶ VILLETE . . . Descreption du grand miroir ardent sait per le Sieurs Villete pere & file natifs de Lyon . Avec quel ques remarques sur l'effets supernans & admirabiles ch'il produit . À Liege chez Guillaume Barnabe 1715, in 8. \*
Lo specchio che in quest' Opuscolo descrives ha quarante tre dita di diametro.

MILLIFRANCHI (Giovan-Cosimo) L'Ipocondriaco, Doma per musica rappresentato nella Villa di Pratolino. In Firenze nella Stamperia di S. A. S. per Gio: Filippo Cecchi 169; in 8. \* Autore di questo drama è il Sig. Cosim Villifranchi Volaterrano Dottor Medico, benchè non si vegga in alcun suogo d'esso il suo nome. Pratolino è villa di stante cinque miglia da Firenze per la strada che va a sologna, posta nel monte sterile per natura, ma desiziosa per l'industria, e molto adorna di vaghe fontane con bellissimi scherzi d'acque.

sc. XI. La serva favorita, Drama per Musica, rappresentato nella villa di Pratolino. In Firenze nella Stamperia di S. A. S. alla condotta 1689, in 8. \* Ancorchè in questo Drama non vi si vegga il nome, è Opera del Sig. Dottor Gue Cosimo Villifranchi Medico, che anch' egli varcò que borascoli golfi ch'io trapassat, dall'istessa inclemenza d'arrabiati Aqui-

Ioni scomosti e sconvolti.

Sc. I. VILLIFRANCHI (Giovanni) Copia del primo e secondo del Colombo di Giovanni Villifranchi Volaterrano a D. Virginio Orsino. Pirenze per il Sermartelli 1601, in 4

V I 361

VIMERCATI (Annibale) Oratione al Serenissimo Principe Giovanni Bembo nella sua esaltatione al Prencipato di Annibale Vimercati Dottor di Legge, Ambasciatore della Città di Crema. In Venezia appresso Roberto Mejetti 1616. in 4.

VINCHELIO (Rolando) Rolandi Vinebelii Brugensis II- P. Bamb. Justriss. Card. Veronensis familiaris ad Clariss. Dominicum Maurum Oratio habita in Æede divi Marci in funere Joannis Mauri Oratoris Veneti. Impress. anno 1392. II. b. 1. car. 155

VINCIOLI (Giacinto) Lezione, e difesa di Giacinto Vincioli

ad un Sonetto del Copetta. Perugia per il Costantini 1707. in 8. C. XIX.
Lezione sopra la Canzone del Copetta in perdita della Gatta di Giacinto Vincioli, Perugia per il sudetto 1710. in 8.\* Questa Canzone io l'hò sotto nome di Cintio di Nico Gattafilota
aggiunte alcune Annotazioni di Asirio Franco dalla Torre, il
quale chi sia dovrò divro altrove. \*

VINCIOLI (Marcantonio) Il Trionfo della Belletta e d'A-Sc. XVI.]
more per le felicissime Nozze de gl'Illustrissimi Sig. Gioambatista Gualtieri d'Orvieto, e Giulia Stacoli d' Urbino, Oda del
Priore Marcantonio Vincioli da esso confacrata all' Illustrissimo
Signor Abate Gio: Laurenti da Todi, In Perugia pe'l Co.

Stantini 1701. in 4.

VINETO ( Etia ) Narbonensium Votum & Arz dedicatio se. xV. insignia Antiquitatis Monumenta, Narbonz reperta in mar-P. I. more è Terra essosso quum sundamenta condendo propusso. XVI. gnaculo aperirentur Anno Christi 1566. Burdigalz apud Simonem Millangium 1577. in 8. Sopra le due sopradette inscrizio-

ni vi è l'esplicazione dell'Eruditissimo Elia Vineto.

VIO ( Ignazio del ) La Mitologia facra o vero il Panteon Se, XVI. della Gentilità confectata alle glorie di S. Rosalia Vergine in p. 634 Palermitana nella Trionfale solennità di quest'anno 1703. d'ordine dell'Illustriss. Senato Palermitano &c. In Palermo nella stamperia del Cortese 1703. in 4. Questa Operetta che dal Cinelli è registrata stra gl'incerti vengo assicurato dall'eruditissimo Sig. Can. Antonio Mongitore essere del P. Ignazio del Via della Compagnia di Gesù.

VIOLA ( Pietro ) Petri Viole Vicentini Philosophiam Moralem in Patavino Gymnasio publice profitentis Oratio in funere Hieronymi Cagnoioli viri clatissimi 1551. in 8. \*Dietro il frontispizio si legge l'Epigramma seguente, Glottochrysii

Tomo IV. Zz Petri

363

VISCONTI (Gionnmaria) Exequiz in Templo S. Na- Sc. XIXzarii Manfredo Septalio fummatim expolitua Joanne Maria Vicecomite. Mediolani apud Impress. Archiepisc. 1680. in 4. \* Si loda il Sig. Canonico Manfredi Settala, che aveva posto insieme una Galleria di cose curiose, che fra quante ve n'anno in Italia, ove ne fono non poche, viene creduta una delle principali per le cosecuriosissime, e rare, che vi si contengono. Alcune poche ne accenna D. Domenico Lassi nel fuo viaggio a S. Giacomo di Galizia , stampato in Bologna I681. in 12.

VISDOMINI (Francesco) Concio de duplici Mysterio Abominationis uno, Decolationis altero, habita a Fr. Fran-Sc. VII. sefeo Vicedowino Perrarien. Theol. ex Ord. Min. Convent. ad Sacrofandam Synodum Trident. Dom. 14 post Pent. que fuit 13. Novembr. A. D. 1562. Brixin apud Damianum Turlimum diligenter imprimebatur ad instantiam Joannis Bapt.

Bozolæ 1362. in 4.

. . . . . Prediche del Rev. Padre Franceschino Visdomini Sc. XI. da Ferrara Reggente dello Studio de' Frati Min. predicate Tod. da lui in diverli luoghi, & in varii tempi ridotte, e messe insteme. In Venezia appresso Girolamo Borro 1573 in 8.

VITALIANI ( Amonio ) De abufu Tabaci Opusculum Antonii Vitaliani Ceperanensii. Rome: apud Franc. Monetam 1650. in 12. \* In darno s'affatica questo virtuoso per dissunder le genti ad usare il tabaco, poiche quello vizio è sì a'camente in Italia abbarbicato, che rariffimi si può dir son quelli che il tralasciano, ed essendo Medico del presidio di Longone nell'Elba, vidi più volte alcuni poveri foldati vender la metà della razione del pane che giornalmente tocava loro per comprarsi il Tabaco.

VITALE ( Ginne ) Jani Vitalis Panormitani in Pfalm. Miserere mei Dene &c. Meditationes . Ejusdem Epitalamium Sc. XI. Christi & Ecclesia: Ejusdem Paraphrases in Pfalm, Depro-

fundis, & Deus milereatur nostri

Disidia, Invidia, ira, venus, fumi, ardor babendi

Et gula, sunt Lernæ cuilibet Hydra suæ. Sterne bane Virtutis clava, torre ignibus Hydram Amphitryoniades sie tibi virtus crit.

Bononis apud Anselmum Giaccarellum 1553. In 8.

VI-

164 V I

Sc. VII. VITALE ( Giovanfrancesco ) Imperiz Panegyricus per Joannem Franciscum Vitalem Panormitanum 1512. in 4.

VITALE (Girolamo) Hierosymi Vitalis a Lobera S. T. Sc. III. D. Concio habita ad SS. D. N. Clement. VIII. P. Opt. Max. in Basilica S. Petri in Vaticano refulgenti Spiritus Sansti adventu Augustissima Pentecostes die anno 1593. Romz ex Typogr. Dominici Basz.

mo de Trinitate habitus intra Missarum solemnia Sacra Trinitatis die ad Clementem VIII. Pont. Opt. Max. ann

1599. in 4. ibid.

Sc. XVI. re di S. Gaetano Fondatore de C. R. per ottener le su grazie : cavata sedelmente dal viaggio al Cielo d'esso Samo descritto dal P. Vitale, e dal medesimo Autore revista de ordinata. Venezia 1680, per Gio. Francesco Valvasense in 12

VITALE (Salvatore) Direttorio della Pia Cracis Autore Presidente Presidente de Minre Pr. Salvatore Vitale Sardo Sacerdote Predicatore de Min-Off. della Santa Provincia di Toscana. In Firenze per Zenobio Pignoni 1628, in 8. \* Questo Zelantissimo Padre neil'esemplare del sopraddetto Opusculo, che si trova in Le breria del Serenissimo Gran Duca mio Signore, vi ha sent to di sua mano così:

Ferdinande Via Crucis accipe Propugnator,
Accipe, mi Princeps Magne, falutis iter.
Orator perpetuns, flagrantissimus, & fidelis
Fr. Salvator Vitalis.

In questa insigne Libreria ho scritto la mia Storia degli Scrittori Fiorentini, e Toscani, e compoliti altri miei libri, come la Biblioteca Volante; La Vita di Fr. Bernardo Bacci Min. Oss. La Vita di S. Girolamo: Tradotta la Regola delle Monache del medesimo Santo; ed altre bagatello, che sono state l'Origine d'ogni mia disgrazia. Poichè, come è noto a tutta la Corte, me ne stava ogni mattinacom sinovamente in essa studiando più ore, non ostante, che talvolta, per mici urgentissimi assari, avesti avuto necessità d'esfere altrove; e nella mia absenza dalla Patria amantissima due sole cose mi tormentano, che sono, il non poteresse se alla Compagnia di S. Girolamo alle tornate, e'i non por

ger andare nella pregiata Libreria mentovata.

VITI (Niccola) Lezione della Gelosia di Nicola Viti Pisto- P. Bamb-Iese, letta nell' Accademia Fiorentina l'anno 1585. II. b. 3.

CAS. 425.

VITRIOLO ( Aleffandro ) Della Cioccolata discorso divi- Se, IX. so in quattro parti d'Antonio Colmenero Ledesma Medico, Chirurgo della Città d'Ecsia nell'Andaluzia tradotta; dalla lingua Spagnuola nell'Italiana con aggiunta d'alcune annotazioni da Alessandro Vitrio'o. In Roma nella stamp. della R.C.A. 1667. in 12.

VIVALDI SOFIA ( Corrado ) Oratio D. Conradi Vival- Sc. XVII. di Sophiz V. J. C. Civis Genuenfis Placentize habita in fa-

cro Consistorio Apostolico coram SS. D. N. Paulo III. Pont. Max. 1538. in 4. \* Raccolgo volontieri questi componimenti antichi, ancorchè in particolare niuno me n'abbia grado: Ma la Repubblica letteraria a contemplazione di cui questa

farica intrapresi, me n'averà un giorno qualche obbligo.

VIVIANI (Viviano) Relazione dell' esperienze pubblica- So XIX. mente fatte della Polvere, o Elixir Vitæ da Geronimo Siciliano G.Lanz. Lentinese nell'Ospitale di S. Maria Nuova di Firenze in persona di quindici ammalati di varie infirmità gravi , ed incurabili di differenti Età , complessioni , e disposizioni , altri fanati , e purgati , ed'altri non fanati , e purgati , riferita dal Dott. Viviano Viviani da S. Miniato Tedesco Fisico deputato ad offervare li Sintomi, ed efferti fuccedenti intorno a detti Infermi per ordine di Madama Serenissima gran Duchessa di Toscana. In Pirenze per Zanobi Pignoni 1620. in 4. \* Questa polvere, che Cattolica pur si nomina, si è ricominciata a porre in ulo, e in breve un Medico mio Amico pubblicherà cos ella fia, e come si componga, essendo Egli un Chimico libero, e che ama il rivelare tutto ciò, che gli altri cercano di occultare fra la nebbia di aftrufi termini. Purchè possa giovare al pubblico, egli non ha alcun timore a svelare enimmi, e propalare Arcani. Dio volesse, che tutti fussero di questa buona buonissima natura. Non vederessimo di quando in quando saltar suori certi Rimedi malcherati, fopra i quali cotanto allargano la bocca que', che li dispensano a caro costo, e spesso con poco profitto. Cost a questo mio Amico su seritto da Venezia, tra l'altre cole .

cole, il seguente Paragraso di Lettera. E' qui un Chimico di gran nome: Il sredo Olandese, o Fiamengo. Codestui spaccia nua certa sua Panacea, dalla quale sonosi veduti de' buoni, o maraviziosi estetti. Pocchi pochissimi però puonno farne la prova: perocch' ei la vende dieci Zecchini la presa, e ne hisognam molte presa per una guarigione, la quale non è poi sempre sienra. Ob quanto se ne parla! Egli in tanto dice, ch' è satta d'acqua dolce di Fonte. Sapres volontieri da Lei, che ha tante cognizimi sublimi, se può darsi tanta virtà nell'acqua semplice. Al quile Quisito, il mio Amico, che è l'Autore della notomia dell'acqua, stampata in Padoa dal Corona 1715, in 8. francamente, rispose di 13. \*

TVIVIANI (Viviano) Della perfezione Monacale Regionamento di Viviano Viviani Filosofo e Medico Veneziono dedicato all'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Card. Co-

naro. In Padova per Giulio Crivellari 1639. in 4.

V O

NOCKERODT (Godofredo) Epistola ad Virum maxime Reverendist. atque Excellentist. D. Gasperem Sagistarium S. Theol. Doct. & Historiarum P. P. celeberrimum qua ci de munere Historici Sazonici gatulatur, & incipientis anni sur picia fautta ac fortunata esse jubet M. Godofredus Vockeros.

Penæ Literis Nilianis 1689. in 4.

Se . XI.

VOLDER ( Burchera do ) Burcheri de Volder Oratio de Rationis viribus., de ulu in scientiis dides, publice cum Reforiis Academia Lugd. Batavas munere abiret A. D. VI. Idus Februarii anni 1698. Lugduni in Batavis apud Fredericum Haringium 1698. in 4. \* Il Sig. de Volder a car. 26. della sul Orazione sa come si dee menzione con tode del dotissimo siglicionita, al quale mi professo obbligacissimo per l'onore che si degna fare a questa mia povera satica di queste Scamie. Le seguenti sono le parole del Signor de Volder: Ossanie sunt magna bujus saculi mostri lumina Hugenius, Nevutonus, tabuitzus, ne simplicium qualem corporum motus, viresque invostra matara umquam non dicam absque votitia Matheseo, sed alcam absque recondita barum rerum scientia est.

VOIGITIO (Gotofredo) Gotofredi Voigitit conera Nivis albedinem realem, Differentio Physica, in qua vulgata illa, o mniumque sere scripcia, ac ore celebrata opinio, qua satuit

v

nivem vere ac realiter elle albam, fallicatis arguitur, folidisque rationibus accurate refellitur. Explicatur etiam tota Nivis natura, & origo colorum, tum in genere, tum albedinis in specie, multis hine inde additis Problematibus jucundis atque ceriolis V. G. de colore Adami, Coeli, Aque, Incolarum frigidioris soli; item de vermibus Nivis, & sexangulari ejus figura, aliifque. Gustrovii Typis Scheippelianis anno 1663 in 8. impentis Josch. Wildit Bibliop. Roft \* Delle figure della Neve , scriffe l'anno 1681, un nostro Tofcano, quale non nomino qui; per non aver egli a grado d'effer citato da me in questi miei Scartabelli, lervendolo volentierissimo nel tacer suo nome. L'Opuscolo del Sig. Voigizio non può efferche curiolistimo, e degno d'effer veduto.

VOLLAND ( Giovannandrea ) De Vilionis organo & ra- Sc. VII. cione genuina Differtatio Physica, qua quid videre sit, & quis Organi vilorii verus ulus ita docetur , ut inlimul , ex Aupendo illius artificio elucens Sapientifimi , Potentifimig: Numinis existentia, ipsis quasi oculis spectanda exponatur Przfide M. Joh. Criftoph. Sturmio Mathem. & Phylic. PP. respondence Jounne Andrea Poliand Norimbergensi publice ventilata d. 13. Martii. a. 1678. Altdorfii Literis Henrici Mejeri in 4. \* Di verità, che questi Signori oltramontani sono andati fottilmente investigando con l'uso anche de'Microscopii molte novità anatomiche, che per l'addietro erano

occulte, onde son degni di molte sodi.

VOLPINI ( Girolamo Maria ) Epistola del Sig. Girolamo Maria Volpini da S. Pietro in Bagno, fia gli Accademici Concor- Sc. XX. di di Ravenna, e fra gli Offuscati di Cesena il Rauco. Al Sig. Canonico Gio. Battifia Turini Dot. di S. Teologia . Penitentiere della Cattedrale di Celena, Elaminatore Sinodale, Accademico Offuscato, & Incitato di Paenza, in Vonezia 1717. apprello Gio. Bettifta Recurti. In fol. \* Quefta Pistola è di venti terzetti premessovi l'Argomento, in cui, alla linea 10., trovandoli un medeme, invece di medesime, se ne offese cotanto un Letterato mio Amico, che, per quanti prieghi , e scongiuri io gli facessi, mai non si puocè indurre a leggere i Versi , arguendo gran debolezza per questi in chi gli riusciva così mancante nella Profa.

VOLUSIO ( Adelfo Gedfredo ) Protestatio & exceptio & M.

367

Illustriss. ac Reverendiss. Dom. Adolphi Godefridi Volusio Mysiensis Episcopi; simulque sacræ sacultatis Theologica Moguntina, earumque æquitas demonstrata adversus decretum Illustriss. ac Reverendiss. D. Archiepiscopi Mechliniensis datum 15. Febr. anno 1676. Moguntia Typis Ludovici Bourgeat Academiæ Typographi 1676. in 8.

9 VONDERHART ( Ermanno ) Arcanum accentuum græcorum in ulum leholarum demonstravit Hermannus von der bart Præpositus Mariæb. Acad. Jul. Prof. Helmestadii apud

Salam Schonium 17:5. in 12.

Sc. XVIII. VON OPPENBUSCH ( Michele ) Exercitatio Historico-Theologica in qua Religio Moscovitarum breviter delineau & exhibita a M. Michae'e Von oppenhaseh Amstelo damense.

Argentorati sumptibus Tirsiz Giedelii 1667. in 4.

VOSSIO (Gerardo Giovanni) Ger. Jo. Vossi de cognitione sui libellus, cum ejusdem Auctoris ad aliquot loca illustriora mecessariis notis. Accedunt et alia Opuscula: Heu quam difficile est se noscere! Quam propere legimus, tam cito neglim, edicio altera: Hamburgi anno 1658, apud Jo: Naumir num in 12. \* Nella prima impressione d'Olanda v'è congiuto un erudito comentario del medemo Vossio sopra una tera di Plinio a Trajano.

ex autoris authographis aucha & castigata editio altera apul eumdem codem anno " Nella prima edizione d' Olanda si sono diversi altri Scrittori antorno alla medesima materia.

VOSSIO (Gerardo) Gerardi Vossii Commentarii in S. Jo Chrysostomi homiliam in Principes Apostolorum Petrumat Paulum corumdemque gloriosissimum Martyrium. Rome in 4. \* Fu il Vossio gran considente del Card. Sirleto or me riferisce Jano Nicio Eritreo nella sua Pinacoteca, di Auberto Mireo nella seconda parte della Biblioteca Ecclesis stica alla pag. 197. del quale si gode donata al Lazio l'Open di S. Efrem Siro dallo stelso illustrata e molte altre opere Vedi Crisostomo S. Giovanni.

URUS

So. 1. URBANI (Prospero ) Disesa a favor della Sereniss. Repubblica di Venezia nella quale pienamente si risolvono le proposizioni introdotte contro di lei nel libro di Emanuel TordiV 5 369

Tordifiglia stampato in Madrid l'anno 1616, intitolato Relacion Veradera, ove si discorre la materia degli Uscocchi, e de' presenti moti d'armi nel Friuli per causa loro seguiti; com-

posta da Prospero Urbani.

USSERIO (Giacomo) Jacobi Uscrii Armachani de Mace-Sc. L. donum & Asianorum Anno Solari Dissertatio, cum Graco-Sc. M. M. sc. XIII. rum Astronomorum Parapegmate ad Macedonici & Juliani Anni rationes accommodato. Londini Typ.M.Flesher &c. 1648. in 8. \* Era questa dottissima ed eruditissima Dissertazione dell' Usferio assar rara, onde con benefizio Universale è stata ristampata.

30

WADINGO (Luca) Immaculate Conceptioni B. Marie Sc. XIII. Virginis non adversari ejus mortem corporalem Opusc. Author Fr. Luca Wadingus Ord. Min. Rome apud Nicol. Ange-

lum Tinaffium 1615. in 8.

WANGESEILO ( Giovan Cristofero ) In Laudem Alma Sc.XIV. Venetæ Reipub. Bona Verba Dicta a Joanne Christophoro Wagenselio in Academ. Altdorfina Professore Anno 1693. in fol-Sono Verti Latini del Celeberrimo Sig. Wagenseil notissimo a tutta la Letteraria Repubblica per gli suoi dottiss. & eruditiff. Libri, onde è affatto superfluo lo scriver di sua virtu cosa alcuna, come di sua Dottrina ed erudizione. Un mio dottissimo ed amatissimo amico ed io siamo alla immensa sua cortesia perpetuamente obbligati. Poichè essendo uscita alla luce un'infamità,, che l'Inferno medelimo al giudizio comune non poteva vomitar peggiore, dall'indegno principio al fine, di bugie, ed imposture esecrande, e più che diaboliche ripiena spontaneissimamente, e senza essergliene ne pur detta menomissima parola da chi che sia, voleva a tutti i patti rispondere a quella infame ed orrenda Scrittura. Bifognò che il fudetto mio cariffimo edottiffimo amico il pregasse e ripregasse a non farlo, il che l'amico fece con ogni più prudente ragione, poiche per deteftarla ed abborrirla, serve il leggerne un solo periodo, valevole a stomacare anche gli ingegni piu perversi e scomposti, non si essendo rrovato alcuno, ch' abbia ne men potuta finir di leggere per l'orrore di cola sì empia una fola mezza pagina. Il saper anche chi ne sia l'Autore serve abbastanza senza nè Tomo IV.

370 meno vederla per poter rettamente giudicare d'essa. Con gran ragione perciò quando uscì questa nera scrittura alla suce il Sig. Giovambatista Cini Gentiluomo eruditissimo, e d' incolpari e gentalissimi costumi, soleva pubblicamente dire, che ad una infamità tale, dal primo all'ultimo periodo, come ho detto di bugie, e calunnie ripiena, non andava allo lutamente risposto, ma che gli pareva bensi necessatio le Campare una semplice cartuccia da mandarsi per tutte leper ti, nella quale fosse solamente scritto, che coloro a'qual fosse capitato l'orribil Libello erano pregati a scrivere a le renze a chi fi fia, e fino ad ogni ciabattino non che a pesone autorevoli e di credito per saper chi n'era l'Autored i fuoi coltumi.

WEBBR ( Gievancoraelio ) Anchora Sauciatorum , hoç di Sc. XILL. liquor Rypticus languinem confestim & miraculose lifen descriptus a Johanne Cornelio Weber Pla. & Med. Sac. Cel Mejest. Med. Aul. Uratislaviz apud Jo: Adam Kestneren 1680. in 11.

WEBER ( Michele ) Oblidionis nupera Mogunting at morabilia ennarravit, recitata in celeberrima Altdorfina ontis Sc. IX. A. M. ne Michael Weber, Polinga Hungarus m. Octobr. A. C. 164) Literis Henrici Meyer: Univerlitatis Typographi in 4.

Se. XVI. ca, quam Illuffris ac Gratiofe facultatis Medice in alma le lana Permilla, Prælide Christiano Wedelio Medie. Doctore Pr blico Eruditorum examini subjiciet Hieronymus Erhands 2700. In Auditorio Medicorum Jenæ Literis Ehrichianis. 104 . . . . . Differtatio Medica Inauguralis de Therebinth na, confeniu & auctoritate illustris, ac gratiose facultais Medice in alma Salana, Przlide Georgio Wolffgango Ve delio &c. Medicina Doctore, Comite Palarino, Calara Confiliario, & Archistro Ducali Saxonico Theorica Profefore ordinario h. t. pro Rectore designato magnifico, Pareste suo, omni pietate perpetuo colendo, pro licentia insigni & privilegia Doctoralia more majorum, legitime consequendi, publice disquisitioni exposita a Christiano Wedelie Jenens in Auditorio Majore horis ante & post meridianis A. D. Av gusti 1700. Jenz Literis Krecsianis in 4. \* Il sopradetto Sguor Criftiano Wedelio è di dottiffimo Padre dotto figlinole

WEDELIO (Christiano) Centuria Theucion de Their

ed è il terzo del celeberrimo Signor Giorgio Wolffgango Wedelio.

WEDELIO (Giorgio Wolfgango) Georgii Wolfgangi Pvedelii Sc. VI-Tabula Pathologico Therapeutica oranium morborum synopsiu, quod effectus, phanomena, canfas & curationem uno intuitu facil/imaque methodo exhibentes . Jene fumpt. Ja: Bielkis Bibliopole , Literis Kribfianis 1687. in fol. \* Dedica il Signer Wedello questo dottiffino Opufcale al celebre Signer Pechlino. Ed be da altre sue opere offervate, abe con molta ragione esso dedica le sue insigni fatiche, più tosto ad Vemini famosi per letteratura, che per ricchezza e potenza : Veggasi fra gli altri interno a questo dell' indrizzar le sue fatiche, e lodare i grandi il Signor Cavalier Mazino nella Fontana

d'Apolio, all'ottava 6 ;.

.... Georgii Wolfzanzi Widelii Exercitationum Medi- Sc. IX. co-Philologicarum, sacrarum & profanarum Decas 4. Jerise sumptibus jo: Bielckii 1689. in 4. \* In questa quarra Deca si contengono le seguenti dottissime Dissertazioni . I. De Unguento Nardino. II. de morbo Hiobi. III. de pane Quotidiano IV. de Quadragelima Medica V. de morbo Crasso Hippocratis VI. de Tetragono Hippocratis VII. de Demostratione Hippocratica . VIII. de morbo Inspirato. IX. de Anilgiafto Indico . X. de Herbis Germanis Ovidii. E' il Sig. Wedelio uno de' più famoli e celebri Medici di questo tempo, versatissimo nelle lingue Ebrea, Greca, Araba, e Latina, e dottifsimo in ogni genere. Ha dedicato ultimamente un infigne libro al dottifsimo e non mai abbastanza Iodato Magliabecchi; nè è esso solo che l'offequia con encomii, mail Sig. Cav. Carlo Patino mandandogli la sua Epistola de Numismate antique Augusti & Platonis fopra la prima pagina scrisse di proprio pugno Illustriss. viro D. Antonio Magliabechio, cruditione, moribut, beneficiit, amicitia, fibi multum illastriori ofert Carolus Patinus. Il Sig. Mattia Walmuth, morto a' meli pallati con danno grandil-fimo delle Lettere mandando al medelimo la fua Idea reflitata Astronomica Chronologia su la prima pagina scrisse di sua mano; Viro Ilinstress. atque Excellentiss. D. Autonio Magliabechio Serenissimi, ac Potentissimi Mag. Duc. Etrur. Consiliario & Bibliothecarso famigeratifiimo Patrono suo benovatifiime mittit officiofifiime Autor Il Sig. Gasparo Bartolini mandandoli il suo Azz libro

72. W E

libro de Tibiis Peterum (crive di pugno fu la prima pagina summo sacult vivo Celeberrimo & cruditissimo Autonio Magliabtchio D. Anflor. Troppo averei da scrivere se qui notar volessi tutte le lodi, che meritamente le danno i maggiori Letterati d'Europa; serva per ora questo saggio, che che ne dica il livore non mai fazio di mordere. E' però ceno che gli encomi dati da tanti Letterati a questo pellegrio ingegno empierebbono un grosso volume, se quelli spiri in tanti volumi suffero raccolci insieme ; Un gran noven di esti ne meno si vede alla luce, perchècento e mille Ur mini dottiffimi gli anno, com'io diceva, di lor mano fristi nelle prime pagine de Libri mandatili a donare; Meur ero in Patria ho durato 10. e piu anni a frequentar ogi giorno il fuo ricchifimo Mufeo, trovandovi quali fempre Sig. Carlo Dati , il Sig. Canonico Lorenzo Panciatichi, Sig. Andrea Cavalcanti, il Sig. Lorenzo Pucci, il Sig. Ca Ferdinando del Maestro, il Sig. Michele Ermini, il Sig. Mar chefe Cefar Maria Malefpina, il Sig. Abate Jacopo Giacoar ni, e molti e molti altri nobiliffimi ed eruditiffimi Sig de troppo vi vorrebbe a ridirli sutti; Per mio divertimento a trafcrissi e presi nota di tanti, che empierono circa ad al Quaderno di Carta avendo intenzione allora di darne fun una nota, ma nelle mie acerbissime persecuzioni, fi per derono con altri miei M.S. anche questi; Avendone nos is come ritrovati alcuni pochi, de' quali te ne darò alla for ciolata di quando in quando un laggio senz' alcun ordino e come allora gli trafcriffi.

Jogo Patronorum & Collegarum expressus a Georgio Wolfsett Wedelio Jenus sumptibus Jo: Bieky 1680. in 4. \* O controller insertico in queste mie Scanzie gli gloriosi Nom della Celebre Accademia de' Curiosi della Natura, e del Celeberrimo Sig. Vvedelio. Fo questo tanto più volentieri, quanto che in più Tomi di quella Insigne Accademia si vede i nome d'un Dottissimo Amico mio, ed il Dottissimo Signo.

Vvedelio, ha all'istesso dedicato un suo prezioso Volume.\*

Sc. XVI. . . . . . . . . . . . . . Georgii wolfsgangi wedelii Tabulæ Chymæ

XV. in Synopsi universam Chymiam exhibentis. Jenæ Lice
ris Krebvianis 1690. in 4.

... Gear

. . . . . Georgii Wwolfgangii V vedeli Med. Doctoris, Theo- Sc XVIIIrices Professoris, & Archiatri. h.t. facultatis Medica Decani, Propempticon Inaugurale de Vulnere in quinta Costa. Jenæ 1684. Literis kiratianis in 4. \* Questo Signore, che Panno 1684, dedicò il suo insigne Libro intitolato; Amenitates Materia Medica, al Sig. Antonio Magliabecchi, ha dare alla luce tante sue dottiffime Opere, e cant'altre scrive d' averne all'ordine per la flampa, che è cerco cofa di non piccolo stupore in considerando, che un Uomo solo posta scriver tanto. \* Cornelio a Beughen nella fua Bibliographia Medica, & Physica novissima &c. stampara in Amsterdam 1681. fa un Caralogo alla pag. 293. & segu., di ben 34. Opere di questo Autore, in cui niuna n'è delle qui rifferite, come nè pure v'è la posta a pag. 39. della Scanzia XVI. Questa gran fecondità di Libri fa arguire, che li Medici Oltramontani non abbiano le tante facende Pratiche, che aggravano tanto li Medici Italiani, e tanto più, quanto più hanno grido di sperti Professori. \*

. . . . . Georgii Pvolffgangi Pvedelii Medic. Doctor. Theorices Prof. Confiliarii, & Archistri Saxonici facultatis Medidica h. t. Decani. Propempticon Inaugurale de Amello Vir-

gilii. Jena Litteris Krebfianis 1686. in 4.

. . . . . Georgie Pvolfganzi Vvedelii Med. D. Theorices Professoris, Consiliarii, & Archiseri Saxonici facultatis Medica h. t. Decani Propemplicon Inaugurale de Latere Christi aperto. Jenz litteris Kreblianis 1686. in 4. \* So, che alcuni dotti Medici, sopra questa materia, hanno scritto diversamente : ma il celebre Sig. Vvedelio a Cart. 4. piamente scrive Id vero miraculum est sine pari, il che dopo fondatamente prova, \* non imitando l'empia specolativa di alcuni, \* Sançafi. li quali e'l fangue, ed acqua usciri dal Costato del benederto Christo, e'l Latte sgorgato dalla Cervice del decollato glorioso Apostolo Paolo, precendono esfere succeduti naturalmente, merce li dutti lattei, e li Vali acquidoli, a'di nostri sco-

WEIGELIO ( Erardo ) Erbardi Yveigelii Artium Archite-Stonicarum supremi directoris, &c. Professoris Publici Te- Sc. X. tractyn Tetracty Pythagorez correspondentem, ut primum D. sceptationum suarum specimen ulteriori Curiosorum indu-

E

374 ftriz exponit Societatis Pythagorea, in Alma Salana. Sumpe. Jo: Meyei typ.V verterianis 1672 in 4.L'Opuscolo è dottissimo, corne anche sono tutte l'opere del Signor V veigelio, ed è stato quà trafmello da un Letterato dottifilmo non folamente, ma d'incom parabil cortelia, equesti li è il Signor Giorgio Arnoldo Burgero, del cui infinito merito a favellare in altro luogo, e meu di fuga riferbomi, il quale meritamente è flato aggregato al novero de Segretari della nobiliffima Città di Norimberga.

WERENFELSIO (Samuele) Samuelis Werenfelsii Bali-Sc. IV. fientis de Finibus mundi Dialogus. Batilez Typis Jacob Werenfelfti anno 1682 in 4. \* Ha mandato qui tal dialogo il dottiffimo e cortefissimo Sig. Sebattiano Pescis al non mai abbastanza lodato Magliabecchi e nella lettera com esto inviatagli, fra l'altre cole scrive così: Has antem ne mitterem inance, adjicere visum est scriptum boc noviscime evalgatum a juvene nostrate mire studioso; atq; omni liberali doctrina perpelita

WERLOSCHNIS ( Giovambatifla ) Disputatio media Sc. XIX. de elementis Joannis Baptifta Werloschuie Styrii . Vienne G. Lanz. 1695. in 4.

WESSALIO ( Andrea ) Andrea Welfalii Bruxellenis 5e. L. Scholæ Medicorum Patavinas Prof. P. Epistola docens renem axillarem dentri cubiti in dolore laterali fecandam, & Melancholicum fuccum ex vens Porte ramis ad fedem pertinentibus purgari. Apud Cominum de Tridino Montis Errati 1544. in 8.

WESTONIO (Gievan Ridolfo) Joannis Redolphi Westenii Oratoria Profesioris Orationes Apologetica pro side Helve-Sc. IV. zica , publice in Academia Bafilienti habita Anno Christi 1681. in 8. \* Lo stello gentilistimo e dottissimo Sig. westenio Pha quà mandate a donare al Sig. Antonio Magliabecchi, che a difgrado dell' invidia e del livore è il più acclamato e celebrato Letterato della Tofcana, e forse forse apche dell'Italia.

WESTOVIO ( Wlicebie ) Williabii Westovii Cimbei Epigrammata, Augustiff. Dan. ac Noru. Monarche Christiano IV. Regi ac Domino suo clementissimo dicara. Hafniz , Impensis Josephini Molekenii Bibliop. ib. Typ. Mareranianis Ann. 1640. in \$.

WINKLER ( Marino ) Panegyricus Serenist Joanni III. Sc. L. Regi

Regi Polonia Magno Duci Lithuan'a, Russia, Prussia, Messovia &c. in primo ad Regni Metropolim ingressu cum Coronam, facesque Regios solemnia Imperii capessere a M. Martino Vinklen Cracov. Scholastico S. Anna Collega majore, Tyliciano in Universia. Cracoviensi Eloquentia Professore e voto publica letitia consecratus Anno D. 1676. Cracovien Typ. Universitatis impensis Novuco duccorscianis.

WILTHMIO ( Aleffandro ) Vedi Incerti Lett. I.

WINTERBACH (Giovan Bernardo) Spicilegium Medi- Sc XVIII. cum de Pelte, quod, Prælide Georgio Wolffgango Wedelio Med. Doctore Theoretices Professione Publico Consiliario, & Archistro Ducali Saxon. S. R. I. Natur. Curios. Adjun- co Patrono, ac Præceptore æviternum colendo, Publico Philiatrorum examini subjicit Joannes Bernhardus Winterbach Rotemburgo Tuberano-Francus in Auditorio Medicorum horis consueris ad diem .... Junii 1668; Jenæ literis Krebsianis in 4.

VULPELLI (Ottaviano I) Octaviani Valpelli a S. Angelo Sc. IV. Metaurense, de libertate Ecclesiastica Libellus. Urbini 1595.
in 4. \* Po volentieri menzione di questo Letterato perchè i suoi son parenti della Signora Eusrasia Carsughi Nobil

Borghele mia seconda moglie.

WULTEJO (Giovanni) Oratio funebriz a Joanne Valleje Se. VII. de Jac. Minutio Tholofæ habita. Lugd. apud Mich. Par-

manterium 1537. in 8.

VULTEJO (Sebastiam) Sebastiani Vultei cognomento se. y 1.
Faciutæ D. Oratio Theologica super verbis cap. xxx. Euang.
Matth. Cum intrasses Jesus Hierosolymam, commota est universa
civitas dicens: quis est hie? Sebastiani Vultei &c. Varia alia Opulcula omnia impressa Florentize in Officina Georgii Mare-

fcotti 1 187. in 8.

VvORM (Gaglislass) Wilhemi Worm Oratio in excession vi-8c. VI. ri incomparabilis Thomas Bartholini in suprema Justitias cura Assessoria Archiatri Regii, Professoria Horatii, & Farcultatis Medicas Decani publice in Academia Hasniensi IV., Januarii dicta. Hasnie 168t. sumptibus Petri Hauboldi in 4. Questa orazione passa i 6. sogli, ma in riguardo del merito grandissimo, sì del lodator, come del lodato, ho voluto arricchirne questa mia Scanzia: Del dottissimo mon meno che cortessissimo Sig. Guglielmo Vvorm, di gran Padre

non minor figliuolo scriverò in altro luogo, ed intorno al celebre Sign. Tommaso Bartolini, dirò solamente ciò che dello Scaligero figliuolo scrisse il Grozio a'263, delle sue Poesse:

Quod si Scaligero meritis par vita daretur, Non nis cum Mundo debuit ille mori.

Sc. IV. WORMIO (Olao) Olai Warmii Historia Animalis quod ia Norvegia quandoque è nubibus decidit, & sata, ac gramio, magno incolarum detrimento celerrime depascitur, Hasos impensis Joachimi Molokenii 1653. in 4. \* Anni sono chi fortuna di conoscere in Firenze un dignissimo Signor Fragiuolo del detta dottissimo Signor Vvormio, & odo chi sia in gran posto presentemente nella Corte di Danimarca.

WRZELBAUR (Giovamfilippo) Ecclypfis Lunæ totalis commora observata Norimbergæ A.O.R. 1685. D. 30. Novembr. 1. v. a Joanne Philippo Wrzelbaur in fogl. \* Sono i Signon Oltramontani diligentissimi Osservatori de' moti celesti.

Jesu Provincia Toletana Cath. Hispaniarum Regi oblam Matrici anno 1626. Mens. April. contra Libellum supplien eidem Regia Majestati oblatum a RR. PP. Carmelit. ad sadendum, ut universis imponatur Silentium circa Antiquin tes ordinis tenendum. Post Decretum Inquisitionis Toleuma contra XIV. Volumina de Astis Sanstorum. Colonia st Antuerpia 1698. in 11. Vero Autore di questo dotto, i giudizioso Opusculo è il P. Antonio Karamilio della Compagnia di Giesù Consessione del nuovo Eminentissimo Signi Cardinale di Cordova. Saputo ch'il Padre Beltran non è Autore, ma come Procuratore generale della Provincia Toletana dovette presentario al Re, e forse fario stampare so me è credibite; Ma l'Autore vero è il P. Xaramilio.

XIMENES (Ferdinando) De Christi Domini cruciatibe Oratio die Parasceves in Sacello Vaticano Pontificio ad S D. Nostrum Innocentium X. habita a Ferdinando Ximeno e Soc. Jesu. Roma Typ. Corbelletti 1647. in 4.

ZABELLI (Domenico) La Santissima Vergine seconis Sc. KIX. Poemetto sacto di Domenico Zaballi. Perrara per il Barber. G. Lanz. 1713. in 4.

ZAG

Z A

ZACCAGNI (Giovameamillo) Joannis Camilli Zaccagni Romani oratio de Laudibus atque origine Litterarum ad Rom, juventutem in templo S. Eustachii ab eodem habita 15. Kal. Octobris in ipsa studiorum renovatione Romæ ex Typis Jacobi Mascardi 1614. in 4.

de laudibus Leonis X. Pont. Max. ab eodem in annuis ejuldem Pontificis Parentalib. duodecimo Kal. Pebr. 1616. in almo Urbis Gymnalio ad Illustriss. Principem Carolum Mediceum S. R. E. Card. ampliss. Rome ex Typogr. Jacobi

Mascardi 1622, in 4.

da de laudibus Leonis X. Pont. Max. habita ab eodem in Sc. XII. annuis ejusdem Pont. Parentalibus XII. Kal. Febr. 1612. in almo Urbis Gymnasio ad potentissimum Ferdinandum secundum Mediceum Magnum Hetruriz Ducem V. Sereniss. Romz ex Typogr. Jacobi Mascardi 1622. in 4. \* E' nominato con lode dal Sig. Cav. Prospero Mandosio nella sua Bibliot. Romana Vol. 1. cent. 3. num. marg. 25.

Zaccarelli (Paolantonio) Pauli Antonii Zaccarelli Abbatis Se, XIII. Generalis Ord. Camaldul. Epistola Encyclica contra inanes rumores de Sacrorum aliquorum Ordinum suppressione diffusos: \* Questa lettera del Reverendissimo Padre Zaccarelli Generale sopradetto ha la data: Faventiz 111. Non. Januar. Anno D. 1693. Non vi è il luogo dell'impressione, ma si

crede che sia impressa in Paenza.

dieta de' Padri Camaldolesi in Faenza. Discorso di Don Paolo Antonio Zaccarelli da Meldolla della detta Congregazione, nel pubblico studio di Classe Lettor di Fisosofia, dedicato al Reverendiss. Padre Don Pier Ferracci da Cremona Generale della medesima Religione. In Ravenna nella stamperia camerale & Archiepiscopale 1659. in 4.

fo di D. Paolo Antonio Zaccarelli da Meldola nel pubblico studio di Classe in Ravenna Lettor di Sacra Teologia, satto nel Capitolo Generale della sua Congregazione Camaldolese celebrato in Roma l'anno 1669, e dallo stesso dedicato alli Reverendiss. PP. D. Giovanni Marinetti da Venezia Gene-

Tomo Iv. Bbb rate

378  $\mathbf{Z} \cdot \mathbf{\Lambda}$ 

rale, D. Andrea Vallemani da Fabbriano, D. Pietro Petri dal Monfansavino Visitatori del medesimo Ordine. In Roma

nella stampa della R. Cam. Apost. 1669. in fogl.

Sc. XII. ZACCHERIA ( Aston Maria ) Detti notabili raccolti da diversi Autori per il P. Anton Maria Zaccheria da Cremona, opera devotissima, e molto utile a chi desidera far profitto nelle cofe dello spirito, e per governar l'anima sua secondo il voler divino. In Venezia appresso Gioan Batista Somaso

1583. in 12.

s. Vil.

Sancalle.

Z10.

ZAMBECCARI ( Giuseppe ) Breve Trattato de' Bagui Sc. XX. di Pila, e di Lucca dell' Illustr. Sig. Giuseppe Zambeccari fi-A. Vallifa. mosissimo Lettore di Notomia nel celebratissimo Studio di Pila. Dedicato all'Illustrissimo Sig. Auton-francesco Bertini celebre Professore di Medicina in Firenze. Padova 1711 per Gio: Battista Conzatti. In 8. \* Questo erudito Sig. con for ma attenzione, ed induffria, difamina la qualità di quell acque, con isperienze, ed offervazioni degue di Lui, e de doverebbonsi fare ovunque sono Acque Termali, per ille strarle meglio, e per animare li Medici a valeriene col pro de Malati. \*

ZAMBECCARI ( Marcantonio ) Trionfi di Cosimo Medi ei Primo Gran Duca di Toscana, Istoria Poetica del 54 Marcantonio Zambeccari Nobil Bolognese: Bologna 164-

per Giacomo Monti e Catlo Zenero in 4.

ZAMBECCARI (Niccolà) Oratio Nicolai Zambeccari Con Sc. VIII. fistorialis Aulæ Advocati, coram SS. D. N. Gregorio XV. it pub. Confift. suplicantis pro Beatis Ignatio Lojola Fundato re Soc. Jelu, ejusque socio Francisco Xaverio in SS. nume rum referendis, habita die 27. Januarii 1622. Roma & Bo

noniæ apud Barber, in 4.

Sc. XVIII. ZAMBECCARI (Tommeso) La presagita Victoria di Tor majo Zambeccari. Bologna 1641. In 4. Questo è uno di que titoli, che non fanno piacermi. Nel presente caso, chi, di questo Titolo, può indovinare mai di qual Vittoria s'interda questo, non si sà se Poeta, od Oratote, od Astrologo? Bisogna aver letto l'Opusculo per sapere dar conto di questi Vittoria, ch'era bene accennare da chi, contro chi, e quardo riportata. Tant'è vero, che alcuni eccedono, facendo alle loro Opere titoli così lunghi, che annojano, ed altri così corti .

corti, che vien collera, pensando, che bisogna leggere gran parte del Libro, prima che si sappia di che cosa tracta. Onde, chi scrive, avverta, nel far i ritoli, Che est modus in rebus Oc. \*

ZAMEONI ( Teodoro ) Ivo alter Hercules Gallicus. Ora- P. Bamb. tio habita in ejuldem Templo ad S. R. E. Card. a Theodoro Zameono Eretano Sem. Rom. Clerico. Anno 1636. II. b. 17.

CAT. 194.

ZAMORA (Francesco da) Illustrissimis Trident. Concil. Cardinalibus Legatis coram plenaque Occumenica Patrum St. IX. Corona, Oratio habita per totius instituti Minoritanz Obser. vationis Reverendissimum P. Fr. Franciscum a Zamora Generalem Ministrum Dominica secunda Quadragesimæ Anno 1 562.

Patavii apud Laurent. Pasquatium & Socios in 4.

TZAMPIRONI (Anionio) Gratulatio ad Illustriss. & Reverendiff, D. D. jo: Franciscum Barbadicum dum solemnieter ingressus est dignitatem Primicerii D. Marci. Oratio coram eo dicta ab Antonio Zampironi J. U. D. ejustent Ducalis Ecclesiae sub Canonico & Illustriss. ac Reverendiss. D. D. Joanni Baduario Patriarche Venetiarum Dalmatizque Primati &c. ab codem dicata. Venetiis 1698. apud Jo: Franciscum Valvalensem 1698, in 4.

T ZANARDI (Giacomo Filippe) De laudibus Illustrist. & Reverendiff. D. Marci Antonii Amulii S.R.E. Card. ampliffimi, necnon Protectoris fidelissimi Congregationis tit. D. Georgii in Alga Venetiarum, Oratio habita in ejusdem D. Georgii Ædibus a Jacobo Philippo Zanardo Patavino iplius Congr. Alumno. Paravii Laurentius Pasquatus excudebat

1567. in 8.

ZANCAROLO ( Bafilio ) Virgo forcis; five de De S. Ca- Sc. XVIII. therinæ Virg. & Mart. laudibus Oratio habita a Bosilio Zancarolo Cydonio e Colonia Cretensi. Patavii Typ. Jo: Baptifte Pasquari in 4.

J ZANCHI ( Paolo ) Pauli Zanchi Bergomatis surifconsulti ad Illustriss. Venetiarum Senatum pro Bergomatibus Congratulatio . Jovice Rapicii Oratio in funere ejustem Pauli

Zanchi habita Venetiis 1561. in 4.

ZANCHI (Giovan Crifostomo ) Ad sacratissimum, sapien- Se. XII. tiffmum termaximumque Principem Carolum V. Rom. Im-Bbb 2

120 ZΛ

peratorem semper Augustum, & Africa Victorem inviciss. & Triumphatorem felicissimum Joannis Chryfoftomi Zanchi Bergomatis Can. Reg. Lateranensis Panegyricus in 4. \* Non

v'è l'anno nè il luogo dell'impressione.

Se. V. Z154

ZANI (Carlo) Le fragranze della Rola Savella estrate dalle Muse de Signori Nobili Convictori di S. Francesco Xz verio dedicate all'Eminentiff, e Reverendiff. Principe il Sig Catd. Fabrizio Savelli Arcivescovo di Salerno, e meritissimo Legato di Bologna del Sig. Co: Carlo Zani. Bologna prefis

Giovan Battifta Ferroni 1648, in 4.

Sc. VII.

ZANI (Valerie) Enchiridion Sacro-morale divina mosita ad vitam morelo; recle inflirmendos Valerius Comes de Le ais, ex variis facrorum Bibliorum locis excerptit, Titulis de stinxit, ac milic ad filios: Accessit Appendix metrica Hillerico facra editio locupletior : Bononia Typ. Manolelius Impress. Cameralium 1681. in 16. \* Questo gentilissim, e Virtuolissimo Cav. sempre s'impiega in Opere letterant, ed è protettore de Letterati, e mio fingolarissimo Padrose

Sc. XI.

. . . . . Esercizi spirituali di S. Prancesco di Sales Ve scovo e Principe di Ginevra, che contengono le Meditant ni composte dal medesimo Santo, estratte dall'Opera cele bre della di lui introduzione alla Vita divota distribunte pri 10. giornate, nuovamente arricchite con diverse figure 11 rame appropriate alle fudette meditazioni , aggiuntavi un scelta di vari Opuscoli sacri dello stesso Santo Vescovo por tati dall' idioma francele nell' Italiano. In Bologna per Manoleffi ftamp. Camer. 1683. in 12. \* Quefta fatica è de ta fuori dal Sig. Aurelio degli Anzi, come fi vede dalla de dicatoria ch'è l'anagrama del Conte Valerio Zani.

ZANICHELLI (Giovangirolamo) De Myriophyllo Pelr Se XX gico, aliaque Marina Plantuia mionyma de Dott. Nig. Excellentiff. D. D. Christinum Martinellium Patritium Veneriis 1714. tum Epiftola Joannis Hieronymi Zanichelli. Venetiis 1714. pud Andream Poletti . In 8. \* Questo dotto Signore, che pure è mio molto amico, professa Spagirica in Venezia, s da questo Opusculo non solo, ma dagli altri dati in luce i uno De Nive Ferri , e l'altro Promptuarium Remedieram Chr micorum, si diftingue molto da' suot Comprofessori, che fono per l'ordinario più leggieri del sumo de loro Fornelli.

ZAN-

ZANNELLI (Vincenzo) Vincentii Zannelli Thaufignani Sc 18. Archipresbyteri Sylva: Ripæ Tridenti apud Jacobum Mar- C.n. carize 1163. in 4.

ZANOBI ( Raimondo ) Il Mongibello Orazione Sacra detta dal P. Raimondo Zanobi da Recanati dell'Ord. de'Perd. per la fe- Sc. VI. sta della Tras. del Corpo del Dottor Angelico S. Tommaso d'Aquino. In Modana per Giulian Cassiani 1649, in 4.

ZARATA (Francesco) Il Prodigio, Panegirico sacro del-Pabito de dolori di Maria detto nella Chiefa della Santifsima Nunziata di Firenze dal Sig. Can. Francesco Zapata: Teologo e Predicatore del Sereniss. G. D. di Toscana. Firenze per il Bonardi in 4. \* Spiacemi non poterti per ora dare ciò che di quelto mio cariffimo amico è stampato.

ZAPPATA (Giovanmatteo) Canzone del Dottor Giovan Sc. XX. Matteo Zappata Nobile Comacchiese Pastore Arcade: Per la SS. Zapp. Salute ricuperata dopo lunga, e pericolofa malattia dell'II-Justrist, e Reverendist. Sig. Monsig. Francesco Bentini Vescovo di Comacchio. In Perrara 1717, per gli HH. Pomatelli. In 8. \* Se quelli, a quali ha spiaciuto ( in Patria ) quel Nobile, avessero letto il Tiraquello de Nobilitate, avrebbero trovato, che la Virtà fa Nobile più che il Vanro degli Avi gloriosi, e che d'essa parlò Phaler, apud Stob. quando diste de Nobilitate non minus quam de aliis bonis gloriari son indignum est. Ogu'altra Nobiltà è cosa degna sì, ma meno stimabile. Quid aliud, sogiungeva, Nobilitatem effe putamus, quam divitias antiquas aut gloriam Veterem ? quum neutrum in nostra potestate est, sed alterum inconstantis fortuna; alterum propter bumanam intemperiem elt . \*

ZARATINI CASTELLINI (Giovanni) Joannis Zaratini Sc. 111. Castelliai Carmina in funere Jo: Francisci Aldobrandini S. R. E. Cap. Gen. Pontificii Exercitus Imp. III. Romæ apud Ca-

rol. Wi letum 1602, in 4.

ZAROTTI (Cefare) Cafaris Zarotti Justinopolitani de Angelorum pugna libri tres ad SS. D. N. Urbanum VIII. Sc. II. Pont. Max. Venetiis excudebat Thadzus Pavonus 1642. in 8.

. . . . . . Cafarir Zarotti Justinopolitani Centuria Sacrorum Epigrammatum ad Emin S. R. E. Card. & Princip. Sc. VI. Gregorium Barbadicum Epifc. Patavinum Comitemque Sacenfem. Vener. ex Typ. Franc. Valvasensis 1666. in 8. ZATI

ZΑ 382 ZATI (Giovambattifla , De Spiritus adventu Oratio ad Sc.LL. SS. D. N. Urban. VIII. habita a Joanne Baptifia Zato Floren-

tino Sem. Rom. Convictore. Rome in 4.

ZAULI ( Dionigi ) Discorso politico sopra P aforismo di S-. II. Tegl. Saluftio: Concordia res parva crescum, discordia vero maxime dilabantur del P. D. Dionigi Zanli da Forli Mon. Camale recitato con l'occasione del Capitolo del sudetti Monaci nel Monistero di S. Ippolito di Facnza. Ivi per il Zarafagli in-

ZAULI (Girolamo) Il funerale fatto dal Molto Illula Sc. II. Sig. Massimiliano Mercuriale da Forli nell'essequie dell'Eccelles Tegl. tist. Sig. Girolamo suo Padre, scritte da Girolamo Zasi.

Pirenze nella Stamp. de'Giunti 1607. in 4. ZE

ZEBNERO ( Zaccaria ) Q. D. B. V. Inauguralis junita Sc. VIII. Differtatio J. C. Mattematicus. Qui divinis auxiliantibus gr tils decreto magnifici J. C. Ordinis, in Illustri ac persungu Hierana Moguntini Electoris Universitate pro Licentia ange summis in utroque jure Immunitatibus consequendis, pici de Eruditorum inquisicioni demonstratur, Austore Zatten Zebnero Goelleri Borusto-Polono Equite A. N. G. L. Syndia & p. t. Confiliario Bohemo. Forme editionis secunda. Pur vii ex Typogr. Palquati 1688. in 12.

Zeccadori ( Francesco ) Francisci Zeccadori Problemus k Se: 111. Sc. 1X. rithmetica, primo Mathematicorum studiorum trimestri 🖟 luta discursibus institutis juxta logisticam P. Ægidii Prancisi de Gottignies Soc. Jesu ad Eminentiff. & Reverendiff. Prus Alderanum Cybo S. R. E. Card. ampliffimum . Roms Tr

Nicol. Angeli Tinalli 1677-

Man.

ZECCHI (Giovanni) Joannis Zechii Medici Bononiesis Practici Primarii, Przlectio in celeberrimo Gymnasio Rome P. Bamb. no habita pridie Non. Novemb. 1 188. II. b. 6. car. \$4. \* D ello ho scritto nell'Ateneo Romano.

ZECCHIO ( Letio ) De Indulgentiis & Jubilæis anni far Sc. XVII. &i, Trastatus in quo de origine, præstantia, utilitate, & raio ne illa assequendi brevi & facili methodo aguur. Author Lelio Zecchio Theol. & J. U. D. juxta Bulles S. D. N. Cle mentis Papæ Octavi supra facro Jubilgo editas aptatus. Ve ronz apud Franciscum a Donnis & Scipionem Verganum ejus generum 1600. in I1.

ZEH-

ZEHNERO (Gioachimo ) Pythagorz fragmenta que ad Sc. X. : nostram atatem pervenerunt : nunc primum e diversis Au-Storibus tam facris quam profanis collecta, & conjunctim in 1 Iucem edita studio atque Opera Mag. Joachimi Zehneri cum Jatina versione & notis ejuldem. Lipliæ sumptibus Thoma Schureri 1603, in 8. \* L'eruditissimo Sig. Carlo Dati mio inzimo e cariffimo amico mentre viffe, durò molti anni a leggere nello studio Fiorentino sopra i simboli di Pitagora, e più e più volte mi disse, che aveva intenzione di fare stampare le fue Lezioni; ma anch'egli al folito di chi bada agli stud), perochè sovente invidiati e preseguitati ebbe tanti disgutti e contrarietà, delle quali bene spello meco confidentemente dolevali, che non folamente non potete flampar le lezioni, ma nemeno le sue bellissime vegghie Toscane, nè le altre parti delle Prose Toscane con altre sue dottissime ed elaboratiffime fatiche che a quell'ora o sono andate a male, o in mani rapaci che se le appropieranno un giorno, come seguirà del Polemidoro di Rafaelo Gualterotti.

ZENO ( Apofloio ) Il Tirli Drama Pastorale per musica Sc. XIV. da rappresentarsi nel Teatro di San Salvatore l'Autunno dell' anno 1696. Dedicato all'Altezza Serenissima di Ferdinando Carlo Duca di Mantova, Monferrato, Guaftalla, Carlovilla ec. In Venezia per li Nicolini in 12. Quello vago componirnento è parto della penna dell'Illustrissimo Signor Apostole Zeso mio singolarissimo e riveritissimo Padrone, come si raccoglie dalle due lettere inizziali di suo nome A. Z. che sono

nel fine della Dedicatoria. . . . . . . Il Narcifo Pastorale per Musica de rappresentarfi nel novillimo Testro di Corte d' Anspac. Confectato all' Altezza Serenissima Elettorale di Madama Soffia-Carlotta Elettrice di Brandemburgo. In Anspac per Geremia Kretschmano. 1697. in 12. La dedicatoria è componimento di Francesco Antonio Pistocchi Maestro di Cappella dell' Altezza sua il Margravio di Brandeburgo: Dalla lettera al Lettore si ricava l'Autor del Drama da queste parole: La seguente Pastorale è parto uscito dalla sublime 'penna del virtuosissimo Sig. Apofiolo Zen Cittadino Veneto. L'applaulo ch'ebbe quest' Opera è per certo incredibile, e pure lo fo di certo che l' Autore dalla violenza di preghiere d'amici costretto la fece nel breve

breve spazio di soli dieci giorni.

presentarsi nel Teatro di S. Salvatore l'anno 1697, secondi impressione dedicato all'Illustriss, ed Eccellentiss, Sig. Conte di Manselt Principe di Fondi, Grande di Spagna, Candel Toson d'oro &c. In Venezia 1697, appresso il Nicolini ed in fine della Dedicatoria le due lettete A. Z. che significano il nome dell' Autore ch'è il Sig. Apostolo Zeno.

nel Teatro di S. Angelo l'anno 1698, consecrato a sua Escellenza il Sig. Carlo Conte di Manchester Visconte di Mandevil &c. &c. &c. In Venezia 1698, appresso il Nicolini in 12. \* Anche questo Drama è del Sig. Apostolo Zan

come si vede dal fine della Dedicaroria.

. . . . . Gl'Inganni, felici Drama per musica da recitar fi nel Teatro di S. Angelo l'anno 1696, confectato all'Illastriss. Sig. Don Francesco Girolamo Cravena Marchese di S. Giorgio. In Venezia 1696. presso il Nicolini in 12.\* Anche questo bellissimo Drama è componimento del mede fimo Sig. Apostolo Zeno, ed in fine della Dedica vi fi leggono le due solite lettere A. Z. A questo gentilistimo Sig. mi confesso obbligatissimo e devoto Servidore; Sento che darà presto in luce astre sue elaboratissime fatiche, su se quali, [ stimo che sarà grata a miei Lettori la notiris dell'opera sopra della quale ora incessantemente s'affatica] è l'Istoria Universale Cronologica di tutti i poeti Italiani, nella maniera appunto ch'il Vossio ha fatto de Poeti Gred e Latini, ed il Crasso de' soli Greci, ancorche con metodo assai diverso; Edoltre a questa, che sarà opera grande, sta, per non dar alla sua mente un sol momento di riposo, compilando la Biblioteca de gli Scrittori Veneziani, con ampe e belle notizie di loro Vita, Dottrina, e condizione. Opera già meditata da me, ma da' colpi di mia discortese fortuna, inselicemente trascurata, e derelitta; ed în oltre dară fnori

Z E

fuori molti altri Drami come il Faramondo, Il Lucio Vero, L'Antioco; Il Temistocle, &c. tutte opere Eroiche.

. . . . . L'Incendio Veneto Rime d' Apostolo Zeno dedi. Sc. XVI. cato al Serenist. Marcantonio Giustiniano Principe di Venezia. Ivi presso il Bosio in 8. \* Opera giovanile e da sui

composta in età d'anni sedici.

. . . . . Griselda Drama per Musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Cassiano l'anno 1701, confacrata all'Illustriffimo Signor Antonio Ballarini Ministro dell'Altezza Serenissima di Modona. In Venezia 1701, per il Nicolini in 12. Quetto bellissimo Drama è componimento dell'eruditis-

fimo e gentilissimo Signor Apostolo Zero.

. . . . Lucio Vero Drama per Musica rapresentato nella deliziofissima e vaghissima villa di Pratolino. In Pi-Sc. XV. renze nella Stamp. di S. A. Reale appresso Antonio Brigonzi 1700. in 8. \* Questo bellissimo Drama che con tanta magnificenza e maggior applauso s'è recitato nella Real villa di Pratolino il mele di Settembre 1700 è se pur non erro componimento della gentilisse spiritosissima penna del mio sempre riveritissimo Sig. Apostolo Zene al quale mi confesso

perpetuamente obbligato.

.... Lettera discorsiva di Apostolo Zeno Nobile Cretele, e Cittadino Originatio Veneziano, al Sig. Abbate Giusto Fontanini Bibliotecario di S. Em. il Sig. Card. Giuseppe Renato Imperiali, intorno alla grand'Opera delle Meditazioni Filosofiche del Sig. Bernardo Trivisano Patrizio Veneziano, con la quale occasione si ragiona parimente della origine, e degli Uomini Letterati della Pamiglia Trevifana. In Venezia 1716, appresso Anton. Bortoli in 8, grande . \* Il Sig. Zeno non abbifogna delle nostre Iodi . Quanto io gli sia tenuto ne hò detto assai nella Prefazione della Scanzia XVII. allo stesso dedicata. \*

ZEN ( Pierangelo ) Congregabuntur Aquilæ &c. & Luna Se. XX. non dabit lumen suum. Matth. 24. Quadernari in Lingua Dott. Nit. Venezziana alla S.S. Lega contro il Turco in 4. \* Questi graziolissimi, e sensatissimi Quadernari sono dell'Illustriss ed Eccel. Sig. Pier Angelo Zen, Nobile Veneto, ed avvocato famolistimo, come in parce si può conoscere dalla Cifra di

Lettere che è in fine di essi gli quali principiano.

Tomo IV. Ccc Adef-

386 Z E

Adesso si la sacra Colleganza

De l'Aquila Imperial, della Romana,

De la Polaca, e della Veneziana,

Mette'l Mondo Cristian in gran speranza;

Perche nell'Euangelio trovo scritto,

Che se l'Aquile insieme se raduna,

Sia per mancar il lume della Luna,

Cuil sarà, che Cristo ne l'ha ditto.

Sc. XVIII. ZENILLI (Diego) Confermazione d' una Sentenza del Sig. Gio: Alfonso Borelli Med. Matematico dello Studio di Pisa, di nuovo contradetta dal M.R. P. Fr. Stefano degli Angeli Matematico dello Studio di Padova nelle sue terze considerazioni, prodotta da Diego Zerilli. In Napoli per Lodovico Cavalli 1668. in 4. \* Era assai giovane il Signor Dottor Zerilli quando diede in luce questo suo dottissimo Opusculo. Ora è un de' maggiori ornamenti dello studio Pisano, ed è con ragione amato, e stimato da chi che sia, toltone alcuni pochi, che non conoscono, o singono di non conoscere il merito di esso.

Sc. V.

ZETTI ( Alessandro ) Epitalamio nelle felicissime Nozze de gli Iliustriss. Sposi March. Michiel Sagramosa e Contessa Bianca Bevilaqua di Alessandro Zetti. In Firenze alla condotta 1676. in foglio \* L'Autore di questo nobile Epitalamio ha ancor esso la fortuna solita de gli studiosi nel Mondo sperimentata qual suol essere ricchissima di fatiche, ma di promi scarsissima.

Se. VII.

A trionfi immortali di Gio: 3. Re di Polonia per le sue gran vittorie riportate nell'Austria contro l'Ottomano Oda di Alessando Zetti Fiorentino dedicata all'Illustriss. Sig. Marchese Luca de gli Albizzi Maestro di Camera del Sereniss. Prenc. di Toscana. Firenze alla condotta 1683, in sol.

\* Spero che l'Autore sia presto per risolversi di ristampar con questa bellissima Ode l'altre che sono già impresse su solume, del quale anche a suo tempo vedransi in suce alcuni eloquenti e dotti discorsi sacri.

Sc. IX. . . . . . Epitalamio per le nozze del Screnissimo Ferdinando Principe di Toscana, con la Serenissima Violante Beatrice Principesta di Baviera Autore Alessandro Zetti Accademico Apatista.

tista. In Firenze 1689. nel Garbo all'insegna della Stella in 4. \* Anche nella quinta Scanzia ebbi fortuna di registrare un componimento di questo ottimo Signore. In questo Epitalamio s'offervi la proprietà de titoli aggiustatissimi non come

in altri si leggono coll'aggiunta d'epitetti improprii.

. . . . . Can zoni Spirituali da cantarfi nella Congregagazione de'Sacerdoti Fiorentini fotto l'invocazione della Ver- Sc. XI. gine Madre nell'andare alla santa Casa di Loreto l'anno 1692. dedicato all'Illustrissimo Sig. Carlo Ughi. In Firenze per Cefare e Francesco Bindi in 12. Queste non men belle che divote Canzoni fono componimenti del dignissimo Sig. D. A-Iessandro Zetti come si vede dal sine della Dedicatoria di esse. Io mi trovava in Loreto quando questa devota Compagnia comparve. Fece l'entrata con somma magnificenza e devozione a fegno che edificarono tutte le città per dove passorono. Erano 44. Sacerdoti in cotta con fantocchino, Eordone, e Capello alle spalle, tutti in veste talare, e su molto lodata la maniera, e il portamento di essi.

ZINANO (Gabriello) L'Amante overo follevazione della Bellezza dell'Amata alla bellezza di Dio di Gabriele Zina- Sc. II. no al Sig. Duca di Mantoa. In Reggio appresso Hercoliano Bartoli In 8.

. . . . . L'Amata o vero della Virtà Herojca di Gabriele Zinano al Sereniss. Sig. D. Ranutio Farnese Principe di Parma . In Reggio per Hercoliano Bartoli 1591. in 8.

. . . . . L'Amante secondo o vero arte di conoscere gli adultori di Gabriele Zinano all'Illustriss. e Reverendiss. Sig. Card. Montalto. In Parma apresso Erasmo Vietto 1591 in 8.

..... Conclusioni amorose di Gabriele Zinano all' Il-Justriss. Sig. mio Colendiss. il Sig. Co. Hipolito Visdomini Generale di S. R. C. in Avignone. In Parma per Erasmo Vioto 1591, in 2.

..... L'Amata Seconda, o vero delle cagioni natura- Sc. VI. li d'Amore di Gabriele Zinano : Parma per il Viotto 1991.

..... Le due Giornate della Ninfa, overo del Diletto, e delle Muse di Gabriele Zinano al Serenissimo Gran Duca di Tofcana: In Reggio per Hercolano Bartoli 1590. in 8.

. . . . . Il Soldato, o vero della fortezza di Gabriele Zi-

Ccc

nano, al Serenissimo Signor Duca di Parma; In Reggio per Hercoliano Bartoli 1591, in 8. Nella Seconda Scanzia inserii alcune opericciuole di questo Autore, adesso ho notate di esso tutte quelle che a mia notizia son pervenute.

ZO

ZOBELLI (Federico) Friderici Zobelii Serenissi. Friderici Ducis Holsatiæ Hæredis Norvegiæ Archiatti p. m. Tartaralogia Spargyrica, seu medicamentorum ex Tartaro in laboratorio Gorterpiensi paratorum sideles descriptio e Bibl. Giorgi Wolfgangi Wedelii. Jenæ Typ. Golbrerianis 1680. in 12.

ZONELLI (Piergiacomo) Petri Jacobi Zone li Carmagnolensis Art. & Med. Doct. Commentarius de Pestilenti sutu, in quo quidquid ad pestem curandam attiner clarissime continetur, nunc in lucem editus. Venetiis apud France

Portinarium 1557. ju 8.

Sc. X,

T ZONI (P. Antonio) P. Antonii Zoni Hieronymi filii Orațio în funere Serenist. Venetiarum Principis Leonardi Donati habita în sacra Gemellorum Æde XII. Kal. Augufii anno 1612. Venetlis 1612. apud Thomam Balionum in 4

Sc. XIX. G. Cate. Di Cafadeo Sem. Cafenat. Magistro Eruditissimo Salut. Joan nes Baptista Zongbus. Cesenat Typ. Demetrii Digni 1706 in fol. \* Questa è una Lettera Apologetica del Sig. D. Gio Battista Nucci Maestro primario delle Scrole pubbliche, scritta sotto nome di un suo Scolare in disesa d'un suo Sonetto dato alle Stampe dallo stesso Nucci l'anno medesimo. Altrove savellando di questo Soggetto dirò cose, che paramo incredibili, e pur vere.

sc. XVII. ZOPPI (Girolama ) De ludo Hieronymi Zoppii Bononiensis Oratio. Bononiæ apud Faustum Bernardum in 4.

Sc. VIII. Zorla Ambasciator di Crema nella creatione del Serenss. Principe M. Pietro Loredano. In Vinegia al segno del Pozzo in 4.

Sc. XVII. pi Trattato di Mossimiano Zovana Medico Ravennate, nel quale si dimostra che con quello si possono curare un'insinito numero di mali, che molestano l'uomo. In Bologna 1650, presso Gio: Battista Ferroni in 4. \* Un Trattato as-

2 O 389
fai grande fece sopra il ¡Tabacco anche lo Stella stampato
in 8. \*, e il Ferrarese Batusfaldi ultimamente pubblicò un \* Saucass.
Ditirambo, che intitolò la Tabaccheide scherzo della sua
Musa e piu di diletto che d'utile.

## Z U

ZUCCOLO (Ludovico) Il Gradenigo Dialogo di Ludovico Zuccolo da Faenza All' Illustriss. Sig. Conte Alfonso Laderchi; nel quale si discorre contro l'amor Platonico, ed a lungo si discorre di quello del Petrarca. Bologna per il Sc. VIII.

Bellagamba 1608. in 8.

ZUCCONI (Ferdinando) La Gundenberga Tragicomedia Sacra per i Sigg. Accademici della Rettorica di S. Giovannino nell'anno delle nozze de Serenissimi Sposi Ferdimando terzo, e Violante Beztrice di Baviera. In Firenze mella Stamperia di Pier Matini 1690 in 12. \* Benchè in questa elegantissima Tragicomedia non vi sia il nome è però certo ch'ella è parto della penna del P. Ferdinando Zucconi della Comp. di Gesù. 5- I. tc. [¥. Teat. P. Bamb.

A CTA Confistorii publice exhibiti a S. D. N. Gregorio A Papa XIII. Regum Japoniorum Legatis Romæ die 13. Martii 1585. Rome apud Franciscum Zannetum in 4.

Axiomata Politica Gallicam ex D. Aubery Advocati Pulamenti Parisiensis & Consiliarii Regii tractatu, quem & justis Pratentionibus Regis super Imperium, & de praminentia Regis super Imperatorem inscripsie, ac sine pri vilegio Regis d. 19. Julii 1649. dato, hoc demum anno 1661. Lutetia Parifiorum apud Antonium Bertier in lucem edili, bona fide ad verbum excerpta, & cum ceteris gentibus, que rum interest, tum in primis Germanica Nationi ad conside randum propolita in 4.

Assedio e presa della Città di Strigonia dove s'intente G. D. tutto quello che si è fatto nell'Ungheria Inseriore dalli a Luglio fino alli 2. Settembre 1595. con i nomi de' moti e seriti, e Colonelli e Capitani di ciascheduna Nazione.

Fir. 1 (95. in 4.

Articoli accordati a nome del Re con la Regina Midida una parte, e il Card. di Borbone, e't Duca di Guiss un to per loro, che per gli altri Principi Prelati, Gentiluomi ni, città, comunità ed altri che anno seguito la loro putt-

Fir. per Fran. Dini 1588. in 8.

Sc. I. P. Bamb.

\$c. L

Acta Audientie publice a S. D. N. Paulo V. Pont. Op. Max. Regi Voxù Japoni Legatis Romæ die 3. Novemb in · Sc. VII. Palatio Apostolico apud S. Petrum exibitæ 1615. Roma apud Joannem Mascardum 2615. in 4. \* A nome del Sommo Portefice, rispose Monsig. Pietro Strozzi allora Segretario Apstolico Domestico come puo vedersi a car. 12. dell'Opuscub

Apologia ab uno e Socierare Jesu composita pro eadem Societate ex Boemiz Regno, ab ejusdem Regni statibus Religionis sub utraque pub. decreto immerito proscripta Anno 16.8. 19. Julii. Vienna Austria & Bononia Typ. Sebastiani

Bonomi 1619. in 4.

ACCADEMICO (Geleste) Il Cielo Epitalamio nelle not ze de Molt' Illustri Sig. Gio: Marganucci, & Orfola Eugeni Sc. 11. dell' Accademico celefte aliudendo all' arme . In Perugia preffo

presso Anibale Alvigi 1627. in 4.

ARENIF (Otonali) Pentateuco Politico overo cinque difinganni, Spada, Tamburo, Pifero, Scudo, e Tromba al Duca di Ghisa per l'invasione del Regno di Napoli l'anno 1654, dal proprio al nostro Idioma tradotto da Arenif Otonali Turco satto Cristiano In Tutuan, e di nuovo nell'Aquila per Gregorio Gobbi 1655, ad instanza de gli Eredi di Gio: Battista Barone in 8.

Alexandro Principi Ursino Card. Ampliss. Leg. Vigilantissimo, & toti ejus herolez agnationi data, seu potius iterata adscriptio Civitatis ex S. C. Faventino Kal. Decemb. 1621. in 4. Faventiz ex Typ. Georg iiZarafall. ¶ Era sot-

to i certi attribuito all'Orfini.

ACCADEMICI NOTTURNI (di Bologna) Corona di cose, Sc. III. tessua in lode di Rosato Rosati Rettore del Collegio di Mon-

talto di Bologna il primo di Maggio 1590. in 4.

ACCADEMICO (Delio) Oratione dell' Accademico Delio da lui recitata nell'Accademia in morte del Sig. Gio: France-fco Musato con alcune composizioni latine di diversi nel medesimo soggetto. Padova 1614. in 4.

ACCADEMICO ( Estatico ) Oratione dell'Accademico Eflatico Insensato in lode della Santissima Casa Lauretana . Fer-

mo 1591, in 4.

Apparato fatto in Bologna per la venuta di N. S. Papa Clemente VIII. dedicato agl'Illustriss. Signori del Reggimento di Bologna da Vittorio Benacci Stampator Camerale 198, in fogl.

Applausi nel Dottorato dell'Illustriss. Sig. Teodoro Liberti-

ni d'Ascolì. Bologna 1613. in 4.

Applausi Poetici nel felice ingresso dell'Illustriss. Sig. Rettore del Collegio Montalto il Sig. Prospero Ferretti Gentiluo-

mo Reggiano. Bologna 1623. in 4.

App auso pietoso d'un nobil Coro d'Illustris. Poeti al B. Luigi Gonzaga Vergine Angelico, già Principe del Sacro Romano Imperio, e Marchese di Castiglione, poi Chierico Religioso della Compagnia di Gesù nell'occasione de sacri e sor lenni onori della Santa Messa e divini Ustizii ultimamente ampliatigli dal Santiss. N. S. Papa Gregorio XV. e prima concessigli da Paolo V. S. P. suo Predecessore, publicato da un un Sacerdote divoto servo del Beato. In Milano per Pandolso Malatesta 1622, in 12.

Affetti Offequiofi delle Muse di Perugia ne'la partenta S:. IV. del Signor Francesco d'Andrea Napolitano: Perugia 1672. in 4-

Anno secolare festa solennemente celebrata dall'Illustriffina Sc. IV. Città di Torino alli 6. di Giugno 1653, che fu l'anno dugente 5. M. N. fimo doppo il famoso miracolo del Santissimo Sagramento.

Torino 1643. in 4.

Sc. VII. A. M.

ANIMOSO ( Accademico Gelato ) Pompe funebri nell'ele Sc. IV. quie dell'Illustriss. Signor Senatore Berlinghiero Cesti celebre te dall' Accademia de Signori Gelati con l'Orazione dell' 🕸

mojo: Bologna per li Manolesti 1675, in 4.

Articuli Pacis inter Serenissimum, ac Potentiffimum Pris cipem, ac Dominum, Dominum Carolum ejus nomins Sc. IV. S. M. N. fecundum Magne Britannie Regem ab una , & Cd fos ; ac Præpotentes Dominos Ordines Generales Fæder raturum Belgii Provinciarum ab altera parte conclufæ: lir gæ Comitis apud Hillebrandum a Wocue, Celforum ac Pre potentum Dominorum Ordinum Generalium Ordinarium Typographum 1667. in 4.

Anima Patris Lupi Monachi Christiani S. T. Doctoris Pre-8c. 18. marit, Professoris Regii. Quæsita & inventa per quemdin A. N. Alerdinum. Quærendi occasionem præbuit partemia. Ingir tis fervire netas. Anno Domini 1681. in 8. \* Fin qui ma hò possuro saper chi sia l'Autore di questo ingegnesissimo e gratiolissimo Opusculo che da celebre letterato è d'Ante fa stato trasmesso all'eruditissimo Magliabecchi. Nel fine "

fono alcune cose intorno al Padre Gabrielis.

ACCADEMICO ( Ardeva ) 11 Sacro Presepio di Chi fto, Canzone dell' Accademico Ardeva Toffero. All'Illufine Sc. VI. simo Signor Gio: Nicolò Cavana Gentiluomo Genovese. la Genova per Pietro Giovanni Calenzani 1663. in 4.

Applausus Poeticus in felicissimo Doctoratu per Illustra

D. Caroli Aroldi ex Cafale majori: Bononiæ in 4.

ACCADEMIA ( de Curiosi Litera subjectissima supplice ad Illustriff. D. Raymundum S. R. E. Comitem nunc Se reniss. Principem de Montecuccoli pro suscipiendo S. R. l. Accademia Curioforum Protectoratu, una cum grat.olifficia responso & devotissima Gratiarum actione anno 1678. in 4 \* Tutto il Mondo letterato è in obbligo di favorire que'dottissimi e cortesissimi Signori Accademici curioli della Natura che

che fino ad ora hanno dato in luce con tanto utile della Repubblica Letteraria molti pregiati volumi, ripieni d'eruditiffime e curioliffime offervazioni. So che tal volta qualcheduno ne parla altrimenti, ma questi però non averebbe ardimento di scrivere una sol riga contro di essi.

Applaulo delle muse nella Laurea dell'Illustriff. Sig. Con- S. G.

te Gio: Antonio Serbelloni. Perugia 16 (r. in fol.

Applauso per il Molto Reverendo P. D. Diodato da Pe-Iago Abate Vallombrofano Predicatore nella Cattedrale di Pavia nel 1618, fatto da diversi Signori dell'Accademia Affidata di Pavia . Ivi 1628. in 4. \* Di questa virtuosissima Accademia mi riferbo il favellarne in altra Scanaia con il ragguaglio dell'opere date fuora da que'Signori Accademici, le quali sono in buon numero, e degne di memoria.

L'Armonia de'Cigni per il terzo felicissimo ingresso dell' Il- Zan-Justrissimo Sig. Marchele Senatore Antonio Lignani al Gonfalonierato di Giustinia nel 6. bimestre del corrente anno : Bologna 1686, in 4. \* Son varj componimenti del Sig. Cavag. Carlandrea Sinibaldi , del Sig. Co: Agefilao Marifcotti, del Sig. Girolamo Arnolfini, e d'altri pellegrini, ed eleva-

vatissimi spiriti in lode del Sig. Gonfalonier Lignani.

ACCADEMICO ( Incognito ) Considerazioni sopra il Discorso del Sig. Galileo Galilei intorno alle cose, che stanno full'acqua, o che in quella si muovono, dedicate alla Sereniss. D.M. Maddalena d'Austria Gr. Duchessa di Toscana, farte a difesa e dichiarazione dell' opinione d' Aristotile da Accademico Incognito. In Pila apprello Gio: Battiffa Boschetti e Glo: Fontani 1612. in 4. \* Dedicò queste considerazioni il Signor Arturo Panocchieschi de'Conti d'Elci, e nella Dedicatoria scrive, che l'Incognito Autor d'esse, le avea spiegate in lingua latina; Non accenna però se la traduzione, che si vede stampata sia sua o d'altri. E' ben vero che da alcuni appattionati fu adoprata, ed adufata ogni arte per supprimere quest'Opuscolo, ond'è ch'e rarissimo.

ACCADEMICO ( Innominato ) Invetiva dell' Accademico Innominate contro Curculione. In Francoforte per Crefcenzio Acquaviva 1628. in 4. \* Dalla lettura di questo grazioso Opuscolo si vede la Critica che dà l'Autore sotto nome di Curculione ad un Poeta gonfio strampalatamente ed ama-Tomo IV.

dor (olo de' propri componimenti, o vogliam dire Narcifi d'Aganippe col dispreggio di tutti gli altri, perchè con tutti voleva attaccaria, vi son bellissime sferzate, del qual fu detto sorse dal medemo, oda un altro in questo proposito:

Vedi Curculion che s'accapiglia Co' Letterati, e che le dure zampe

Sciupa il fien di Parnaso, e lo scompiglia.

ACCADEMICO (Veridico) Applausi Nuziali agl'Ime nei degl'Illustriss. Sig. Sposi Co: Gio: Andrea Molza, e Contessa Giulia Maria del Prato. Dedicati al Reverendiss. P. Abate D. Angel-Maria Arcioni da C. M. Accademico Veridico. In Perma per il Viotti 1670. in 4. \* Dignissimo Pre lato era il P. Abate Arcioni, e dalla sua infinita cottessa ho molte grazie e savori ricevuti.

Se. VIII. Argomento del Mimo, che si recita in Collegio Romano della Compagnia di Gesù nella distribuzione de'premi alli scolari di Retorica, Umanità, Gramatica con un breve racconto atto per atto, scena per scena de' personaggi ch' escono a parlare ad sstanza del Sig. Francesco Lucini Convictore del Sem. Rom. In Roma per Giacomo Mascard 1616. in 4.

Assedio e presa della Città di Strigonia dove s' intende ce. VIII. tutto quello che si è satto nell' Ungheria inferiore dalli 2 di Luglio sino alli 2 di Settembre 1695, con i nomi de morti e seriti, e Colonelli Capitani di ciascuna Nazione, stampata in Roma eristampata in Firenze alle Scate di Badia.

Accoppio Armonico di S. Cecilia con San Filippo Neti.
A. M. Dramma Mulicale da cantarfi la fera in cui ricotre le fella della medefima Santa, e s'apre il nuovo Oratorio da' Padri di esso in Perugia l'anno 1689. Dedicato a Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Luc' Alberto Patrizi Vescovo di essa Città: In Perugia pe'l Costantini 1689. 4.

Sc. 1X. Advertencias de las Ceremonias, que han de observar los Religiosos, quando los Serenissimos Segnores Principes estran en el Convento de S. Pedro de Alcantara de la Ambrosiana. En Florencia por Antonio Navesi Impresor de S. A. S. 1688, 4.

Autumnus, sive Virginis Patrone Nativitas in Collegio Seminarii Perusini laudata A.D. 1688. Illustr. ac Reverendist. D.D.

395 Lucz Alberto Patritio Epilcopo: In Augusta Perusia apud Franciscum Desiderium: In 8.Son componimenti Latini di diversi.

Amnestia Britannica continens edicta duo Serenissimi Regis Magnæ Britanniæ tranquillandæ Angliæ viam commo-SanXI. ilrantia juxta exemplar Oxonienie. Anno 1642. in 4. \* Fu poco giovevole a quel Monarea procurar la tranquillità de' tre Regni, mentre quelli erano in continua agitazione contro di lui.

Applausi Poetici nell'ingresso del Rettore del Collegio Montalto il Sig. Prospero Perretti Reggiano. In Bologna per

Clemente Ferroni 1623. in 4.

Alle glorie immortali del M. R. P. Giuseppe Antonio Conti Lucchese della Congregazione della Madre di Dio celebre Predicatore nella Collegiata di S. Maria Maggiore

di Bologna l'anno 1692.

Applauli Poetici de' Convittori del Collegio Sinibaldo Lucchefe. In Bologna per Piermaria Monti 1692. in 4. \* Son Poesie Toscane e Latine di diversi bell'ingegni, in lode del detto P. Conti celebre Orator fagro, e mio riverito Padrone, e Signore, amando io sempre di cuore i Letterati degni per mio naturale inflinto. Oltre a queste Poesie ne furono stampate ancora altre da vari Autori in fogli aperti, e fra esse uno nobil Sonetto del Sig. Bonomi.

Anonimo, Oppozioni dell'Anonimo al Sonetto del Neri Nel centro Ge. con le risposte dell'Autore Scherma Letteraria dedicata al genio erudito dell'Illustriss. Sig. Abate C'audio Pontana Dottor Col'egiato. In Bologna per gli Eredi

del Sarti alla Rosa 1687. in 12.

Apophtegmata Philosophorum Grzcolatina ex Plutarco selecta una cum tabula Cebetis. Ingolstadii ex Typogr. Ada-

mi Sartorii 1597. in Iz.

Applaufi, Poetici nell'esporsi il corpo della gioriosa S. Argiride Martire nella Chiefa di Classe di Ravenna de'Monaci Camaldolenfi all'Eminentiff. e Reverendiff. Principe il Sig. Card. Cybo Vescovo di Jest. In Ravenna appresso gli Eredi del Giovanelli Stamp. Camerale 1657. in 12.

Applausi Poetici al valore del Serenissimo Francesco Morouni Generalissimo dell'Armi Venete assunto Doge mentre colla Spada allamano fugaya e trucidava l'inimico Ottomano

 $\mathbf{D}\mathbf{d}\mathbf{d}$ 

396 nel Regno della Morea, recitati da Signori Accademici Defunici nel Palazzo della Serenistima Repubblica di Venezia in Roma li 14. Giugno 1688. Accademia gia eretta dell'Illustriff. Sig. Pietro Ottoboni nob. Veneto dedicati all'Illo striff, ed Eccellentiff, Sig. il Sig. Cav. Pietro Morofini Ne pote di sua Serenità. In Roma per Gio: Vanucci 1688. in:

ANIA ( Steffalide ) Vallestain Incolpato di Asia Stefa lide con Privilegio. Non v'è anno, nè luogo di stampa. Abrege de l'Inventaire du Thefor de S. Denys, ou'les per Sc. XII.

A. M. ces sont miles en l'ordre suivant; les quelle on montre en chique Armorire, pour la fatisfaction des Persones curienses. Paris fait ee premier may 1658. in \$.

METODO dell'

Mand.

ACC DEMIA ecclesiaftica che si averà in Bologna in 🗯 di Monfignor Arcidiacono Antonfelice Marfigli nell' 🚥 2694. In Bologna per gli Eredt Pilarri 1694. in fogl.

Clementiff. Sacræ Gefarese Majethati indultu eum Ile firiff. & Magnificus Dn. Lucas Schrockius Med. Doct. Se Cm. Mai. Archister Ejuldem Personz imperialis Medicus S. R. I. Czsareo-Leopoldinz: Acedemiz Naturz Curiofona PRÆSES unanimi Academicorum suffragio eligeretur Cor dignos hos meritis honores gratulabantur ejufdem.

Academiz College Uratislavienses. Uratislaviz in Herdum Baumanniorum Typographia exprimebat Jo: Guath

sus Rorerus: Anno 1694, in foglio grande.

Soteria Viro Illustri Antonio Magliabechio Serenifica Sc. XIII. Mag. Herruriæ Ducis Confiliario & Bibliothecario celeber mo splendidissimoque, quum ex dissicillima sebri selicita convaluisset Nonis Decembris Anni 1694, honoris & cults ergo Lipliz transmille ab Actorum Eruditorum Collectorius Interprete Jo: Georgio Pritio-Lyplin typis Goezianis in 4. Son verfi Latini belliffimi, ed elegantiffimi, che tutta quell'infigui e celebre Accademia ha inviato al Signor Magliabechi-

Applaufa alla facondia fingolarissima del molto Rev. ? Sc. XIII. D. Giacomo Daloglio della Congr. di Somafca Predicatore dottiffimo nella Cattedrale di Ferrara la Quarefima dell'an no 1693. raccolti dall'aggradimento universale. In Ferrari 3693. per Antonio Carrara in 4. \* Sono varj componimenti di diversi begli spiriti in lode del sopradetto dottissimo Padre.

Apo-

\_\_\_\_

Apologia della Verità in risposta di certa Scrittura uscita se, XIV. co'i titolo d'Instruzione alli RR. PP. Abati Casinensi per l'intelligenza della Bolla di Paolo V. sopra la distribuzione de'gradi della Congregazione Casinense. In Modana per Antonio Capponi, e gli Eredi Pontiroli stampatori Vescovali 1696. in soglio.

Applausi del Panaro per la liberazione di Vienna, e Vittorie ottenute dall'armi Cristiane contro il Turco, all' Illustrissi. Sign. il Sig. Co: Lionardo Coccapani. In Modana per Domenico Degni 1683 in foglio. Son vari compo-

nimenti di diversi pellegrini ingegni Modanesi.

Arco Trionfale di Poetiche figure eretto in Parnaso alle glorie di S. Giustina Verg. e martire, per la solenne translazione del suo Corpo in Perugia, nella Chiesa del Monasterio delle Monache di S. Lucia: Vide Arcum & benedic eum qui secit illum, valde speciosus est in splendore suo. Eccl. cap. 43. n. 12. \* Anche questi sono vari componimenti di Poeti Perugini la maggior parte, fra quali v'è il. Sig. Conte Diccolò Montemellini.

Lettre de l'Abbè D. \*\*\* aux RR. PP. Benedictinis de la Congregation de Saint Maur, sur le dernier Tome de leur Edition de Saint Augustin 1669. in 12. \* Nel principio di questo Opusculo si leggono le seguenti parole: Avertissement du Libraire. Cette Lettre a este escritte en latin par un des plus considerables Abez d'Alemagne, & l'Imprimeur a erà obliger le public la faisant traduire, &c. Pacilmente sarà cosa vera: ma però io in lingua latina non l'ho mai veduta.

Lettre d'un Teologien a un de ses Amys. sur un Libelle qui a pour titre: Lettre de l'Abbè \*\*\* aux RR. PP. Benedictins della Congregation de Saint Maur sur le dernier Tome de leur Edition de Saint Augustin 1699, in 12. \* Nelle sopradette due Lettere mancano li nomi dello Stampatore, del suogo dell'Impressione, e degli Autori stessi.

Artesii Arabis Philosophi Liber Secretus: nec non Saturni Trismegisti, sive Frattis Helize de Assisio Libellus: Quorum primus magicum ignem ab omnibus occultatum aperit. Alter operandi modum arte docet. Quibus accesserunt alia nondum impressa Francosurti apud Jenisium Anno 1685.

Sc. XV. S. E.

L'Amor Diviso trionsante nella morte di Cristo, Ortorio composto da un Devoto, e posto in musica da France se Mancini, da cantarsi nella Ven. Archiconfraternità del la pietà della nazione Fiorentina in Roma per sa quanta Domenica di Quaresima dell'anno del Giubileo 2700. In Roma 1700, nella nuova stamperia di Lucantonio Chracas mit

Ad Divum Julium II. Pont. Max Thamiræ Æglegha Se XVII. quatuor. \* Non vi è luogo dell'impressione nè l'auno-Giulio II. su eletto nel 1503, regnò dieci anni; ond'è atdibile che in quel tempo fossero composte e stampate.

Urania, Panegirico dell'

ANIMOSO Accademico Selvaggio. All'Illustrist. e Revetto dist. Sig. Card. Gaerano Arcivescovo di Taranto suo Signore. In Bologna per Victorio Benacci 1616, in 8.

Applausi Trionsali cantati nell'Oratorio de RR. PP. della

Comp. di Gesù per la Canonizazione di S. Francesco Borgia.

In Fercara per Giulio Bolzoni in fol.

Avvertimenti per sanare gl' Insermi del mal contaggioso con nota particolare de' veri medicamenti esperimentati negl' ultimi giorni, che su la peste nelle Città di Terraserma nello Stato Veneto, posti in suce in detta Città l'anno 1630, per benesizio universale, e satti poi ristampare in Genova dall' Abbate Marcantonio Rosso Napolitano. Dedicati al Sig. Fessice Busile Eletto degnissimo del sedelissimo Popolo di Napoli. In Genova per Benedetto Guasco 1656, in 4.

Apparato funebre dell'Anniversario di Greg. XV. celebrato Sc. XVIII.

in Bologna a 24. Luglio 1626. dal Cardinal Ludovisio. Bolo-

gna per Vittorio Benacci in 4-

Acta Cause Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium Complectentia. I. Mandatum, seu Edicum D. Caroli Maigrot Vicaru Apostolici Fokiensis in Regno Sinarum nunc Episcopi Cononiensis. II. Questra ex eodem mandato, seu Edicto excerpta Sacre Congregationi Romane, & universalis Inquisitionis proposita. III. Responsa data iisdem Questris a Prestata Congregatione. IV. Decretum a D. N. D. Clemente Divina Providentia Papa XI. in eadem Congregatione die XX. Novembris 1704. editum, quo dicta Responsa confirmantur, & approbantur. Forolivii apud Gherardum, & Merendum 1709. in 4. \* Delle Controversie della China, o per sua cagione nate, e ventilate altrove se ne dirà il di più.

Androgenes Hermeticus in duobus Opusculis seledissimis, nempe Minera Philosophorum: brevis Libellus Incogniti Autoris, in quo tamen multa, que in tot Libris Philosophorum occultantur, ex tenebris in sucem revelantur. \* Mancano l'anno, e'l suogo della Stampa. \* Queste rivelazioni sono più oscure delle cose rivelate, e senza l'une, e l'altre la Fisosopia non è men bella, e più d'assai intelligibile.

Animadversiones humanissime a duobus doctifimis Viria secundum dici ad Seraphinum Pasolinum Auctorem transmissim cum ejuschem Auctoris responsionibus. Bononiæ typ. Jose-

phi Longi 1676.

Antidotarium Romanum, seu modus componendi Medicamenta, que sunt in usu: Opus Pharmacopolis non minus utile, quam necessarium. Ad Gregorium XIII. P. O. Max.

e. viv

400

St. XXG

Venetiis apud Joannem Martinellum Parmenfem 1581. in ta. L'Europa regnante, riconoscente, & obbligata delle alte A. Vallifa. fue gioje all'Eminentifs. Sig. Card. Acquaviva, venerato, el applaudito Paraninfo delle Nozze Reali di Filippo V. Re del le Spagne con Elisaberta Principella di Parma.

> . Accademia solenne giuliva di Lettere, e d' Armi tenun nel Ducale Collegio de' Nobili di Parma, dedicara in segui di riverentissimo osseguio, e venerazione a S. Eminenza. li

Parma per Gioseppe Rosati 1714. in 4.

Sc. XX. Ab. Bacelo

Appendix ad Nodum Sfondracianum: five Litters: Pamlorum fine Baptismo mortuorum scriptæ e Limbis ad se quietis pertutbatores. Colonia Aggrippina apud Servation Noethen. 1698. in 16. \* B'una graziola Apologia di quini aveva scritto il celeberrimo Cardinale Sfondrati nel nodo sor to in riguardo de' Bambini morti senza Battesimo. In clif recano le Autorità di celebri Scolastici per lo Limbo, e pe

la felicità naturale de' fuddetti Bambini. \*

Avviso alla S. Chiesa Cattolica intorno ai due Libretti de la Lettera Apologetica, e della Giunta di Grisofano Culir cleți; cioè del P. D. Gian Grisostomo Scarso Monaco Bir liano Galabrefe, convinto come sospetto de Vehementi à Gianfenismo da un Religioso Zelante . In Cosenza per li fonso Lelli 1712. in 16. \* Il Padre Scarso aveva prese di mo te brighe, dalle quali stimò bene di recedere. Fra l'alment vi stata quella di rendere sospetta l'edizione di S. Agostini de' Benedettini. L'Autore di quest' Opuscolo, che certame te non è Benedettino, rivolge bravamente l'accusa a dami dell' Accufatore . \*

Sc. XX.

Azioni memorabili del famoso Cane, chiamato Tatomi G. Lanz. celebrate in versi, ed in Profa a soddissazione de' Cunosi col suo Testamento. Istoria vera, e dilettevole dedicata valorofo Toffolo, Cane dell'Illustrifs. ed Eccellentissimo S. gnore Gio: Lando Procurator di S. Marco. In Venezia per Girolamo Albrizzi. In 4. Era Taccone di questo Stampito re, e le sue azioni sembravano eccedere la Stera Brutale. V'è che mi propone Cane più giudiziolo del qui descritto; fopra cui mi si dice, che ciò fusse per essere stato fatto si levare da Cavaliere, bizzaro Filosofante, col latte di una por yera Donna, cui poppava come se susse staro un Bambinello. Sc

Å 40I

Se col latte umano possa un Bruto arrivare a tanta saggezza, io ne dubito molto. \*

L'Agnello Eucharistico adorato. Argomento del sacro P. Bamb, Teatro aperto nel Tempio del Giesù ad onore dell'augustissimo Sacramento da' Signori della Congregatione dell'As-

funta l' Anno Santo 1675.

Articuli pro verificatione excellentiz Pidei sanctitatis & exemplaris vitz bon. memoriz P. F. Marci de Marthenisio Ord. Przd. sacrz Theologiz Professoris, olim in Romana Curia totius Ordinis przdicti Procuratoris Generalis, necnon & Gratiarum, & Miraculorum ejus intercessione patratorum II. b. 19. car. 191.

Applausi delle Muse consagrati alla Santità di N. S. Clemente IX. per la sua Assuntione al Pontificato. Anno 1667.

II. b. 23. car. 121.

Articoli e Conditioni sopra quali li Mercanti Negotianti del Regno supplicano humilissimamente il Re (di Francia) d'accordargli la sua dichiaratione & le gratie in essa contenute per lo stabilimento di una Compagnia per il Commercio dell'Indie Orientali l'anno 1664. Il. b. 21. car. 343. Il. b. 30. car. 107.

Applauli di Felfina nel felicissimo passaggio della Serenissima Macstà della Regina di Svetia. Anno 1655. Il. b. 19.

CAT. 177.

Festivi Applausi satti nella Sapienza, Collegio Romano, & altri luoghi di Roma alla Sereniss. Christina Regina di Sve-

tia &c. Anno 1656, IL b. 11. car. 21.

Avviso della presa della Città di Nuis vicino a Colonia; fatta dall'Altezza del Serenis. Alessandro Parnese Prencipe di Parma Capitano Generale di S. M. Cattolica il di 26. Luglio 1586. II. b. 17. car. 48.

Avviso degli assatti dati alla Chiusa dalli Heretici usciti di Ginevra. E la valorosa disesa del Sig. Governatore di essa. Con la Rotta datali dalle genti del Serenisa. Duca di Savoja

li 22. di Aprile 1589. H. b. 27. car. 52.

Apologia dell' Informatione publicata dal Secretario del Duca di Modana, dopo la ritirata delle Armi Spagnuole dall' invasione de' Stati di S. Altezza Sereniss. Opera curiosa ed elegante d'un Cittadino Modanese. E per maggiore comodi-

Tomo IV. Ecc tà

tà e soddisfazione de' Lettori si è qui insertata l'Informatio-

ne fuderta. Anno 1655. II. b. 38. car. 50.

L'Antastrolago sopra la Stella non Cometa, ma persorata diametralmente da raggi del Sole, apparía nell'uno e nell'altro semiciclo li 30. Novembre 1664. Il. b. 41. car. 210.

Alcuni Articoli del Testamento fatto dalla Sereniss. Alterza Madama la Duchessa di Buglion l'anno 1657, stampati

l'anno 1670. II. b. 24. car. 291.

Argonautarum Sapientiæ fub Alexandri VIL Sapientissimi Principis auspiciis Expedicio solix, musicis concentibus celebrata; cum in Romano Societatis Jesu Collegio, post publice propugnaram philosophiam quater, & octies Theologiam, Philosophica simul & Theologica laurea donaretur Marius Spinola Sem. Rom. Conv. Anno 1656. II. b. 40. car. 1. Dimora in Roma Monfig. Spinola con applauso della sua virtà, annoverato non solo tra Prelati Reserendarj, ma anche tra i Domestici di N. Signore, e con la carica riguardevole di Segretario de' Brevi ad Principes.

Argomento del Mimo che si recita in Collegio Romano della Compagnia di Gesti nella Distributione de premi agli Scolari della Rettorica, Humanità, e Grammatica. Anno

1616. II. b. 19. car. 251. II. b. 29. car. 133.

Le Arti Liberali guidate da Pallade: e le Piazzarole guidate dal Gigante di Bologna. Mescherata, Anno 1664. Pil. 14. b. I. car. 277.

Applausi alla Christiana Eloquenza del M. R. P. Maestro Fra Giulio Battista Baldelli da Bergamo Predicatore in S.

Domenico di Napoli 1634. II. b. 7. car. 228.

Allegationes in causa vertente inter Procuratores de Collegio, & alios non de Collegio in Urbe patrocinantes, Anno 1676. II. b. 40. car. 61.

Parte e Bando dell'Illustriss. Conf. di X. contro Alphonso Sc. II. Piccolomini, e contro quelli i quali per qualfivoglia modo, e via gli prestastero ajuto e favore, lo accompagnastero, seguitassero, o prestassero soccorso, stampara in calle delle Rasle in 4.

Ballo e giostra de Venti nelle nozze del Serenis. Princi-Sc. 11. Tegl. pe, e della Serenifa Preneipessa di Toscana Arciduchessa ₽Aud'Austria: In Firenze appresso i Giunti 1608. in 4.

Ballo di Donne Turche con i loro Consorti di schiavi Sc. V. fatti liberi danzato nel Real Palazzo de Bini. Firenze 1614. in 4.

Breve e succinta Relazione dell'apparenza d'una nuova Cometa veduta li 29. d'Agosto 1682, e seguenti giorni con alcune Operazioni Astronomiche. Si vendono a Bottega di Francesco Leone libraro in Piazza Madama in 4.

Brevissima Relazione dell'Augusto apparato de' suochi farti in Mantova li 5. Aprile 1626, nel passagio della Sereniss. Prencipessa Claudia Medici alle sue nozze col Screniss. Leo-

poldo Arciduca d'Austria. Mantova 1626. in 4.

Brevis Instructio circa sibrum cui titulus: Libessus supplex pro Origine & Antiquitate Ord. Carmelitarum, variiso; il- so VIII. lius Historiis a Sacra Congr. Rituum iterato recognitis & approbatis nec non sum. Pont. Bullis &c. S. D. Innocentio XI. exhibitus per Fr. Sebastianum a S. Paulo &c. \* Non vi è nome nè di stampatore, nè di Autore, nè luogo dell'impressione; è però certo che tal instruzione è una giudiziosa, dotta e modesta Scrittura.

Gli Baccanali antichi e moderni, Balletto Alle Dame per Sc. XIV. Pultimo giorno di Carnevale Panno 1655. In Torino 1655.

per Bartolomeo Zavata in 8.

Balletto fatto nel Battefimo del terzogenito delle Serenissime Alterze di Toscana dal Sig. Paggi di S. A. S. In Piorenza

per Zanobi Pignoni 1651. in 4.

Breve Relazione del modo come su portata da Roma a Siena la sagra Testa della Serasica Santa Catterina Senese e di ciò che occorse. In Siena nella Stamperia del Pubblico 1683, in 24. \* Con licenza di chi dice che S. Caterina è Sanese, sappia ch'ella nacque in Firenze al Canto a'Soldani. Suo Padre su Fiorentino, e le sorelle è Nipoti suron tutti tali, come si cava dalle sue settere citate da me nella mia Storia degli Scrittori Fiorentini e Toscani.

Breve modo d'orare che potranno tener quelli che vilite- Sc. XVII. ranno le Chiese per conseguire il Santissimo Giubileo dell' anno Santo 1615. stampato ad istanza di D. Andrea Melchio- ri Sacerdote secolare. In Roma nella stamperia di Ludovico

Grignani 1625. in 12.

Ecc 2 Bando

sc. XVIII. Bando Generale di Bandite di Cave, Ucellaggioni, e Pefche, pubblicato il di 6. Giugno 16:8. In Firenze in 4.

Baratto, che sa la Cornacchia con la Gazzera del mantello, a persuasione della Volpe per sottrarsi dalle Archibugiate del Cacciatore per avergli lacerata una Colombina bianca: Novel a in ottava Rima curiosa, e da ridere, con una frottola dello stesso Cacciatore, che giura volersa colpire, se Ella gli viene a tiro. In Parma per Giosesso Rossi 1635. in 12.

C

Capitoli della Giostra ordinata in Bologna per li 16. di

Sc. I. Pebrajo 1556. in 4.

Se II. Tegl. Capitolo in lode de' Cocchi molto ingegnoso con un Sonetto per il contrario, cosa degna d'essere veduta e letta. Firenze 1572, in 4.

Sc. L Copia di Lettera del Re di Francia al Sig. di Chamene suo Amb. in Roma sopra li negoziati per l'elezione del Papa. In

Fontanablò li 11. Ottobre 1644. in 4.

Carmina de laudibus D. Jo: Baptistæ Bellaviti Anatomici Pisani, & in Patrio celeberrimo Gymnasio Medicinam extraord, publice legentis.

Diva Joannis ergo faturque cernis & audit Ipsi tuas laudes, audio, cerno, sero.

Pifis 1628. in 4. per Leonardum Zeffium.

Le Lagrime de'sepolti o vero Composizioni sunebri fatte dagli Accademici Sepolti di Volterra, in morte dell'Illustriss. Sig. Proveditore Raffaelo Massei Console dell'Accademia. In

Firenze per il Vangel. e Matini 1647. in 4.

Combattimento e Balletto a Cavallo rapresentato di notte in Piorenza a'Serenissimi Arciduchi, & Arciduchessa d'Austriz, Ferdinando Carlo, Anna di Toscana, e Sigismondo France-sco nel Teatro contiguo al Palazzo del Sereniss. G. Duca. In Piorenza nella Stamp. di S. A. S. alla Condotta 1652. in 4. \* Le Poesie sono del Rigogli.

Capitoli della pace tra le due corone flampati in Madrid e tradotti dalla Lingua Spaguola nell'Italiana, e riflampati

in Pirenze nella stamp. di S. A. S. l'anno : 660. in 4.

Capitoli da offervarsi inviolabilmente da tutti à Confrati della Ven. Compagnia della Lesina, confermati & approvatà nella mella Gongregazione generale adunata in casa del Sig. Brancozio Spilorcioni, Guardiano della detta Compagnia per lo
presente anno con un dialogo, ed una diceria in sode della
detta Compagnia, ed alcune stanze d'Autore incerto poste
mel fine: stampata per ordine degli 8. Operai di detta Compagnia in 4. \* Questo curioso e grazioso Opuscoso è stampato moltissime volte, e non mi è secito di porte qui per passare il numero di sei sogli.

Cosmographiæ introductio cum quibusdam Geometriæ ac Astronomiæ principiis ad eam rem necessariis 1533, in 8.

Canzone delle lodi d'Austria cantata al Serenissimo Arcidus se. III. ca Carlo dopo il Banchetto all'Imperiale Villa della Serenissima Arciduchessa Gran Duchessa di Toscana. Firenze per il Cecconcelli 1614. in 4.

Carmina & Oratio habita in publico Doctoratu Fr. Aloysii Gambani Melitensis Ord. Hierosolymitani & in Perusina Universitate pro Siciliz Regno Consiliarii triumphantis Perusia

1618. ig 12,

Carmina in laudem P. Jacobi Claverii Rom. Ord. Præd.

Vicerbii per Augustinum Colaldum 1578. in 8.

Carminum libellus e Juvenili Choro Poetarum scriptus in Illustriss. Com. D. Adriani Montemellini honorem dum Perusini Decemviratus fastigium reliquic an. 1612. in 8. Perusia ex Typogr. Aug.

Caso non più inteso d'un Parto maraviglioso seguito in Venezia nella Contrada di S. Croce. In Venezia e Modena

per il Soliani 1626. in 4.

Chorus Augustus Musarum in laurea Dominici Ursuccii Nob. Lucensis, plausum dedit an. 1670. Perusiz apud Hared. Seb. Zecch. in 4.

Componimenti Poetici in Morte dell'Illustriss. Sig. Contessina de' Marchesi del Monte ne Baldeschi. In Perugia 1615. in 4.

Concerto Poetico nelle nozze degl'Illustriss. Signori Co: Filippo Aldrovandi & Isabella Pepoli. In Bologna per Gio: Paolo Moscatelli 1620. in 4.

Capitoli della Pace fatta fra sua Sanzirà & i Principi della Loga sotto il di 31. Marzo 1644. Firenze in 4.

Collegium Theologicum in Academia Lipsiensi Leduris S.

P. D.

406 ' C

Sc. V.

Sc. VL

P. D. in fogl. \* E' un sol foglio in lode, e reccomandazione del dottissimo e gentilissimo Sig. Gio Federico Hekelio.

Capitoli, Cossituzioni e Regola per le Couvertite di Pisa, e loro Convento, sondato, e dotato dalla Sereniss. Madama Crestina di Loreno Gran Duchessa di Toscana. Pisa 1613. in 4. presso Gio: Fontani.

Catalogo de' Signori Accademici Gelati di Bologna Viventi l'anno 1676. seguendo l'anzianità della soro aggregazione. Bologna per gli Manolessi 1676. in 4. \* Questa Virtuosissima Accademia, al numero de'cui Accademici per sor bontà senta averne nè meno avuto il pensiero sono stato benchè senza alcun merito aggregato, è adusata ogni anno mandar suori il Catalogo de gli Accademici che vivono. so qui però rendo a tutti quei Signorì grazie infinite per so segnalato savore senza averso mai chiesto contribuitomi, della quale agregazione l'Illustrist. Sig. Conte Valerio Zani estato il Promotore, onde perciò me gli consesso perpetuamente obbligato.

Christian Succorum, Vandalorumque Reginn Pintandin, Esthonin, Carelin, Breme, Verde Principi, Pomeranin Duci, Ingrin Wilmarinque Dominn Pin Pelici Auguste. Collegium Sacre Congregationis de Pide Propaganda perbumane invisenti; Collegii Eucharisticon (Rome an. 1656. in 4. \* Sono in questo Opuscolo alcuni versi latini dell'Allezio Greci, Ebraici, e Siriaci di diversi, e Maroniti d'

Abramo Echelleuse, tutti degni a d'ellere letti.

D.Caroli Borromei Cor adamantinum

Carmen Genteilacum: Mediolani in 4. E' però questo nobil

componimento d'un P. Gesuita.

Carmina in Landem Illustrissimi & Eccellentissimi D. D. Oelavii Farnesii eb Philosophiam triduo publice propagnatam, ad Illustrissimum Principem Odear-lum Farnesium S. R. E. Card, amplissimum in 4. \* Risplende in ogni persona sommamente la Virtù, ma ne'Principi, sa molto maggior colpo, a'quali più che ad altra sorte di persone è necessaria, quando non altro per l'esempio de'sudditi, poichè come disse Quintiliano nelle Declamaz. Hac n. conditio superiorum est, at quidquid, facium pracipere videantur &c.

Carmina in laudem illustrisiimi D. Hieronymi Farnessi Diahtiseas These in Parmensi Collegio Nobilium publice propuguan-

tis.

tis. Parma apad Antheum Viottum 1617. in 4.

Catalogus Legatorum Patrum Oratorum Theologorum , qui a Sc. VI. principio usque in bodiernum diem ad Sacros. Occumenic. Trid. Apr. Synodum convenerant, quorum notitia, Cognomiza, Patria, 🕏 Dignitates in boc libello experientur. Brixia ad inft. Jo: Bapt. Bozole Anno 1565. xv. menf. Septembr. in 4.

Compendio del nuovo Inflituto della Compagnia della se, VI. Divina Grazia. Iste omnis fructue at auferatur peccatum: Maser Divine gratie Ora pro nobis. In Genova per il Cella e

Tiboldo 1671. in 12.

D. Francisco Xaverio Tutelari suo Musarum Vestigal a Convictoribus Nobilibus Collegii ejusdem S. Francisco Xaverio oblatum . Bononiz 1668. in 4.

Capitoli dell'Accademia de gli Ardenti di Bologna nuo. Sc. VIII. vamente riformati : In Bologna appresso Bartolomeo Cochi 1610. in 4.

Capitoli sopra is Pace d'Italia fatta a Monson l'anno 1626.

In Milano ed in Pifa per Leonardo Zeffi 1626, in 4.

Catalogus librorum ab Authoribus illustribus sub finem So. Vitt. anni 1688. & initio anni 1689. editorum in 4. \* Non vi è luogo dell'impressione, nè nome dello Stampatore. I Titoli de'libri d'esso Catalogo son tutti finti, ma però distesi con giudicio, veggendofi che l'Autor del medelimo è allai prati-

co degli affari presenti del Mondo.

Caralogo del CongrelloMedico-Romano, ove fon descritti i nomi de gli Autori, e le materie da loro trattate ogni Lunedi Sc. 12. dal decimo giorno di Marzo 1681. Lino all'ottavo di Giugno 1682. alli Eminentissimi e Reverendissimi Principi, il Sig. Card. Pio. il Signor Card. Decio Azzolini , il Sig. Card. Paluzzo Aftieri, il Sig. Card. Cefare d'Etrè, il Sig. Card. Federigo Colonna, il Signor Card. Flaminio del Taja, il Sig. Card. Gio: Battifta de Luca, il Sig. Card. Felice Rospigliofi, & il Sig. Card. Benedetto Panfilio, in Roma per Felice Celaretti 1682. all'insegna della Regina in 4. \* Questo degno e lodevolissimo Congresso Medico si faceva in casa l'Eccellentissimo Signor Dottor Girolamo Brasavola nato in Roma, che vale a dire al mondo tutto, per le fue rare prerogative non folo nella Medicina, quanto nell'altra varia erudizio-

408

ne, il quale come molto affezzionato e premuroso della vera Scuola Medica, teneva svegliata una mano di dotti Medici fra'quali non occupava l'ultimo luogo il Lancisi: Qui nom si disputava de lana caprina, nè si faceva all'usanza di taluno, che avendo ssidato un'altro a disputare in un pubblico studio, ed accettato il luogo del congresso eletto dal Reo, so stava poi aspettando in luogo privato, ov'era concorso numerosissimo popolo per udir la forza di quegli argomenti, per la violenza de'quali su d'uopo metter le catene a tutte le volte che sostenevano il luogo apertesi dalla forza troppo grande di essi, mentre lo ssidato era comparso quaranta miglia sontano al vero luogo destinato al cimento, ed aspettò tre giorni in vano la venuta dell'Avversario che non s'era mosso di casa per risparmiar la spesa del viaggio.

Catalogus Lectionum, & exercitationum que Deo clementer aspirante, ab Universitatis Altdorsina Prosessorius Rectore Jos Pabricio S. T. Pros. P. cum publice tum privatim habebuntur. Typ. Henrici Meyeri Universit. Typograph. 1688. in 4.

Censura Generalis contra errores quibus recentes Heretiei Sacram Scripcuram asperserunt. Edita a supremo Senatu Inquisitionis constituto adversus hereticam pravitatem, & apostasiam in Hispania, & aliis Regnis, & Dominiis Cesar. Majestatis subiestis. Venet. ex officina Jordani Ziletti 1562. in 4.

Compendio della vita della Beata Solomea Polacca Regina d'Halicia, e Galaccia Monaca professa di Santa Chiara cavato dal Processo fatto per la sua Canonizazione con le grazie e miracoli da lei fatti in morte e dapoi: In Roma

per Michele Ercole 1673. in 12.

La vera Sapienza, o vero

CONSIDERAZIONI utilissime all'acquisto del Santo timor di Dio disposte per tutti i giorni della Settimana da un Religioso della Compagnia di Giesti: Venezia 1683, per Andrea Poletti in 12.

Corona Epitalamica intrecciata di Poetici fiori dalle Mufe dell'Etrufca Turrena per fregiare il Talamo Nuzziale de' Serenissimi Principi Ferdinando di Toscana, e Violante Beatrice di Bavieta. In Perugia nella stampa Augusta pel Costantini 1684, in foglio. La dedicatoria di queste Poesie

Latine

C 409

Latine, e Toscane di diversi, è del Signor Alessandro Coppoli. Il Colosso della Costanza, Cantata Musicale in lode dell'invittissimo Re della gran Bretagna Giacomo Secondo, ed all'istesso da'Signori Convitori del Seminario Romano dedicata nell'anno 1689. Posta in Musica dal S. Bernardo Pasquini: In Roma nella stamperia della R. C. Apostolica 1689. in foglio. I musici componimenti del Sig. Pasquini sono in grandissima stima, e con ragione; poschè in tal prosessione ha pochi uguali.

Il mirabile e compassionevole

CASO della morte dell'Illustriss. Sig. Vittoria Accorombo-Sc. X. na successo nella Città di Padova col nome e cognome degli Malsattori, e come siano stati giustiziati conforme al delitto loro. Con un Sonetto, ed una Canzone nel fine fatti medesimamente sopra la morte della sudetta Signora per Gio: Battista Brendola Vicentino. In Brescia 1;86. in 4. \* E' giusto che siano cassigati i deliquenti, e dovrebbe chi presiede usar con essi rigore, per atterire gli animi sconvolti, e così impedire mosti inconvenienti, essento verissimo quel detto di Seneca Qui non vetat vetare cum possiti piete ; e l'altro d' Agesilao: Innocentem punire scelui est.

Copia di Lettera scritta da N. N. di Parma all'Illustriss. Sig. Antonio Magliabecchi Bibliotecario di S. A.S. del Gran Duca di Toscana \* E' un foglio volante che contiene la maravigliosa invenzione de' sacchi incombustibili per conservar con sicurerza la polvere, gli quali sacchi resistono ad ogni vigoroso tormento di suoco, ed agli accidenti dell'acqua, e delle pruove ed esperienze satte tanto in Parma quanto in Milano, ed in Turino, con sa copia della settera in Lingua Spagnuola che scrive al P. Coronelli D. Fernando Baldes, nella quale dà relazione al medesimo della prova fattane; Non vi è luogo della stampa, ma ragionevolmente sarà stampata in Parma.

Al Signor Giuseppe Ghozzi Pittore celebratissimo per quattro quadri da lui dipinti & esposti in Roma nella Chiesa di S. Maria in Vallicella l'anno 1699, in Roma nella stamperia di Gio: Francesco Buagni in soglio. E' questa un' Ode nella quale non essendovi spiegato il nome dell'Autore si mette fra gli incerti; Nel sine però ci sono queste lettere Di

Tome IV. Fff C. A.

C. A. A. forse inizziali del nine del Poeta.

IL Trionfo della Grazia, overo la Conversione di Madda-Iena. In Roma 1681, nella stamperia di Niccolò Angelo Tinaffi stampator Camerale in foglio. E' un Ocratorio a Tre voci in versi Toscani.

Sc. XII.

Cinquecento Schiavi Cristiani redenti in Algeri, si offeriscono a N. Santist. Papa Clemente X. per tutta la Religione della Madonna Santiffima della Mercede detta comunemente del Riscato. Roma nella Stamperia della R. C. A. 2675. in 4.

Composizioni volgari e latine da diversi nella venuta in Venezia d'Henrico III. Re di Francia, e di Polonia, dove s'include la Tragedia recitata a S. M. nella Sala del Grau Configlio di Venezia. In Venezia per Domenico Parri in 12.

IL Concerto delle Muse per la laurea in Filosofia del Sig. Homobono Girolamo Rota Gremonese Prencipe nell' Accademia de' Signori Illustrati dedicato all' Illustriss. Sig. Cardinal Pietro Vidoni. In Cremona 1680. nella Stamp. di Francesco Zanni in fogl.

Confessio Theologica ex D. Augustini Confessionum & Meditationum libris pulchre collecta: Colon. Agrippinz apud Cornelium Egmond 1629. in 12.

La Conversione di S. Girolamo, Oratorio per Musica cantato per la Festa di S. Antonio di Padova del corrente Anno 1695. Fermo per Gio: Francesco de' Monti e fratel-

li 1695, in 4.

LA Custodia d'oro goduta nel vigilantifimo Gonfalonierato dell'Illustriff. Sig. Senatore Francesco Ratta, e simboleggiato nel di lui sontuosissimo convito fatto all'Illustriss. Pubblico, & Eccellentissimi Sig. Anziani il Primo Bimestre dell'Anno 1693. In Bologna per li Peri in fogl.

Prodroma.

Cynosura Volumina commostrans cum edita, cum auspi-Sc. XIII. A. M. co Deo, edenda a Nicolao Jo: Abrusci Aquavivense Prastusule Urbis Altamuranze. In fol. Non vi è dove questo soglio sia stampato; nè il nome dello Stampatore; Ne meno, chi sia l'Autore di esso Catalogo di libri v'è specificato, ma probabilmente fi crede che fia lo stello Monfig. Nicelà Gio: Abrasci.

Con-

Compendio dell' Eccellenti virtà della Pietra Nefritica: In Sc. XIII. Macerata, & in Ancona nella St. mp. Camerale 1686. in 4. \* Ritrovali questa Pietra assai frequente dentro al Porto d' Ancona, ed è tenuta in pregio.

Componiments Latini e Toscani da diversi suoi amici composti nella morre di M. Benedetto Varchi. In Firenze 1,66.

in 4. peril Torrentino

Nuovo Composto Apopletico chiamato Bassamo Tortonia Sc. XIX. no, dedicato all' Em. e Reverendiss. Prencipe il Sig. Card. Sc. XIII. Alderano Cibo. In Roma per il Mascardi 1689. in 12. \* Mard. Quello Bassamo si compone da D. Carlo Antonio Tortoni Sacerdote Piceno Accademico Fisico Mattematico.

Il Decreto del Sacrosanto Universale

Sc. XIII.

Concilio di Trento sopra la materia della Giustificazione tradotto dal Latino in lingua Iraliana. In Vinegia appresso

Gabriel Giolito de' Ferrari 1548. in 8.

Catalogus Lectionum in Academia Christian-Albertina, Sc. XIV. que Kiloni est, preterito Semestri Hiberno, a Festo nimirum Sancti Michaelis ad Festum Paschatos 1696. absolutarum, et per proximum Æstivum, a Festo Paschatos ad Festum S. Michaelis habendarum. Kilonii litteris Joachimi Reumanni Acad. Typogr. 1696. in 4.\* In questo Catalogo si trova una notizia che stimo sarà grata a'miei lettori; ed è la seguente. Pavellandosi del Sig. Guntero Cristosano Schelhamero Prosessor pubblico di Medicina in quello studio vi si leggono tra l'altre le seguenti parole: Librum conscripsi de Natura, quam ut primum per Bibliopolam licebit; publici jutiti saciet.

Sacri ac venerandi jur. Utrinfq.

Sc. XIV.

Collegii Bononiensis Responsum pro libertate Ecclesiastica Bononia apud Jo: Bapt. Bellagambam 1607. in 4. \* I nomi de' Giureconsulti Autori del sudetto Responso si leggono a car. 42. di esso.

Collegium Electorale de eligendo Romanorum Imperatore Sc. XIV. Anno Domini 1657, in 8. Non vi è il nome dello Stampato- P. Bamb,

re, ne il luogo della Stampa.

Copia d'una Lettera scritta dalla Corte di Francia sopra il selice abboccamento della Maestà della Regina Madre con sa Maestà del Re seguita a Tours li 5. Settembre 1619, in Fio-F st. 2 renza renza e ristampata in Siena 1619. in 4.

Sc. XV. Modo d'adoperare la tazza purgativa perpetua o fia

Calice Chimico compotto di Regolo d'Antimonio, e fue mi-

rabiliffime virtà. In Bologna 1685.

Sc. XV. S.R. Catalogo degli Accademici Rinvigoriti di Foligno, colle loro Costituzioni, e Capitoli. In Foligno 1719, per Pompeo Campana. In 4. "vi precede una ben intesa narrativa dell'ozigine di quest'Accademia.

Se, XV. Crista riconosciuto ed onorato ne poveri. Ragionamento al Sagro Collegio de Signori Cardinali, dopo la Cena del Giovedi Santo. In Genova per Antonio Casamarara in Piazza Cicala. In 8.

Ad Virum Nobilem : de Cultu

Confucii Philosophi, & Progenitorum apud Sinas. Antuerpin apud Henricum Thicullier 1708. in 12. \* di un Padre Franzese della Comp. di Gesù, nella quale tratta: An colant in China Literati Confucium Philosophum at Deum, & Progenitores ut Numina. Soprachè tanto si è scritto.

Sc. XVI. Chiefa Trionfante componimento per Mulica da cantarfa nel Palazzo Apostolico per la notte del Santissimo Natale nell'Ingresso dell' Anno di Giubileo. In Roma 1699. nella stamperia della R. C. Apost. in 4.

> Compendie della Vita di S. Rosalia Vergine Romita Palermitana. In Palermo per Domenico Cortese 1703, in 12. ¶ Questo Compendio ch' è del Sig. Canonico Antonio Mongitore è stato ristampato l'auno 1715, per Antonio Epiro e ristampato parimente nel 1725, per Angelo Felicella.

Cœlo

Cœlo receptis animis quorum offa pientissimus Princeps - XVII. Philibertus Æstensis Mutinæ in Æde Capuccinorum honorifice condenda curavit Religiosa Camena pium concinunt melos. Mutinz in 4. \* Manca l'anno della stampa, e manca l'espressiva di chi sossero l'ossa da quel pio Prencipe fatte Sa--- s. con tanta pietà sepellire.

Controversia inter Christianum Severinum Longomontanum, & Joannem Pellium, De vera Girculi mensura: Ubi Sc. XVIII. defectus Canonis Trigonometrici sub initium ejus ostendi-

gur. Ovid.

Mon minor est Virtus, quam quarere, parta tueri: Casus inest illie; bic erit artis opus.

Hannin VIII. Kat. Iun. Ann. 1645. Literis Viduz Salomonis Sartorii in 4. Alcuni altri Opuscuti di questo medesimo Aucore, fopra la medefima materia, fono flati inferiti in alera Scanzia, antecedente a questa, & altro ancora ne rimane da interire.

Copia Literarum Nobilis cujusdam Sueci, & Viri Primarii, ad Nobilem quemdam Franconiensem, expromens incentiones, & consilia, tam cocta, quam coquenda Belli in Germania, hine inde a Suevis tenti, & jam in Danos etiam adorandi. Nunc publicis Juris facta in gratiam totius Orbis Christiani inprimis subditorum Regni Suctiz, quo, malum cervicibus suis impendens, avertere possint. Francsurti ad Mœnum Anno :645, in 4.

Constituzione del Sig. Card. Cibo sopra il tenere netta, e

felciara la Città di Ferrara. Ferrara per il Suzzi 1652, in foi. Sc. XIX. Congressus Medico-Romanus habitus in mdibus Dom. Hie- G. Lanzronymi Brafavoli. Rome apud Dragondellum 1682. in 4. \* Il Sig. Medico Brasavola era Ferrarese di quella cospicua Famiglia, che ha dati tanti illustri soggetti, e particolarmente Medici Famoli, e infieme nobili, come lo ha fatto vedere il Sig. Abate Baruffaldi nel fuo elaboratiffimo Commentario stampato in Ferrara nel 1704. sopra una ben'intesa Iscrizione posta su quel pubblico studio in memoria del Famoso Antonio Mura Brasavoli.

Contradictoria Disceptatio in indagatione Hermetici ma- se. XIX: gisterii inter Pancratium Rossum, & Rubinum Pamphi- Ps. ver. lium, ubi fine invidia deteguntur aperte materia, & ignis;

ami

imo totum Arcanum ab Anonymo Austore in Jucem edita ira gratiam filiorum Artis. Maceratæ 1695. Typ. Mich. Ang. Sylvestri. in 12. \* Buon pro faccia a que buoni figliuoli, che hanno trovato un professore così galantuomo, s'è vero. \*

De Confanguinitate Auri, Saccari, & Spiritus Vini Trackatus brevis, & perspicuus tamen : in quo oftenditur mant fere ad confervationem nature humana majus, ac efficacins his tribus inveniri poste, adeo quidem, ut ex illis, debito modo, junctis, fingularique, & arcano artificio combinatis, Buroque per ea, ad.tineturam, inflar Solis, aut Rubini fplendentis, refoluto, Aurora quedam Philosophorum, imo Carbunculus quamplurimis humani Corporis infirmitatibus Salutaris. Conferiptus Auctore. Hoc Viro Sancta cognitet. Giffae Typ. Gafpari Vulpii 1659. in 8. \* Questo è almeno un titolo, che inftruisce bene del contenuto, e nella lunghezza non dispiace, perchè vi si vede ciò, che vi si contiene. Della Verità poi del contenuto, mi rimetto. \*

Corona d'Alloro confagrata a S. A. il Sig. Principe Filip-Sc. XIX. po Langravio d'Hasha Darmstat. &c. in occasione della Laurea in ambe le Leggi del Sig. Giacinto Abbondi. In Mantova per Alberto Pazzoni 2715. in 4. \* E' fuori dell'iffituto il riferire Raccolte Poetiche della Natura di questa. Pure registro questa in grazia di un' Egloga a mio giadizio bellissima, che vi sta a pag. 12. del mio stimatissimo Amico Sig. Giuseppe Lanzoni di Ferrara non men Medico, e Filosofo per tante sue elaboratissime produzioni benemerito della Repubblica Erudita, che Poeta cultissimo, e come tale, applaudito dalle più celebri Accademie della nostra Italia. \*

la Calunia convinta: cioè rifposta ad un Libello pubblicato Sc. XX. da difensori de riti condannati della Cina, sotto il titolo di Ab. Bacchin Lettere d'avviso d'un buon Amico al dottore di Sorbona Autore del Giudizio formato dalla Sede Apostolica &c. In Tozino a spese di Gio: Bartista Fontana. In 12. \* Manca l'Anno. Sopra tanta controversia sono usciti tanti Libri, ed Opusculi, che se ne potrebbe fare una scanzia. Noi ne accenneremo ben pochi. TE' del P. Serry Professore di Teologia in Padova.

Caso non più sentito d'un Parto maraviglioso seguito ne giorni presenti nella contrada di S. Groce di Venesia con giuramearamento del Sig. Co. Lucio Ignatio de Conti, Medico Fisico, e pubblico Lettore di Anatomia nel Teatro Anatomico di questa Città Augustissima. In Venezia, & in Mantova mella stamparia di S. Benedetto 1698, in 4, \* Io aveva questa Relazione, e mi raccordo che la mandai ad un Amico a Torino, nè d'essa altro mi sovviene. \*

Consussante della Persidia Ebraica. Opera dedicata all'Ebrais. SS. Zapp. mo. In Trento 1712. per Gio. Antonio Bonareti. In 12. \* appunto in Trento è un gran monumento dell'Ebraica persidia. In questa Città (dice Fr. Leandro Alberti nella sua Italia) su crudelmente stracciato, ed ucciso da i malvaggi Giudei il Beato fanciullo Simone ne' nostri giorni: &c. e ciò su nel 1475. essendo il Fanciullo d'anni due, e cinque mesi. Vedesi tutt'ora incorrotto, e registrato fra tanti Martiri nel Martirologio Romano, ove sotto li 24. Marzo, leggesi: Tridenti passio Sancti Simonis pueri a Judeis sevissime trucidati, qui munitis postea muraculis cornscavit. A ragione dunque il su Sig-Co. Vincenzo Bondeni d'Argenta ebbe a registrare i seguenti Versi nel suo Tom. 2. Collect. Legal. p.

Gens contemptibilis, fatens, obsecta, ribalda,
Pestifer infamis, negletta, abiectaque, vilis,
Sordida, avara, tenax, maledicta, exosa, rebellis,
Impia, prava, rapax, indigna, invisa, superba,
Probra, vitupersis turpis, seelerasa, & iniqua,
Dedita stagitiis, insensa, inimica bonorum;
Gens assueta dolis, & francibus apta malignis,
In qua nulla sides, numquam servatur bonestum.
Que spernis Juris leges, nil respicit aquum?

Que tendem genus omne malis, ut pessima, vincis. \*
Cronaca della Marca Trivisana, e del Ducato del Friuli. I. Cic.

Venezia presto Lorenzo Pictoni 1714. in 12.

Canzone dell' estatico Insensato in sode della Santiffima

Cafa Lauretana i'anno 1597. II. 63. car. 449.

Compendium Vitæ virtutum, & Miraculorum, nec non Actorum in causa Beatificationis & Canonizazionis B. Cajezani Thienzei Clericorum Regularium Fundatoris. Ex secretaria Congregationis S. Rituum Anno 1671. II. b. 36. car. 177. Beati Francisci Borgiz Soc. Jesu Ann. eod. car. 184. Beati Philippi Benitii Ord. Servorum Deiparz semper Virginia

siaig,

P. Bamba

Chori militares, Elogiis Urfinorum de necti ac decantati inter Philosophicas Julii Rospigliossi Sem. Rom. Conv. Disputationes, Alexandro Ursino Card. Dicatas II. b. 5. car. 136. II. b. 34. car. 70. Senza l'anno. Ha poi veduto Roma tramutato Giulio Rospigliosi in Clemente IX. Pontesice sì glorioso, che altro in lui non potè desiderarsi se non che il più lungo regnare.

Clio nel Dottorato dell'Illustrist. Sig. Nicola Severoli Rertore del Collegio di Montalto (In Rologna) Anno 1636. II. b. 21. car. 349. \* Nei Tribunali più qualificati di Roma ha sempre il Severoli fatto spicare il suo valore e fino da Pontificato d'Innocenzo X. Visse Avvocato Concistoriale.

Capitoli della nuova Fondazione della nuova Contaduria formata d'Ord. dell'Eccell. e Rever. Sig. il Sig. D. Pietro Martinez Rubio Arcivescovo della selice Città di Palermo Prelato samiliare ed Assistente della Santità di N. S. Papa, Alessandro VII. del Consiglio di S. M. &c. per la buona amministrazione delli Patrimoni delli Monasterii di questa Città di Palermo. An. 1659. II. b. 22. car. 25.

Descrizione generale del lamentabile stato nel quale si tro- se, t. vano al presente le tre Leghe de' Grisoni contro l'espresso accordo satto a Madrid tra la corte Cristianissima e Cattolica a 15. Aprile 1621, con l'aggiunta delle Ragioni per le quali S. M. Cristianissima vien pregata di voler abbracciare col potentissimo suo bracio i travagli di quegli assinti Popoli, suoi divoti, & antichi Consederati tanto ingiustamente oppressi: l'anno 1621, in 4.

Discorso sopra la guerra tra la Sereniss. Repubblica di Venezia e gli Arciducali di Casa d'Austria.

Della

Dignità del Castrone Discorso piacevole distinto in tre capi, nel primo del suo nome, natura, e pregio; nel secondo de'suoi sensi simbolici; nel terzo ed ultimo dell'utile, che da quello si cava brevemente si ragiona. In Macerata per il Martellini 1602, in 12.

Dichiarazione & ordine del Re contenente le ragioni dell' aver mosso guerra al Duca di Savoja, assicuramento de' suol sudditi che non porteranno l'armi contro S. M., e comanda-Tomo IV. Ggg mento 418

mento a' veri Francesi di ritirarsi alla loro ubbidienza, tradotta di lingua Francese in questa: stampata in Firenze per il Marescotti 1610. in 4.

Descrizione del Corso al Pallio de'Villani di Licia tras-Bc. II. G. D. formati in Ranocchi: In Pirenze per Volemar Timan 1616.in 4.

Descrizione della Pompa Funerale fatta nell'esequie del Se-Sc. IL reniss. Sig. Cosimo de' Medici Gran Duca di Toscana nell'alma Gitta di Firenze il giorno 17. Maggio dell'anno 1574. In Firenze appresso i Giunti 1574. in 4.

Descrizione della Pompa e dell'apparato fatto in Firenze Se, II. nel Battesimo del Sereniss. Principe di Toscana. Firenze per Sc. XIV. i Giunti 1177. in 4. \* Vedi il Battesimo del Sereniss. Gran Duca Regnante che seguì circa l'anno :644, cioè Cosimo III. Ma in oggt queste spese si sono levate, e questi trionsi dilmelli.

Dicta Henrici Noris que habentur in suo Tomo de Hi-Sc. 11, storia Pelagiana in fol. Non v'è dove sie stampato. E'ques? pag. 65. Opuscolo una Raccolta di luoghi che si trovano contro di-P. Bamb. versi nell'Opera grande dal P. M. Noris. In fine a carte 16. vi fi legge.

Scripfere contra Henricum Noris Franciscus Macedo Franciscanus ex Observantia.

Archangelus a Parma ejuldem Observantie.

Henricus Hausen ejusdem Observantie Recollectus.

Josephus Maria Requesenius Jesusta Sapientissimus Siculus . Fulgentius Risbrochius Can. Lateranenfis.

Jo: Gudicciolus Franciscanus Observantiz Lector Jubilarus.

Humbertus Carthufienfis.

Hilarius a Raguja ex Observantia Lector Theologus Gene-Talis .

P. Garnerius Jesuita vir doctiff. Gallus.

Scribit contra exmdens

Jacobus Billesius Presbiter Gallus.

Hee consideratio insignis quidam Theologus vir summi ingenii & exquisitæ elegantiæ dixit lepide & argute quadrare in Henricum Noris dictum illud facræ Script. Gen. 16. de Ismaele: Hie &c.

Descrizione dell' apparato, e degli Intermedii fatti per Sc. H[. Commedia rappresentata in Firenze nelle Nozze de Serenislimi

fimi D. Ferdinando Medici, e Madonna Criftina di Lore-

no Gran Duchi di Toscana. In Pirenze 1589, in 4.

Descrizione delle Feste satte per le Reali Nozze de Serenissimi Principi di Toscana D. Cosmo de Medici, e Maria Maddalena Arciduchessa d'Austria, In Firenze per i Giunti 1608. in 4.

Descrizione del Trionfale apparato co'l quale N. S. Clemente VIII. nel passaggio per Ferrara è stato ricevuto in An-

cona adi 20. d'Aprile 1598. in 4. Ancona.

Descrizione dell'apparato e processione delle sacre Reliquie di S. Carlo, e sua imagine portate alla Chiesa di S. Ercolano di Perugia satta da Monsig. Reverendiss. Napoleone Vescovo. Perugia nella Stamperia Augusta per li Petrucci e Navarini 1612. in 4.

Diluvio Piorentino in rime sciolte nuovamente poste in Ince, Firenze 1558, in 12. \* Questa è una descrizione della piena grandissima, che venne in Arno del 1555, dalla quale in qua non s'è veduta la maggiore, che rovinò il Ponte a S. Trinità, ed alzò nella Città spezialmente nel Quartier Santa Croce oltre dieci braccia, ed in molte case piccole entrò per la Finestre con danno grandissimo dell' Universale.

Dichiarazione del Carro dell'Universo, fatta dall'Illustrist. Sc. 111. Sig. Lothario Conti per il gioco de' Caroselli nella Piazza Sc. IX. d'Agone in Roma il di 15. Febraro 1637. appresso Vincenzio Accosti in 4.

Divoto Ossequio da farsi alla Santissima Vergine: Firenze Sc. IV.

1663. in 14.

Descrizione dell' Escquie di Papa Leone XI. celebrate nel Duomo da' Signori Opera) di S. Maria del Fiore d'ordine

del Serenissimo Gran Duca: Firenze 1605. in 4.

Discorso Legale sopra le risposte date dal Signor Bernardino Ramazzini alle Scritture pubblicare dal Sig. Dottor Gio: Andrea Moneglia contro l'operato del Sig. Ramazzini in occasione del parto, e morte della Signora Marchesa Bagnesi seguita in Modana del mese di Luglio 1681. In Modana 1682, per Demetrio Degui in sogl. \* Non so chi veramente sia l'autore di questo discorso, ma certo che è Dottissimo, e Giudiziosissimo, e si crede da alcuni ch' Ggg 2 e'sia 420 D

e'fia opera del Sig. Boccabadati.

Divorum Lucensis Reipublicæ Tutelarium Anagrammaticæs laudes: Lucæ apud Hyacintum Pacium 1682. in 4. \* Questo ingegnoso, ed erudito opusculo è stato quà trasmesso dal Padre Maestro Lodovico Sessi, non solo eruditissimo come fanno vedere i Libri che ha dati in luce, ma anche cortessissimo, e che ha fatta una samosa Biblioteca nel suo Convento di Lucca. Io poi per l'onore che si è degnato sare a queste mie Scanzie me gli professo obbligatissimo, aspettando la congiuntura di dargli di mia ossequiosa osservanza qualche segnale.

Prima parce delle Rime Toscane di

Sc. V. Diversi Autori composte in lode di Sisto V. e della Statua di Bronzo della C.ttà di Fermo dedicata a sua Santità e satta da Accursio Baldi Sansovino. Fermo per Sertorio Monti 1590, in 4.

Breve

Discorso dell'Assedio di Metz in Lorena colla figura della pianta della Città e parte della Campagna, e corsi della Riviera, e luoghi dove sono accampati gli Imperiali. Lione per Filiberto Roletto 1553, in 4.

Sc. VII. Discorso intorno a quello potrà succedere nella presente guerra in Italia tra l'Ingegnero Molina Francese & il Proveditor Generale di Terraserma per la Repubblica di Venetia. Dialogo fra l'Eccellenriss. Proveditore & il Sig. Gasparo Molina ingegnere samosissimo Francese in 8. Non v'è l'anno nè il luogo dell'impressione.

Sr. VII. Discorso Politico nel quale si disputa se il Papa ne presen-D. R. ti rumori di guerra debba star neutrale o no scritta in Napo-

li a 20. di Maggio 1625. in 8.

Discorso overo Esame d'un Sonetto uscito dall'Utre d'Ulisse per l'ottavo miracolo del Mondo ritrovato poco sa, nel
quale si bilancia il Metro, l'invenzione, il Poeta, e tutte le
circonstanze d'esso stampato in Venetia per l'Arrivabene
1628. in 4. \* Alla Lettura di questa preziosissima critica
non potei tener le risa ove con molta galanteria scherza
sopra il componimento & il soggetto, ed è premio di tal
fatica il leggerso.

Se VIII. Descrizione del Canto de sogni mandato all'Illustrissimo

ed Eccellentiff, Sig. Principe di Fiorenza e di Siena il fecondo giorno di Febbrajo 1565. In Fiorenza. Ivi appresso i Giunti 1566, in 8.

Discorsi sopra i Dialoghi di M. Sperone Speroni; ne'quali si ragiona della bellezza e dell'Eccellenza de'loro concetti d'incerto Autore. In Venezia 1561, in 8, per Francesco

Rampazetto.

Discorso lamentevole sopra l'ardire e parricidio commesso mella persona di selicissima memoria di Arrigo IV. Re di Francia e di Navarra. Tradotto dal Francele. In Firenze per

Cristoforo Marescotti 1610. in 4.

Disputa contro gl Ebrei provandogli per tutte queste Profezie il vero Messia esser venuto. In Milano e poi in Cremona per Bartolomeo e Bernardino Zanni 1621, ad istantia di Gio: Battista Renati e Giulio Cesare Misuracchi Ebrei fatti Cristiani e Rabbini della sacra Scrittura in 4. Fece poi anche il Misurachi un Ragionamento sopra la stessa materia che notai alla Lettera M.

De tribus Cometis anni 1618.

Disputatio Astronomica publice habita in Colleg. Rom. Soc. Jelu ab uno ex PP. ejuldem Societatis. Roma ex Typ. Jacobi Mascardi 1629. in 4. \* Questa dotta disputa si trova ristampata nel secondo Tomo dell'Opere del Galileo, è ben vero che vi manca la figura intagliata in rame, che si trova nell'edizione di Roma.

Decreta de Sacramento Matrimonii, & de Reformatione Se. IX. publicata in Sessione octava Sacr. Conc. Trident. sub Beatissimo N. Pio Quarto Pont. max. die at. Novemb. 1563. Brixiz ad instantiam Jo: Bapt. Bozolæ 1563. in 4. Cen.

Description dù Monument erigè a la Glorie du Roy par M. le Mareschal Duc de la Feuillade. Avec les Inscriptions de tout l'ouvrage, a Paris par Sebastien Mabre Cramoisy imprimeur du Roy, & Directeur de son Imprimerie Royale 1686, in 4. A car. 16. in quelto Elegantistimo Opulcolo vi si legge le seguente Inscrizione

Ludovico Magno Patri Exercituum Et Ductori Semper Felica

Domi-

Dominis bostibus . Protettis sociis . Adjettis Imperio fortissimis Populis. Extruttis ad tutelam Finium firmissimis Arcibus: Occano & Mediterraneo inter se Junciis. Pradari vetitis toto Mari Piratis. Emendatis Legibus. Deleta Calviniana impietate. Compulsis ad reverentiam nominis Gentibus remotissimis. Cunttifque summa providentia, & Virtute Domi forisq; compositis. Franciscus Vicecomes d'Aubusson Dux de la Fevillade ex Francia Parilus, & Tribunus Equitum unus, in Allobrogibus Pro rex, & Pratorianorum Peditum Prafectus ad memoriam posteritatis sempiternam P. D. C. L' Inscrizioni però che si trovano in questo degno Opuscolo sono dell' eruditissimo Signor Abate Regnier, come si vede c. 13. dove si leggono le seguenti parole. Ces Inscriptions aussi bien que celles de tout l'ouvrage on este composè es par M. l' Abbe Regnier, & il les a mile en vers François, a fin que les louanges de sa Majeste pussent estre entendues de pius personnes.

Dichiarazione delle Pitture della Sala de Signori Barberi-

ni. In Roma per Vitale Mascardi 1640. in 4.



Sc. X.

Dichierazione d'un Marmo antico, ch'era nella Pieve Vecchia della Terra di Santanatolia di Camerino, oggidemolita per rifarla, che per configlio di chi l'ha interpretato, è stato questo in oggi posto nella facciata del Campanile

che torna su la firada. La cui altezza è di circa ad un braccio e mezzo, largo a proporzione, frantucciato e rofo dal tempo, e voto quanto tiene tutto il piedestallo, ond'avendolo capolevato e messo allora il voto del piedettallo in alto, l'hanno fatto fervir per lo spazzio di più di 400 anni. che tanto mostrava la struttura della vecchia Chiesa, per pila dell'acqua benedetta. E' posta questa Terra fra le radici di due non piccoli monti, l'uno Gemma, l'altro Corsegno chiamato divisi solamente dal fiume Esino, ch'in lingua Latina è detto Est, da altri Estum, che tre miglia sopra la detta Terra verso ponente nella Valle detta di Cafaggio ha la sua scaturagine da un piccol sonte, che getterà nel suo nascimento poco più d'uno scudo, ed il fiume dalla banda di mezzodì la Terra tutta bagnando alle sabbriche di Carta, e di conce dà comodo; Nelle radici di Corsegno sopra la Terra verso Tramontana è la scaturigioe di Fontebono chiamata, Acqua minerale pregiata, della quale ha scritto il Dottor Pietro Agostino Boscherini un trattato, e stimo che questo Bagno sia stato l'origine la cagione del Marmo del quale fiamo ora per favellare; E quella scaturigine superiore alla Terra quanto tirerebbe un moschetto.

Ha dunque il marmo nella parete laterale destra scolpito il simpulo, che noi diremmo orciuolo, che come accenna il Simeoni nella Castrametazzione ed altri; simpulum poculum sittile sacristiorum, quo Vinum libatar in sacris, così Fest. de Verb. Sign. Nella sinistra la Patera, della quale gli antichi servivansi, in Vino Diis libando, dal che parmi potersi comprendere essere stato questo Marmo consagrato a Giove per iscioglimento di qualche voto; La base di esso è vota ad effetto di collocarvi que'doni, ch'a quella fassa Deità essere

grati credevano.

Ma Prima d'ogn' altra cosa è necessario saper la lettera ultima che manca alla prima parola Nortori, che dovrebbe esser mella parte superiore della banda sinistra nel luogo appunto dov' è la rottura che di questa ci priva mancando parte del marmo, la qual lettera crederei ch'altra esser non dovesse ch' un O ch'essendo così severebbe ogni dubbio, e renderebbe più chiare le parole abbreviate. Poichè la patola abbreviata POL.

altro non fignifica che Polico, o vero Polsarco: Polyarchus qui multis gubernatur & dominatur, vel Princeps Urbis: oveto può dit Polico: Policus Urbium Tutor, & Prafet. La lettera N. per se sola co'l punto nelle note de gli Antichi per quanto dice il Laurenzio nell'Amair, può dir più cofe, cioè, Non, Nomen, Noster, Numisma, Numerator &c. La lettera P. può dir fecit, felin, familia, fust, fit, figura, fides, filius, februarius, fluvins, faustum: E la parola Feron, stimo ch'altro non significhi, che il nome di colui che scioglie il voto per la ricevuta grazia. la parola AESAE tengo per fermo che fignifichi il Fiume oggi detto Elino, o vero Ela, che bagna la Terra come si è detto, e permi siccome nella nostra Toscana dichiamo Vallis Elfa , Vallis Pefa , Vallis Arni , Vallis Greve, Vallis Sevis, che son tutti fiumi che danno nome alle Valli ond' essi scorrono, così abbia voluto intendere l' Aucor del Pitaffio. Le parole EVOCATUS AUG. mi pajono addiettivi della parola Ferox, ch'è quello a mio credere che scioglie il Voto; Evocati erant militer Tumultuarii, non qui Justi, sed repentina aliqua necessitate ex agris in bellum acciti postea Veterani iterum in militiam revocati; EVOCATI praerant Autorum Caftris ad poflicam partem Pratorii . AUG. non altro che grande fignifica, ed erano chiamati tali quelli, qui primos ordines mulitares ducebant.

Or mentre che questa inscrizione e le di lei abbreviature si possano in questa forma considerare, e non sieno molto lontane dalla più comune interpretazione, così a mio crede-

re a sonar verrebbe.

Nortorio nostro selici Polyarebo, Ferox Aesa Evocatus Angustus, Jovi Calesti voti soluti, overo suscepti locavit monumentum; Quasi che nel nostro Idioma dir volesse, Regnante selicemente nell' Esa il nostro Governatore o Principe, (come ponghiam' noi ne' contratti ) Nortorio: Feroce soldato Veterano e degno per l'Imprese satte, sciolse o dissece al voto satto a Giove Celeste, e per la grazia ricevuta ne pose qui la memoria; Che la parola AESAE significhi il siume parmi poterlo tener per certo, e si riserirebbe secondo il mio parere a Notorio Governatore o Presidente dell'Esa cioè di tutto quel territorio per dove il siume scorre, e se da quel ch' ha composto il Pitasso è stato così chiamato questo siume, che così sorse poreva

nomarsi allora, ove per sua poca pratica di lingua, come si vede nella parola Calesti diphtongata con l' a quando doveva scriversi con l'OE; E se dice Aesium Aesii, o pure Aesis, queste parole la Città di Jesi non il siume esprimono. Ciò tutto detto currenti calamo rimettendomi a chi di me

ha più purgeta cognizione.

Distinta Relazione dell' Essusione del sangue dalle Portentole braccia del Glor. S. Niccola di Tolentino feguita nel mele di Settembre dell'anno 1691. In Macerata per Michelarcangelo Silvestri 1698. in 4. Questa Essusione è stata la più copiosa di tutte l'altre seguite fin'ora; La prima fu sul 1345. cioè 40. anni dopo la morte del Santo, quando un Frate del medesimo Ordine di S. Agostino, tratto dalla devozione di rapirle per portarle al fuo Paese le resecò dal Corpo; Fecer poi nuovo getto nell'anno 1515. Un altro ne fegui nel 1570. Si rinnovò nel 1594. Si rivedde nel 1610. Replicò l'effusione nel 1612. Nuovamente comparve nel 1625. Dipoi nel 1641, nel 1643, nel 1656, nel 1669, 1671, 1679, e 1698. E questa del 1699, che più d'ogni altra ha durato. B l'ultima del 1700, da amendue le braccia. Le quali maravigliofe, e fuor dell'ordine di natura, effulioni di langue, sono state sempre presudi d'inselici successi al Cristianesimo, da' quali si compiaccia la Maestà Div. per infinira sua misericordia prefervarlo: Pu S. Niccola di Patria da S. Angelo Castello della Jurisdizione di Permo; Molti vogliono ch'e'fuste della famiglia Angelini, altri de' Colucci ognuna di loro pretendendolo per fuo; Anche S. Liberato è nazionale di Loro Terra del Territorio Fermano, (ancorche la Città di Permo non dia titolo di Terra ad alcuno de' fuoi luoghi murati fortoposti, che sono 48. de'quali in primo è Mogliano, ma tutti gli chiami Castelli ) e pure Macerata il pretende per fuo, se bene altri dicono, che quel di Macerata sia un altro San Liberato, distinto da quel di Loro, che su figliuolo d'un tal Boccolini Sig. di Loro, ch'ebbe per moglie una figliuola di Gentile da Mogliano, che su Tiranno di Fermo, o come altri vogliono nacque d'una figliuola della figlinola di Gentile. Questa effusione è stata la maggior di turte quante l'altre feguite fin'ora , avendo gettato fangue amendue le fante braccia, quando per gli tempi andati in un Tome IV.

folo delli medefimi ha gettato, ed in copia maggiore, essendosi calcolato essere stato il getto di essocirca una libbra, come nell'accennata Relazione si dice, segno manifesto che la Maestà Divina ci vuol con maggiore castigo mortificare per adurci alla via della salute.

Distinta Relatione di tutto il seguito nella partenza di Modona della Regina Sposa del Rede Romani, e allogiamento sattogli dali Eminentisi. Card. Astalli Legato di Ferrara d'ordine della Santità di Nostro Signor Papa Innocentio XII. nel luogo detto la Stellata soggetto alla Legazione di Ferrara nell'anno 1699, e seste satte nelle Città di Mantova a Dedicata all'Eminetiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Gio: Francesco Albani Segretario de'Brevi di N. Signore. In Ro-

ma per Lucantonio Cracas 1699, in 4.

Distinta Relazione della celebre entrata satta in Roma dalla nobilissima Archiconfraternità di San Benedetto di Firenze, e del solenne ricevimento della medesima satto da quella della Pietà di Roma della Nazione Fiorentina nel giorno 25. d'Aprile del presente Anno di Giubileo 1700. Con l'esatta notizia delle Ceremonie, e di quanto di Magnisico e di curioso in simile sunzione successe. In Roma per Gior Francesso Buagni 1700, in 4. Questa è una delle più frequentate Compagnie della Città fra le otranta che alla Processione del Corpus Domini intervengono; senza quelle che non hauno quest'obbligo, che pur saranno oltre quaranta.

Decretum de Reformatione publicatum in Sessione Quinta sub S. D. N. Pio IV. Pont. Max. Patavii per Christopho-

rum Gryphium 1563. in 4.

Decrecum etiam Residentiz publicatum in VII- Sessione. Brixiz apud Ludovicum Sabiensem Expensis Jacobi de Ricciis 1563, in 4.

Doctrina de Communione sub utraque specie & parvulorum publicara in Sessione V. Sacri Occumenici Concilii Trident, sub, S. D. N. Pio IV. Pont Max, die 16, Julii 1562. Ripz ad instantiam Bapt. Bozolæ 1562, in 8.

Della Dannosa, ma bene schernita inquietezza del genio degli antichi Galli Istorici Narrati reali, e riverenti avvisi a Serenissimi Principi bramosi della felicità del loro Dominia

Sct XIII-

Sc. XI.

e de loro perturbati Popoli in 4. \* Non è in questo Opuscolo nome d'Autore ne di Stampatore ne di luogo della

stampa në l'anno ch'è stato impresso-

Discorso sopra l'Origine degli antichi Popoli della Gallia accennata da Giulio Cefare ne fuoi Commentari. In 8. \* Anche in questo non v'è nome dell' Autore, nè dello Stampatore, nè il luogo, nè l'anno dove fia flampato.

Breve

Descrizione della Pittura satta nella volta del Tempio di Sc. XIII. S. Ignazio (coperta l'anno 1694, Per la festa del medesimo Ma de Santo. In Roma per Gio: Jacomo Komarek Boemo a Fonta-

na di Trevi: 1694. in 4.

Diario curiolo ed elatto di giorni 161, dal primo di Pebbrajo 1691. in cui paísò all'altra vita Papa Alessandro Ottavo di felice memoria, fino al di 12. Lug io 1691, nel quale fu creato sommo Pontefice l'Eminentissimo Signor Cardinal Antonio Pignattelli, che volle effer chiamato Innocenzio XII., con tutto quello che si è fatto nella sede vacante, con la nota delle cariche date in detto tempo sì in Conclave, come fuori, con le visite de gu Ambasciadori delle Corone, e del Ministro di Giacomo II. Re d'Inghisterra al Sacro Collegio, e con la descrizione delle cerimonie fatte nella detta Creazione, tanto in Conclave, quanto nella Basilica Vaticana, e con l'aggiunta dell'Incoronazione: In Roma per Gio: Fraucesco Buagni 1691. in 4.

Dialogo fra Genova, & Algeri Città fulminate dal Giove Gallico. In Amsterdamo per Henrico de Sbordes nel Kalver- Sc. XIII. straat-vicino al Dam 1685, in 12, \* Io non dubiso che quefto Opuscolo non sia stampato alla macchia partando assai libero; ed alla lettura si conosce per componimento d'un affez-

zionato Francese.

Dichiarazione ne'Misteri della S. Messa sopra la Passione -di N. S. Gresà Cristo, con bellissime figure che il tutto dimostrano, e con le sue Orazioni così in Latino come in Italiano. Dedicata al molto Illustre Signor Antonio Bulison delle cose successe nella Città, e Regno di Napoli. In Napoli nella stamperia di Giuseppe Roselli 1691. in 24. \* Lo fiampatore Giuseppe Roselli dedica questo Opuscolo al genti-Hhhliffimo

1428 D

Jissimo Signor Bulison, tanto benemerito della Letteraria

Repubblics .

Descrizione, e delle seste nella venuta alla Città di Sc. XIV. Firenze del Serenissimo D. Vincenzio Gonzaga Principe di Mantova, e del Monserato per la Serenissima D. Leonora de' Medici Principessa di Toscana sua Consorte. In Firenze nella Stamperia di Bartolomeo Sermartelli 1684. in 4.

Breve Descrizione del Dissegno della Cappella di S. Ignazio Lojola eretta nella Chiesa del Gesù di Roma: pubblicata in istampa colla seguente Inscrizione Imago Saceli quod S. Ignatio de Lojola Conditori Soc. Jesu erestum est in Templo Domus Prosessa Romana esus dem Societ. in quo sacra esus ossa venerantur. Anno 1697. In Roma nella Stamperia di Domenico Antonio Ercole in 4.

L'Adamo Drammatica Composizione cantata nell'Oratorio del Sig. Marchese San Paleotti in occasione della Solennità del Patriarca S. Gioseppe posta in Musica da D. Carlo Donato Cossoni primo Organista di S. Petronio. In Bologna

per Giacomo Monti 1667. in 8.

Sc. XV. Daniei cujusdam Ministri sidelis ad Regem suum super hodierno publicarum rerum statu Relatio, & Consultatio. 1645. in 4. \* Non vi è il nome dell'Autore, non quello dello Stampatore, nè il luogo dov'è stata impressa la Scrittura.

> Descrizione del passaggio, e corso delle Stimfalidi al Palsio a di 15. Luglio 1618, in Firenze nella Stamperia di Za-

nobi Pignoni . 1618. in 4.

Sc. XV.

Descrizione della Battaglia del Ponte fra Abido, e Sesto nello Elesponto: Festa rappresentata in Arno il di 25. di Luglio 1618. in Firenze nella Stamperia di Zanobi Pignoni 1618. in 4.

Dichiarazione del Teatro per esporte il SS. Sagramento a di 15. 16. e 17. Febr. 1700. nell'Oratorio della SS. Comunione Generale sotto il titolo della Madonna della Pietà, di S. Francesco Saverio presso al Collegio Romano. In Romano Cio. Esporte della Pieta.

ma per Gio. Francesco Buagni 1700. in 4.

Distinta Relazione del publico ingresso in Roma della Nobilissima Compagnia del Suffraggio dell'insigne Città di Venezia nel giorno primo di Maggio dell'anno 1700, e del

di

D d) lei ricevimento fatto dalla Ven. Archiconf. del Suffragio di Roma con la notizia e dichiarazione di quanto vi era di

vago, e di notabile e della quantità delle Torcie con altro

di curioso. In Roma per Domenico Antonio Ercole in 4. Distinta Relazione della celebre solenne Processione del Sc. XVI.

SS. Sacramento fatta fare dalla Chiefa de'Santi Lorenzo, e Damaso nel Mercoldì fra l'ottava del Corpus Domini dall' Eminentissimo e Reverendissimo Signore Card. Pietro Ortoboni, con l'esatta notizia dell'ordinanza di essa, del numero grande delle Torce, e del folenne apparato fatto in detta Chiefa, e nella facciata del Palazzo della Cancellaria con altro di notabile e curiofo. In Roma per Gio: Francefco Buggni 1700. in 4.

Distinta Relazione della celebre Processione del Glorioso S. Antonio di Padova fatta dalla Ven. Chiefa de Santi Apostoli la Domenica dell'ottava della sua festa; Con la distinta dichiarazione de' fanali, e della gran macchina portata in essa Processione, e con la notizia de Personaggi, che ve intervennero, e del numero grande delle Torce & altro di

notabile: In Roma per Gio: Francesco Buagni 1700. in 4.

Vita mortis abscondita sive mystica

Difsertatio in illud D. Pauli Apoftol. Coloft 3. Martui enim Sc. XVII. eflis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Genus

typis Georgii Antonii Franchelli in 22.

Dolorosa beneficenza della Città di Padova Panegirico al-PIllustriff. & Eccellentiff, Sig. Girolamo Gradenigo Capitano nei fine del suo Reggimento. In Padova 1671, per Pier Maria Frambotto in 4.

Descrizione dell'Ordine della Processione fatta la Vigilia di S. Gio. Battiffa l'anno 2577, dalle Compagnie de' Giovani Fiorentini per l'allegrezza del Natale del Serenissimo Gran Principe di Toscana. In Firenze a istanza di Francefco Dini da Colle, 1577, în 4.

Discorso fatto nell'Accademia Fisico-Mattemarica di Roma tenuta li 5. di Genn. del 1681. sopra la Cometa nuovamente apparla, da uno dell'Accademia medelima. In Ro-

per Nicolò Angelo Tinassi 1681. in 4.

Discorso dell'Accademico Solingo all'Accademico Accapezzato in due Parti diviso; dove si contiene Querimonia d' Ami•

Amico; Affuzie di Contadini; Spassi di Villa; Invito di Dame a solazzo, e loro lodi; stimoli à Pedagoghi: Rimedio d' Infermità, con altre piacevolezze per le ore di Ricreamento estive: Hora nuovamente posto in luce da Agostino Alurii da Narni. Al molto Illustre Sig. il Signor Cavaliere Panico. In Camerino, appresso Francesco Giojosi 1618. in 8.

Sc. XIX. G. Lint. Sc. XIX.

Fr. Ver.

Sc. XIX.

Sc. XX

Dott. Nig

Descrizione delle Feste satte in Ferrara per le Vittorie dell'Armi Imperiali, e Venete contro il Turco. Ferrara per

il Pomatelli 1686, in 4.

gli Dieci Mercordi alla Serafica S. Teresa Vergine Sposa illibata di Gesù, Riformatrice ammirabile del Profetico Monte Carmelo, Matriarchessa ammirabile del Carmelitani Scalzi: per imitare le sue Broiche Virtù, e per godere del suo Padrocinio, dal minimo tra' suoi Figli, composti. In Roma, Bologna, e Ravenua nella Stam. Arciv. 1712 in 8.

Dip'oma Cassereum continens erectionem Magni Ducatus

G. Lanz. Etruria. Florentia apud Juncas 1 176. in 4.

Se. XIX. Direttorio per la Visita delle sette Chiese, che fanno i Signori della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Nen di Bologna nel Giovedì grasso a similitudine de' Padri dell'Oratorio di Roma. In Bologna 1678, per l'Erede di Domenico Barbieri. In 8.

Sc. XIX. li Dodici Privilegi, ovvero splendori, e gemme del Dia-G.Lanz. dema di Maria Santissima. In Roma, & in Ferrara per il Pomatelli 1712. in 12. \* Resta a sapersi se questi Privilegi sieno espressi in Versi, e di che sorta, o in Prosa, e con qual fine, che non può non essere ottimo, ma che però doverà accennarsi. Sia detto per avviso di chi savorisce de'

ritoli d'opuscoli.

Androis Historiæ Congregationum de Auxiliis.

Ab. Baceh. Defensio adversus querelam Caroli Gasparis Metzenii Academiæ Trevirensis Sindici. Lovanni apud Ægidium denique 1701. in 8.

Honorarii Tumuli, ac Punerez pompæ

Descriptio in exequiarum justis Prancisco Vindociensi Duci Bellortio &c. persolutis, Roma in Templo Deipara Capitolino, & Oratio in ejustem sunere ibidem habita die ... Septembris 1669. Roma Typ. Nicoli Angeli Tinasii 1669. in fol.

Dialogo

Dialogo intitolato il Grammatico. Ovvero delle falle Eler. Sc. XX. citazioni delle Scuole. All'Illustriff. e Reverendiff. Sig. Mon. SS. Zapp. fig. Giusto Fontanini Cameriere d'onore della Santità di N. S. Papa Clemente XI. In Perugia pe'l Constantini 1707. in 8. \* Da una Lettera prefilla all' Opulculo prefente, da un tal Francesco Moschenio scritta al Senatore di Milano Marcantonio Caimo Panno 1337., fi vede, che il libriccirolo è stato fatto in que cempi, e forse da lui. Pretende istruire que che iosegnano Grammatica, a incamminare beme la Gioventà all'apprendere la lingua Latina. In fatti è una disgrazia, che in pochi Mesi, o anni s'imparino lingue più dificiti, com'è la Todesca, Inglese, e simili, e vi voglj, nè bafta, l'età di un Homo ad apprendere la Latina . Onde parmi, ci faccia troppo onore Gio: Barclai, quando nel suo Icon ammorum, cap. 6. disse di Noi : Latine jeribere inter illos haud pauci, non utique loqui norunt : le intendiamo della latinità del buon secolo, di cui fu così corta la durata. ¶ Questo Dialogo è d' Aonio Paleario.

Diferenze Filologico-Sacre considerate da R. R. Andendum Sc. XX.
nt Veritae patent, multique ab errore liberentur. Lastant. de Dott. Nig. vera sapient. lib. 5. cap. 5. In Padova per Giuseppe Co-

rona. In 4.

Discorso Primo in lode di S. Maria Maddalena de' Pazzi P. Bamb, Carmelitana detto in Roma nella Traspontina l'Anno 1669.

II. b. 22. car. 128.

Discorso secondo in lode di S. Maria Maddalena de' Pazzi Carmelitana detto in Roma nella Traspontina l'anno 1669.

H. b. 2:. car. 238.

Les Divises du Pont Notre Dame mises en vers François avec le plus belles Actions de nos Rois, le temps de leur Regne Anno 1660. Pal. 14. b. 1. car. 107.

Per gli emergenti di Modena.

Discorso a Monsig. Arcivescovo di N. in Roma II. b.

38. car. ..

Dichiaratione dell'Apparato esposto nella Chiesa del Gesà per le Quarant'ore dell' Anno corrente da' Signori della Congregatione dell'Affanta. Anno 1671. H. b. 24. car. 131.

Discorso Apologetico intorno una Parafrasi composta sopra l'iscrizione posta alla Chiesa di S. Sempliciano di Mila432 D

no P Anno 1654. li 18. Maggio II. b. 34. car. 116.

Decreta & Provisiones Congregationis Reformationis Trabunalium usque ad totum Mensem Maji 1679. Que S. D. N. Innocentius Papa XI. approbavit servari mandavit Ann. 1679. PP. b.

Decreta & Constitutiones Ven. Collegii Caudatariorum

S. R. E. Cardinalium Anno-1643. PP. b.

Discorso Fisico Astrologico sopra la Cometa apparsa l'anno 1664, il Mese di Decembre avuto nella nobilissima Accademia Delia di Padova il Mese di Marzo 1665. II. b. 41.

CAT. 158.

Disinganno sopra l'Ingantio d'alcuni intorno all'Esattioni pecuniarie per le contraventioni degli Ordini spettanti all' Osservanza delle Feste, e Compositioni Fiscali satte per Ordine dell'Eminentiss. Card. Fisomarino Arciv. di Napoli a tempo del suo Gaverno Pastorale. Anno 1667. II. b. 21. car. 327.

Discorso samigliare per la capacità di tutti, anche non Prosessori sopra la pendenza delle Signore Sorelle de' Cesarini nella successione alla Primogenitura di questa Casa divisa

per maggior comodità in quattro Paragrafi PP, b.

E

RR. F. ad Fratrem

Epistola de Cura Oculorum Jonathanea in 8. Non so chi sia l'autore dell'Epistola, che a mesi passati su qua inviata all'Eruditissimo Sig. Antonio Magliabecchi dal dottissimo Sig. Samuello Rojero.

Α. Μ.

Epistola de Charondæ essigie in Catanensi nummo expressa apud Petrum Seguinum in Nummo Argenteo. Parisis 1658, in 8. \* La sudetta Lettera è del Sig. Rassaello du Fresse, ed il Sig. Abate Seguino ch'ebbs quà fortuna in casa del gentilissimo Sig. Antonio Magliabecchi di riverire l'ha satta ristampare a 189, del suo elegantissimo, ed eruditissimo libro intitolato: Selesia Numismata antiqua. In questo luo go non tralascerò d'accennare come per la morte del Sig. Rassaello du Fresne secero non piccola perdita le Muse Fiorentine, poichè essendomi ritrovato presente, quando esso donò Lionardo da Vinci della Pittura al Sig. Antonio Magliabecchi, udii dirgli che in questa stessa maniera voleva dar suori Corpus

**Ucrum** 

Έ

verum Florentinarum Scrip. sì già stampati come manoscritti. In oltre perchè voleva eziamdio far ristampare nobilmente il Bernî, il Sig. Magliabecchi con generosità piu che grande gli diede diverse Poesse del Berni, e quel ch'è più considerabile di sua mano e non mai stampate, senza esserne serbata copia, le quali Dio voglia, che adesso non sieno a male.

De Numo Britannico

Epistola ad Raphaelem Trichetum du Fresne Parisis 1659. Sc. I. in 8. \* E' del Sig. Ab. Seguino e si trova anche ristampata nel suo libro in 4. a 144.

Epistola qua Peregrinatio ab Illustriss. Card. S. Praxedis suscepta exponitur cum ad invisendum secrum Line cum Augustæ Taurinorum se contulit. Bergomi 1579. in 4.

Editto del Cristianissimo Re di Francia per lo stabilimento d'un sieuro riposo nel fatto della Religione Cattolica Apostolica Romana, & unione de'suoi suggetti Cattolici con S. M. per l'estirpazione di Scisme & Eresie per tutto il suo Reame, Paese, e terre di sua obbidienza pubblicaro nella fua Corte dal Parlamento di Roano 19. Luglio 1588, tradotto di Francese in Lingua Toscana. In Fir. in 8.

La Felicissima

Entrata della Sereniss. Regina di Spagna D. Margherita G. D. d' Austria nella Città di Ferrara il di 13. Novembre 1598. Havuta da Cavaliere Reale. Ferrara per Vittorio Baldini in 4. E ristampata in Pirente per Francesco Tosi. Feliciflima

Entrata di N. S. PP. Clemente VIII. nell'Inclita Città di Ferrara con gli apparati publici fatti nella Città, Castelli, e Luoghi dove S. S. è passata dopo la sua partita di Roma, in Ferrara, e Firenze alle Scale di Badia 1590, in 4.

Epistolæ aliquot gravium virorum ex Urbe ad Germaniæ Sc. II. Principes quosdam & alios primarios viros scriptæ de gestis Pii V. Pont. Max. quarum lectio haud mediocrem afferet piis omnibus & jucunditatem & utilitatem. Coloniz apud Gernvinum Calenium, & hæredes Joannis Quentelii A. D. 1667. in 8.

Esequie del divino Michelangelo Buonarrotti celebrate in Firenze dall' Accademia de' Pittori, Scultori, ed Archittero-

Tome IV.

ri nella Chiesa di S. Lorenzo il di 28. di Giugno 1564. Firenze app. i Giunti 1564.

Se. II. Tegl. Sc. Pr.

Sc. III.

Sc. VI.

Real solenne
Entrata in Milano delle MM. della Regina Maria Anna
moglie del Re Cattolico nostro Sig. Filippo IV. e del Re d'
Ungheria e Boemia Ferdinando Francesco suo fratello, ambidue figliuoli del Regnante Augustissimo Imperatore Ferdinando III. seguita li 17. Giugno 1649. In Firenze nella stam.
peria di S. A. S. alla Condotta in 4.

Real solenne

Entrata in Madrid della Macstà della Regina Maria Anna moglie del Re Cattolico nostro Signore Filippo IV. seguita li 15. Novembre 1649. In Firenze nella Stamp. di S. A. S. 1649. in 4.

Esortazione urgentissima leggi Spada Coraggiosa

Electio & Coronatio Henrici Regis Polonia Roma in 4.

apud Hæred. Antonii Bladii 1574.

Esequie celebrate da' Padri della Compagnia di Gesù del Collegio Romano agli Eccellentiss. Sig. Nicolò Ludovisso Principe di Piombino, e Costanza Pantilia sua moglie nella Chiesa di S. Ignazio in 4.

Epistola Cleri Gallicani Parisiis Congregati ad S. D. N. Innocentium Papam XI. Parisiis apud Federic. Leonard. Regis, Sereniss. Delphini, & Cleri Gallicani Typographum via Jacobza 1681. cum Privil. Regis in 4. \* A questa lettera è stata data risposta che va suori manoscritta.

Explanatio in Mausolæum Illustriff. & Excellentiff. D.

Argenson in Æde B. Jobi Venetiis erectum in 8.

Sc. V. L'Echo Poetica nel funerale de gli Illustriss. Signori Co: Teodorico & Alessandro Ghisilieri celebrato nella Chiesa antichissima del Buon Gesù. Bologna per Giacomo Monti 1647. in 4.

Elogii all'Illustriss. e Reverendissimo Sig. Odoardo Card. Farnele Vescovo Sabinense, e Prencipe Colendissimo: In

Parma per Anteo Viotti 1623. in 4.

Sc. V. Elame d'Onore sopra le stide passate fra l'Illustriss. & Excellentiss. Sig. March. Guido Rangoni, e l'Illustriss. Sig. Senatore Agostino Marsigli in fogl.

Editto del Re Cristianissimo proibendo ogni sorte d'eser-

435 eizio publico della Religione pretefa Riformata nel suo Regno, Registrato nella camera delle Vacazioni il di 22. Ottobre 1685. In Bologna per Gi como Monti 1685. in 4.

Jesu Natalibus, Stephani lapidibus, Joanni Evangelista,

Innocentibus martyribus.

Elogia ex Academia D. Therefix Placentia apud Sirenom ia 4.

Sandiffimum Euchariftiz Sacramentum

Sc. VIII.

Elogiorum, & Emblematum Duodena expressum a quodam Ord. Pramonstratensis S. Norberti Canonico Sacerdote Austriaco. Romæ ex Typ. Angeli Bernabò 1685. in 4.

Espressioni dell'Altezza di Savoja fatte al Sig. Duca d' Orleans suo Suocero ec. in 4. \* Non vi è nome d'Autore, nè il luogo della stampa, ragionevolmente si può supporre

che sia quest'Opera stampata in Torino.

Epicedia in ipso funere Mag. Dn. Rectoris distributa. I. Honor exequialis & novissimus Piis manibus Restoris Magnifici Viri plurimum Reverends atque Excellentissimi D. Benedicti Hopfferi Professoris Moralium Publici ac Magistri Domus in stipendio Ducali Vigilantissimi IV. Kal. Februar. 1684. piè donati, & postridie Cal. mensis ejusdem, maximo cum totius Academia luctu , ad Ædem S. Georgii honorifice tumulati, Carmine lugubri, a Senatu Academico declaratus; In 4. Tubingæ. Son varj componimenti Latini e Tedeschi elegantissimi di diversi Ingegni pellegrini, & Academici rappresentanti il corpo di tutta l'Accademia, in nomo della quale fu facta la funzione dell'Esequie, e fra gl'altri componimenti ve ne sono due di Virtuosissime Dame in lingua materna, che sono le Signore Anna Sibilla, e Cristina Dorotea, amendue Hopfierin.

Esequie celebrate nella Chiesa delle Reverende Madri di S. Orfola di Mantova, d'Ordine della Serenissima Sig. Ar. Sc. XI. eiduchessa ssala Clara d'Anthria Duchessa di Mantova Ted. ciduchessa Isabella Clara d' Austria Duchessa di Mantova e Monferrato &c. Per la morte dell'Imperatrice Augustissima Claudia Felice di lei Nipote . In Mantova per gli Ofanna

Stampae. Ducali 1676. in fogl.

Relazione dell'

Sc. XII.

Esequie fatte dall'Illustriff. Città di Lodi per la morte delia Sacra Maeltà della Reina di Spagna Maria Lulfa di Bor-Lii

bone nella Chiesa della Santiss. Coronata il di 12. Maggio 1689. In Milano nella Regia Ducal Corte per Marcantonio Pandolso Malatesta Stamp. Regio. Cam in sol. grande \* Il sopraintendente di queste esequie su il Sig. Giulio Coderasca. L'Orazione o Funebre Panegirico che si legge stampato nella sine, è componimento del Marchese Alsonso Corradi, e le Inscrizioni sono del samoso Sig. Francesco di Lemene.

Esercizio Spirituale, e devota salutazione in onore delle Santissime Piaghe di Nostro Sig. Gesu Cristo, che si pratica in ogni Venerdì dell'Anno nella Ven. Compagnia di S. Lorenzo in Piano. In Firenze per Vincenzio Evangelista

1695. in 4.

Esercizio Spirituale per il primo Giorno di ciaschedun mefe nella Chiesa di S. Giovanni, in tributo di gratitudine alla Santissima Trinità, per il benesizio del Santo Battesimo, e per ottener la grazia di vivere e morire da vero Cristiano. In Firenze nella stamp. di S. A. S. alla Condotta 1691. in 12.

Succinda

Expositio Missa Romana. Colonia Agrippina apud Cornelium ab Egmond 1629. in 16.

Sc. XIII. Le Nazioni in Arfensle

Esercizio Accademico dedicato all'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Giovanni Sagredo Cav. e Procurator di S. Marco dagli Accademici Infatigabili nelle Scuole della Salute sotto la disciplina dal P. Leonardo Bonetti della Congr. di Somasca. Venezia 1679. per Andrea Poletti in 8.

Rufticii Arnaci Pastoris Arcadis incolentis agros Faventis

Sc. XIV. nos Pan

Ecloga ad Pastores Arcadie incolentes Arua Latina . Fa-

Aventize 1692. Typis Josephi Maranti in 4.

Eco Armoniola del Reno a i Trionta dell'Anno nelle felicissime nozze degl'Illustriss. Sig. Bali Gio: Francesco Samignatelli, con la Sig. Contessa Aurora Zabarella Dama di Corte della Sereniss. Gran Duchessa Virtoria. In Bologna nella Scamperia del Longhi 1692. in 4. \* Sono Poesse Latine e Toscane di diversi nobilissimi ingegni.

Entrestue de S. Francois de Sales, & du Cardinal de Ailly.
Se. XV. in 12. \* In questo Opuscolo non si vede il nome dell' Autore, nè quello dello Stampatore; nè meno il luogo, e l'anno

dell\*

dell'impressione. Credonlo però gl'Intendenti stampato in Fiandra l'anno 1699., essendo in tal tempo, stato mandato in una Lettera con una semplice sopracoperta al Signore Magliabecchi samoso Bibliotecario dell'A.R. di Toscana, ed ei l'ebbe nel Mese di Luglio. Sopra l'Opuscolo, o sia nella prima pagina stavano scritte, simo di mano dell'Autore: Incomparabili Magliabechio, Florentiam Austor. Mi vien però detto che possa essere il medesimo Autore delle Lettere: Parvalorum sine Baptismo mortuorum scripta è Limbis ad sua quietis perturbatores. Ma nè anche l'Autore delle dette Lettere mi è noto chi sia.

Estreizio Spirituale da sarsi ogni Giovedì alle 23. ore con l'Esposizione del Santissimo da'Fratelli della Ven. Archiconfr. del SS. Sagramento, e cinque Piaghe di N.S. Gesù Cristo, in SS. Lorenzo, e Damaso. In Roma per Marcantonio ed Orazio Campana 1607. in 4. \* Sento che questa divozione sia molto frequentata ed applaudita con giovevole esempio di divote Persone.

Sonetti

Epitalamici nelle felicissime Nozze de gl'Illustrissimi Signori Sc. XVI. Contessa Eufrosina Montemellini, e Bernardino Montemellini Nobili di Perugia. In Fuligno 1703, nella nuova stampa dell' Antonelli in 4.

Sonetti

Epitalamici nelle nozze degli Illustrissimi Signori Gioanbatista Gualtieri e Giulia Staccoli Parente di N. S. Dedicati all'Illustrissima Signora Contessa Maria Leonora Mareri Saracinelli; Perugia per il Costantini 1702. in 4. \* Negli antecedenti componimenti ha il raccoglitore prima nominata la Sposa, e poi lo Sposo contro l'usanza, ne so per qual cagione: Questo secondo opuscolo è nominato anche sopra alla lettera B. a Bernardino Boncambi come quello che gli ha raccolti, non si veggendo di suo altro che la Dedicatoria.

La Conversione di S. Romualdo Abate Oratorio per Mu- Sc. XVII. sica da cantarsi nella Chiesa di S. Biagio de PP. Camaldo- lesi in Fabriano con occasione di singolar solennità ad ono- re del S. Patriarca satta celebrare dalla pietà del Reverendiss. P. D. Romualdo Felina ivi Abate. Poesia dell' Accademico

Elifio

Élisio fra Concordi di Ravenna. Musica del Sig. Gio: Andrea Torriani Cremonese. In Bologna 1688, per gli Eredi

del Sarti fotto le Scuole alla Rofa in 8.

Epigrammatum, aliarumque venustatum Miscellanea Academiz, Concordium Ravenuz Eminentiss. Principi Benedicto S. R. E. Card. Pamphilio dicata Bononiz Typ. Hzred. Benati 1638. in 11. \* L'anno avanti era stata stampata la Miscellanea Poetica de' stessi Accademica dedicata all'Imp. Leopoldo I. Alla Dedicatoria si sottoscrissero si detti, e il Segretario, che allora era l'adesso Reverendiss. P. Ab. D. Pietro Gannetti, che vi sece susseguire una Lettera a'Leggitori degnissima della sua brava penna.

Epitalamio Sacro. La Cassità Pronuba. Nel vestir Pabito di S. Benedetto della N. D. L'Illustriss. Sig. Cecilia Contarini nel Monastero di S. Prosdocimo di Padova. In Venezia

redes Jo. Rossi 1601. in 4. \* Il Pellegrino Accademico smarri» to nella Dedicatoria che ei sa Gasparo Murtola, dice esser

2684. in 4.

Bpitaphium Jocofum Bajuli Parasiti. Bononie apud He-

Brevis

questa Iscrizione antica, e tratta da un Marmo posto fra il Tempio di Giano, e quello d'Esculapio, riferendo come falfa l'opinione di chi allora lo credeva opera del celebre antiquario Gio: Zarattino Castellini. Ma chiunque abbia una leggiera tintura d'Antichità, ed abbia veduti i cartoni dell'infigne corpo delle Iscrizioni antiche Romane del Grutero, conoscerà ben subito, esser moderno l'Epitasio, anzi con l'assezione e premura di negare esferne Autore il Castellint, altronon effersi preteso, che sar credere appunto aver scritto l'E. \* Siacas, pitafio medelimo dotto per altro ed ingegnolo; \* Come & pure l'altro che vien detto effere apud Salonam Urbem Dalmatie in Lapide mire magnitudines fatto a Servio da Pola Parafito, ed litrione ridevolissimo, che poi sarà moderno ed apocrifo, benchè come antico ei si fosse, sia con altre antichità stato stampato in Venezia nel 1498, per Gio: de-Tridino, alias Tacumum in 4.

Sc. XVIII.

Ennarratio de statu Jansenismi in Belgio ad Annum 1681. in 4. \* Questo dotto, pio, e curioso Opusculo è impresso senza nome d'Autore, e senza che vi si legga il luogo della

fam-

stampa. E su donato dall'eruditissimo, e gentilissimo Padre Conrado Janningi compagno del non mai abbastanza lodato Papebrochio, all'Illustriss. Sig. Antonio Magliabecchi Bibliotecario del Sereniss. Gran Duca miracolo della nostra Toscana per la sua mostruosa, e prosonda memoria, resa tale a forza di continuato, e non mai interroto studio.

Sc. XX. Ab, Bacch,

P. Bamb.

Ad Clariff. Virum Antonium Malliabecchium

Epistola data Regii Lepidi 1. Kal, Apr. 1707. edita vero Augusta Taurinorum 1704. in 4. \* Questa Pistola è scritta contro i Giornalisti Trevolziani, in favore dell'Opera dotta di Monsig. Fontanini, scritta per disesa delle Pergamene antiche. Non ho ardimento di affermare esser' essa detraurata del Reverendiss. P. Ab. Bacchini: ma poi non sò dissimulare, che in Reggio non conosco altra penna, da cui possa essere venuta cosa così buona.

Esame Teologico contra un Libro ingiurioso intitolato?

Difesa del Giudizio &c. in 8.

Eufrasio Dialogo, in cui si discorre di alcuni disetti scoperti nell' Opere di due Poeti Vicentini. In Mantova per Gio: Battista Fabris 1708. in 4. Equivoco è il presente titolo. Pare contro, ed è in savore de' Signori Andrea Marani, ed Antonio Berganini, li quali avendo pubblicato colle stampe un Volumetto di Poesie Italiane, Latine, e Greche, vi preposero una Critica poco discreta, contro alcuni non meritevoli di tali censure, colle quali poi si attirorono adosso la ben giusta del celebre Sig. Muratori, che loro rivide ben bene le bucce nel primo Tomo della sua Volgare Poesia. Nella settura dunque di questo Dialogo, si vede, che mentre pensano i due Poeti disendersi, si fanno bersaglio di nuove sserzate, che loro vengono date da' Signori Giornalisti Veneti nel Tomo III. pag. 366. e seguenti.

Sol Aquinas Apolline illustrior

Epigrammata in laudem Divi Thomæ Aquinatis Do&oris Ecclefiæ Ord. Prædicatorum. Anno 1666. II. b. 17. car. 122.

Elenchus Austorum, qui Imperatorum Romanorum Numismata peculiari Commentario, aut pro re nata scriptiz suis illustrarunt II. b. 31. car. 38.

L'ex-

440 E

L'explication generale de toutes les Peintures, statue & Tableaux des Portiques, & Arcs de Triumphe dresses pour l'entrèe au Roy e de le Reina taut au fauxbourg, & Porte S. Antoine, qu'aux places publique, Pont nostre Dame. Anno 1660. Pil. 14. b. 1. car. 97.

Epicedio dell'Accademico Idiota nella morte del Sereniss. Carlo II. Duca di Mantova, Monferrato &c. Senza l'anno

Pil. 14. b. 1. car. 198.

Elenchus Studiorum & operum Francisci Leveræ Romani.

Anni : 672. II. b. 40. car. 77.

Epicædium Fr. Prancisco o Molloy Ord. Min. Strictioris Observantiæ Lectori Jubilato Provinciæ Hiberniæ in Urbe Agenti, Roma in Provinciam remigrante in itinere in Galliis morte prævento Anno 1677. PP. b.

Pamiliaris quedam

Epistola e Roma in Hispaniam missa, in qua quid actum sit die 19. Aprilis, 7. Maii 17. Septembris in traslatione Obelisci breviter explicatur. Brevis item rerum in hoc primo anno a S. D. N. gestarum enumeratio. Anno 1586. II. b. 3. car. 203.

¶ Piena

Esposizione del fatto e ragioni del Sig. Uditore Antonio Almerighi Ferrarcse al presente Podestà della Città d' Imola, che militano a favore del suo Operato e sentenza promulgata in San Marino li 26. Maggio 1739. contro le due Relazioni anonime de Sammarinesi 24. Ottobre e 12. Novembre dell'anno medesimo. Nel sine Faventiz 1739. Typis Marantze in sol.

Fiera da farsi nella Città di Pisa due volte l'anno con sue franchigie, & esenzioni concessa dall'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Duca di Firenza e di Siena. Firenze per i Giunti 1561, in 4.

Festiva Receptio Virginis Christina Suecorum, Gothorum Wandalorum Regina in hac celebri Oeniponti Provincia Tirolis Urbe, ac ejus pub. sidet Catholica professio 3. Nov. labentis anni in Templo Aulico, cui Pratres stricta Observantia inserviunt Coram Sereniss. Archid. Fred. Carolo Com. Regnante, Anna Medicea ejus Conjuge, a Sigismundo Franc.

۸u۰

441

Augustæ & Gurc. Epis. celebrata nec non Excellentiss. Legato Regis Catholici Ant. de Pimentel & Prado ad quam hac brevis enarratio mittitur in 8. 1656.

Il Forastiero ammirato per la sepoltura dell'Illustriss. Sen. Francesco Bolognetti Gonfalon, di Bologna descritta dall' Opresso Accad. Inquieto al Molto Illus. Sig. e Pad. Colmo il Sig. Carlo Landini Cap. delle Milizie Civili di Bologna. In Bologna per il Tebaldini 1644, in 4. \* E' opera d' Andrea Salmincio come si vede dalla lettera Dedicatoria.

La Fede Trionfante in Giosafat Principe dell'Indie rappresentazione Spirituale fatta in Firenze dagli Accademici Pietosi delle Scuole Pie l'anno 1673. In Firenze alla Condotta in 12. \* Non è mio fine il registrar qui Commedie, eccetto che poche, avendone fatto un Volume l'Allazio: Ma perchè chi si è satto Autor di quest'Opera è come la Cornacchia d'Esopo, non posso tacere il Ladroneccio. Pu quest'Opera composta dal P. Tarlatini della Compagnia di Gesù, e satta rappresentare nel Borgo S. Sepolcro dai Giovani nobili di quella Città fino a 40. anni sono, cioè ne i primi anni che vi eressero il Collegio, e per alcune contingenze de mici parenti non vi volsero recitare, che surono Mario e Francesco Follì allora Giovanetti: onde sia cauto chi s'usurpa l'altrui fatiche, e sappia che queste o tardi o per tempo si riconoscono.

Pavola Pastorale rappresentata al Sereniss. Princ. Grimani

alli 14. Maggio 1595. in 4.

Sc. IV.

Feste nelle Nozze del Sereniss. D. Francesco Medici Gran Duca di Toscana e della Sereniss. sua Consorte la Sig. Bianca Capello: Firenze 1579, in 8.

Il Fiore della Granadiglia overo della Passione di N. Signore Gesù Cristo spiegato, e lodato con discorsi, e varie Se. V.

Rime da varj. Bologna 1609. in 4.

Florentina Synodus in luce illa Spiritus Sancti congregata, que illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, & revelat ablcondita tenebrarum ad perpetuum charitatis testimonium, & caliginis dissipationem in Ecclesia Cathedrali nostra S. Reparate 20. Julii 1478. in 4.

Funerale celebrato nella Chiefa de Bolognesi in Roma dall'Illustriss. Senato di Bologna al Sig. Marchese Lodovico Fa-Tomo IV. L11 chichinetti Ambasciatore Residente per quella Città appresso N. S. Urbano VIII. a 9. Aprile 1644. Roma per Lodovico

Grignani 1644. in 4.

Sc. VI. Felleio Mulico para et Dia en que la Magestad Cesarea de la Augustissima Señora la Emperatriz Margerita boura la Galeria de las Pinturas deste Imperial Palacio: A euya vista la combida la Cesarea Magestad del Augustissimo Señor et Emperador Leopoldo por medio de la signiente competencia de los dos mas nobles sentidos, cuya corona es un Bailese. En Viena de Austria, en la Imprenta de Matheo Cormetonio 1667, en 4.

Mazzetto di .

Fiori Rettorici colti dalla Virtà del Beato Luigi Gonzaga nel celebrarfi il giorno di sua Festa, er oferto all' Altezza Serenissima di Francesco Secondo d'Este da gli Accademiti Tiepidi di Modana. Ivi per Viviano Soliani 1676, in 4.

So VIII. Gratie dovute al gloriolo Martire S. Bastiano inviate alla divozione della Sig. Priora, e sorelle della Compagnia della Cintola e del Rosario di F. G. F. In Pisa nella Stamperia di

Francesco Tanagli in 4. fon Poesie Toscane.

Felfina ammiratrice della Religiosa sub'ime etoquenza del P. Massimiliano Deza Lucchese della Congr. della Madre di Dio nell'insigne samosa Collegiata di San Petronio del Bologna la Quaresima trascorsa dell'anno 1690. Componimenti Poetici dedicati all'Illustris. Sig. Marchese Olimpia Naro Caprara. In Bologna per gli Eredi del Sarti 1690. in 4. \* Sono Poesse di diversi in lode dell'insigne P. Deza, del quale savellas nella quinta Scazia car. 70. Ed in sine di esse car. 23. vi è un nobilissimo Sonetto del medesimo dottissimo P. Deza alla gloziosissima ed eruditissima Città di Bologna per segno di gratitudine; E di verstà che ell'è una Città Patria di tutti i soressimi e dalla quale sono obbligato per aver ascritta la mia samiglia nel secolo passato alla Cittadinanza di essa, come homostrato altrove.

Pregi Poetici per ornar la Cuna dell'Illustrist. Sig. Marchese Ridosso Monaldi. Consagrati all'Illustrist. Sig. Padron Colend. il Sig. Marchese Pierantonio Monaldi. In Perugia per
Francesco Desiderii 1693, in 4. \* Sono Poesse di Diversi Autori, fra le quali vi è un Sonetto del mio riveritissimo Sig.
Niccolò Mone Mellini, come anche una Parastrase del detto.

Somet-

Sonetto in lingua Francele fatta da DuGillet de la Valée. Brixiensis de Matrimonio rato per Literas asserti cujusdam Se XIII. cum Responsis ad obiectiones Theologica Consultationis Friderici Giannetti S. Theologie in Universitate Florentina Le-Aoris, & inlignis Colleg. S. Laurentii Canonici sub Anno 1691. Florentiz in lucem editæ. Venetiis 1692. in fol. \* L. Autor di quella dotta Scrittura, si sottoscrive in fine, coa le seguenti parole. Sie pro veritate scripsi, & sentio Ego

F. I. G. ab. A. C. D. S. Theologiz Prelector, & S. Inquifitionis Consultor salvo semper meliori judicio. Dopo si fottoscrivono approvandola molti altri dottiffimi uomini, alcu-

ni de quali sono anche celebri per le stampe.

Indispensabilitatis Matrimonii ratio invitis contrahentibus in fol. \* Anche questa dotta Scrittura come si vede in fine d' essa è dello stesso

F. I. G. ab A. C. D. e vien sottoscritta ed approvata da medesimi Dottissmi Religiosi, ed altri Signori che approvareno l'altra.

Tributi d'Offequioso dolore, resi in vari componimenti Poetici al Funerale del Signor Dottor Niccola Bianchini Sc. XIII. della Ven Confraternità del Santifsimo Sacramento d'Ancona, confectati al M. R. P. Niccola Maria Bianchini Chierico Reg. Minore figlio del medesimo Sig. Desonto . In Macerata per Domenico Narducci , e Carlo Pilippo Cianca 1694. Impressori del Palazzo Apostolico in 4. \* Sono componimenti volgari e latini di vari pellegrini Ingegni.

Patti Memorabili dell'Anno 1686. seguiti fra l'armi Cat- Sc. XIV. toliche Collegate, & altre contro il Turco in Ungheria, Polonia, Molcovia, Dalmazia, Grecia, Morea, & altre parti dell'Imperio Ottomano, e particolarmente del a presa di Buda Metropoli dell' Ungheria; Con la retta data dall' Armata Reale del Signor Duca di Savoja a gli Eretici Barbetti. In Bologna per Gioseffo Longhi 1686, in 12

Fiori Poetici sparfi sopra'l sepolero dell' Illustriss. ed Ec- sc. xvi. cellentiff. Sign. Principeffa Maria Pica : in Bologna 1684. fog. reale . Son componimenti Toscani e Latini di diversi rinomati Ingegni, li quali perch'oltre la fetteratura fono anche Nobili, hanno con concetti parial telento alla Nascita, ed alla grandezza della Principelsa per cui impiegarono

LII

le penne fatto un composto di tutta Magnificenza; E quefi toltone l'Oratore, che ha con elegantissima Orazione canta perdita compianta, di cui non m'è noto il nome, è giusto che siano nominati, e compariscano alla suce, per incitare i Lettori a goder di lettura si nobile, e fi vaga; B prima di tutti gli altri componimenti oltre l'accennata Orazione è un Sonetto del Senatore Angele Michele Gueflavillani , Conte Angelo Antonio Sacco , Dottor Bernardino Bianchi , Dottor Biagio Palmerini , Carlantonio Bedori , Federigo de Riccardi d'Ortona, Gie: Francesco Lazzarelli, Giuseppe Avvedati, Girolamo Ardizii, Dottor Girolamo Desideri, Cavaliere Lodovico Marcolini, tutti con un Sonetto per ciascuno; Con un'Ode Epitalamica, Leonardo Cominelli, seguitando con Sonetti il Sig. Dottor Maria Mariani mio riveritiffitmo Padrone, Ottavio Vernicci, Pietro Maria Marcelini, Pietro Giubilei, Senator Vincenzio Maria Marescalchi con tre Sonetti, un'altro del Canonico vliffe Giuseppe Gezzadini. Oltre una Parafrasi Istorico-Poetica alla vita e morte dell' Eccellentiss. Sign. Principessa Maria, Zia Paterna del Serenisfimo Sign. Duca Alesfandro Pico della Mirandola del Canonico Vincenzio Marescotti, che si pone anche al suo luogo in questa nella lettera con due altri Sonetti.

P. Annibalis Leonardelli Soc. Jes. Anonimi Tumulus, P. Bartholomai Donati S. Jes. Elogium; e qui trovo un attro mio riveritissimo Patrone; Aliud Elogium Bernardini Blanchi, aliud Auditoris Blasii Patmerini; Aliud Elogium secit Julius Maria Plorenzi Bonon. Canonicus Santhissimi Salvatoris Serenissimi Ducis Theologus, Elogium & Distica Leonardus Bonettus Congr. Somascha, Ludovici-Picinini Junior Ode, & Ottavis Vernicii alio Elogio coronatur opus.

Veritiera e distinta Relazione ovvero Diario de'danni satti dal Terremoto dalli 14. Gennajo sino alli 22. Febbrajo 1703 Con un esattissimo raguaglio di tutte le sunzioni, ed opere pie satte in questo tempo nella Città di Roma dalla Santità di N. Signore Papa Clemente XI. e da tutto il Popolo, con la distinta notizia delle Processioni, Penitenze, Missioni, Giubilei, ed altro satto nel corso di cinque settimane: Data in luce dal Signor F. P. R. Si vendono da Pietro Leone sibrato in Parione all'insegna di S. Gio: di Dio

in Roma 1703, nella stamperia di Gio: Francesco Buagni · ia fol.

Giorno Funebre alla Vener. Memoria del Reverendiss P. Sc. XVII. Macstro Fr. Michele Pio Passi dal Bosco dell'Ord. de'Predicazori Inquisitor Generale di Romagna nelle Città di Paenza, Ravenna, Forli, Cefena, Imola, Cervia, Bertinoro, Sarlima &c. celebrato in Paenza nella Chiefa di S. Andrea del medelimo Ordine 1686, dalla pietà de' Ministri ed Offiziali del S. Offizio in detta Città: dedicato al Reverendist P. Inquisitore il P. Maestro F. Pio Felice Cappasanta da Vicenza dignissimo Successore del Defonto. In Faenza per Gior-

gio Andrea Zarafagli in 4.

Punerali in Morte del Signor CefareGeffi nell'Accademia Sc. XVIII. de Gelati detto l' Improviso celebrati da gli Accademici stessi. In Bologna per Vittorio Benacci 1595. in 4. Purono questi Componimenti da Francesco Maria Caccianemici Accademico Gelato, detto il Tenebroso, raccolti a di 18. Ottob. anno suddetto 1595. \* Nelle memorie de'Signori Gelati stampate in . Saucass. Bologua dalli Manolessi 1671, in 4. a pag. 107. si vede il Ricratto, e Vica fuccinta di questo Cavaliere, non men chiaro nelle buone Lettere, che illustre nello esercizio delle armi, morto nell'affedio di Strigonia in Ungheria nel 1595, di colpo d'arma da fuoco, munito de Santi Sagramenzi, e con sentimenti di vera Pietà Griftiana . Ne' detti Ftinerali e' fu lodato, con elegantissima Orazione, da Giorgio Contenti. Il Caccianemici poi era Segretario dell'Accademia, in tempo de i Funerali ennunziari. Di questo sonovi le Rime raccolte in Volume in 4. stampato nel 1608, e dedicato a Francesco Duca di Mantova.

Palx in Bifolium. Processus contra examen Alchimiftie Se, XIX. cum. Tumulatio Tumuli Pantaleonis, ab Anonymo Auctor Fr. vet. re edita in commodum filiorum Artis, ut caveant ab ejusdem jactabundi Pantaleonis inorpellatis erroribus, & impofturis 1688. Amfiziodami proftat apud Jo. Janffonium in 12.

La Fenice della Medicina. Discorso Pisico Naturale circa la polve Magistrate denominata : Polvere Cattolica universale, sue facoltà, suo metodo, ed uso, suoi giovevoli, e salutari effetti. In Firenze appresso Zanobi Pignoni 1620 in 4.

Pesteggiementola Bedie di Pechin dol Lagh Mejò par la le XIX. Gra-

Gravedanze dia Sacre Cifarie . e Rial Meiefta d'Elifabette Criffine &c. Ottave Rime dedicade a tutte l'Eccellentissime Cà Boromeie sò Petron. In Milan par Fedrich Bianch Stampedò dia Bedie di Fechin d'ol Lagh Mejo 17:6. in fol. \* Era quelto un Componimento in otrava Rima, che in lingua Milanele dispensavati in occasione d'una Mascherata di Cavalieri, e Dame fatta in Milano l'anno fuddetto. Dispensavanti pure le stesse ottave portate in lingua colta Italiana, con tal titolo . Traduzione delle Ottave pubblicate, & dedicate alla Eccellertissima Casa Borromea dalla Badia de Fachini sopra la felice gravidanza della Angastissima Impepatrice nostra Signora. In Milano nella Stamperia di Federico Bianchi Stampatore della Radia de Fachini del Lago maggiore 1716. in fol. \* Chi intende la lingua Milanele, e le formole del dire plebeo di quella Citrà, fi troverà pritcontento delle Ottave scritte in quell'Idioma, che delle tradotte. Il famolo Poeta Carlo Maggi scrisse molte cose in' quello incolto linguaggio, le quali fianno a competenza delle più elaborate, ch'e ci lasciò nella nostra cotta favella. \*

De S. Famiano civitatis Gallesii Patrono. Imprest. Galesii

P. Bamb, 1576. II. b. 19. car. 254.

Pestivi applausi fatti nella Sapienza, e Collegio Romano & altri luoghi di Roma alla Serenissima Cristina Regina di Sveria &c. Anno 1656. II. b. 11. car. 21.

Fastum du Proces du Conte Eusebio Colonne & de Be-

car. 196.

Piori Poetici sparsi da mani divote, & ossequiose, nell' Essequie dell'Illustriss. Sig. Conte Francesco Astieri fatte nella Città di Ancona Anno 1644. II. b. 28. car. 8.\* Fu l'Altieri Soldato di gran valore impiegato nelle principali Cariche militari sì da Principi Forastieri come dal suo natural-Signore Urbano VIII. Vedi Camillo Rodingo.

Se. I. Ginstificazioni delle azioni di Spagna, e manifestazione

delle violenze di Francia in 4.

Sc. V. Gelatorum Luctus in funere sui Informis Philippi Fachinetti Academici Senatoris Bononiens. Bononie apud Hered. Jo. Rossi 1599. in 4. \* Tutti gli Opuscoli che auderan-

no fuori, o che perveranno a mia notizia della mia riverisissima Accademia, faranno minuramente in queste mie Scanzie registrati

Elogio del P.

Giosceso Anchiera della Comp. di Gesti il quale con grido Universale di Santità e di Miracoli morì nel Brasile a 9. di Giugno del 1597, dopo aver ivi speso 44, anni in predicar la Santa Fede. In Napoli ed in Firenze per Pietro Cecconcell: 1624.

Giasone coronato di varie Poesse nelle publiche Difese di 5c. VI. Rettorica dell'Illustriff. Sig. Conte Bartolommeo Manzuoli nel Colleg. de' Nobili di S. Francesco Saverio. In Bologna

per Giacomo Monti 1639, in fogl.

Giustificazione della Bolla della Santità di N. Sig. Papa Innocenzio XI. sopra l'abolizione de pretesi Quartieri, e dell'Editto con il quale la Chiesa di S. Luigi è stata sottoposta all'Interdetto divisa in tre parti in 4. \* Non vi è nome dell' Autore, nè quel dello Stampatore, nè il luogo dov'è stampata. Non offante che la mia intenzione sia di non registrar Opulcoli che passino 6. sogli, ho non dimeno stimato bene regiltrar quelto che certo è dotto, e giudizioso, benchè sia otto fogli.

Cum vir magnificus nobilissimus, ampliss, consultissimus, atque Excellentiff. D. Ahafuerus Fritschius J. Con. pientiffimi ac celeberimi nominis in Mellinghen Hæreditarius Com, Pal. Cæl. Confiliarius Schuvarzburgicus, Regiminis Politici Rudolfopolitani Director & Confistorii Ecclesiastici Prafes splendidissimus &c. Viro nobiliss. consultiss. atque Excellentiss. D. Joanni Haresio J. U. Doct . & apud Rudolfopolitanos Practico Clarissimo &c. filiam suam natualteram, Virginem pierate, ac omni virtute conspicuam Emiliam Mariam d. 12. Octobr. Anno Christi 1688, feliciter elocaret;

Gratulantur ex debita observantia illustris Scholæ Provincialis Rudolfopolitana Rector, & utriufque superioris Ordinis Auditores Nobiles. Rudolftadii Schulzianis characteribus in fol. \* Son Poesie di diversi in lingua latina, e te-

delca .

Cum Illustriff, atque Cestissimus Comes ac Dominus Dominus Albertus Antonius S. Rom. Imperii Quatuor-Vir Co-

448 G

mes Schuverzburgi & Abhnsteinze; Dyneste Aunstedii, Lohre & Clettemberge, Comes ad Dom. noster Clementissemus Virum magnisicum, nobilissimum, consultiss. atque Excellentiss. D. Ahassuerum Fritschium S. Con. magni atque pir Hominis in Mellingen Hereditarium ac Comit. Palat Casareum splendidissimum Consiliarium, atque Regiminis Politici Directorem suum optime meritissimum & Consistorii Ecclesiastici Prasidem gravissimum &c. Eminentiss Cancellarii vel potius Primicerii charactere atque axiomate d. 19. Julii A. Christi 1687. solemniter insigniret;

Gratulantur L. M. ejusdem nobilis. Magnificentiz filii atque nonnulli Clientes sidelissimi Rudolfopoli. Jos Rudolphi Literis in fol. \* Anche questi sono componimenti La-

tini e tedeschi di diversi nobilissimi ingegni.

Se. Xt. Ghirlanda d'Eruditi fiori telsuta al merito del P. Giovan-

ni Rho della Comp. di Gesù 1647-

Sc. XIV. Gedeon in Harad Melodrama decantandum in Sacello SS. Crucifixi Vener. Archiconfraternitatis S. Marcelli de Urbe Feria 6. post Dominicam secundam Quadragesima 23. Martii Ann. Salut. 1696. Roma 1696. Ex Typ. Jo: Francisci Buagni in 4.

Genius Italia Impress. Senis per Simeonem Nicolai 2527.

Se, XV. Die 20. Febr. in 8.

Sc. XX. A Valin.

So, XIX. Gratiarum actio exhibita Clementi XI. Pont. Max. Ca-Ab. Rond. pitulo Ecclesta Cathedralis Ferraria. Roma 1703. excude-

bar Cajeranus Zenobius in fol.

Sc. XX.

Geniele Festum Eminentiss. & Reverendiss. Dom. Dom.
Ab. Baech.

Laurentio Brancato de Laurea Ord. Min. Conv. S. Francisci S. R. E. Cardinali Bibliothecario exhibitum. Bononies 1683. Typ. Jacobi Montii. In 4. \* Questo è un Encomio satto a quel degno Porporato da un Cavaliere suo Familiare, che non so mo, perchè siast vergognato di porvi il proprio nome. \*

la Ghirlanda Sacra intessuta al velo della Virtuolissima celibe Suor Eleonora de'SS. Pietro, e Paolo, Carmelitana Scalza, già Angela Virginia de'Marconi Cameriera della Serenissima Principessa Eleonora d'Este, ora Scalza Carmelitana. Alle Serenissime Altezze Padrone. Piacenza nella Stam-

pa Ducal del Bazachi. 1675. In 4.

3

il Givees dell'Ombre: Seconda edizione corretta, ed ac- Sc. XX, cresciuta di varie notizie. In Padova 17:0. Per Giuseppe Co Dott. Nig. 2002. In 12. \* Nella Scanzia XIII. referetosi questo Opusculo dal Cinelli, ne sece Autore il Cardinale di Luca di glor. mem. Noi qui il posismo tra gl'Incerti, per non essere certi di questo, che lo hà corretto, ed accresciuto di varie notizie. Ombre in lingua Spagatiola vuol dir Vomo. Quanti giucano a questo giuco, secza sapere il perche sia così detto.

La Gara delle Stagioni Torneo a cavallo rappresentato in Modena nel passaggio de Serents. Arciduchi Ferdi ando Carlo, e Sigismondo Francesco d'Austria & Arciduchessa Anna

di Tolcana. Anno 1652, II. b. 8. car. 183.

H

Henrici Noris Eremine Augustiniani ad suos Fratres Ere- se. IL mitanos Epithola gratulatoria Italice manuscripta & a quo- pag. 28. dam concel·ita satine traducta & publicata in 8.

Pro Judicio esto Clavis Augustiniana Liberi arbitri a servitute necessitatis concupiscentuz vindicati in sol. \* Si crede che quest'Opuscolo scritto contro il P. M. Noris sia del

P. Macedo ed è un folo mezzo foglio.

Homerus de Bello Trojano in 4. Non vi è il luogo della stampa, ne l'anno, ma tengo per sermo che sia impres-sa. VII. so in Firenze quando ne primi principi) vi su introdotta la stampa. Il Vossio de Historicis Latinis lib. 3. Cap. 14. pag. 819. scrive così: Primus eum edidit Laurentius Abstemius, cum Maphai Vegij Astyanatte, ac quibusdam Epigrammat. Eximae Hagonom is es possea Basi lea prodisi: La notata però da me è un'edizione più antica, della quale a mio credere mon ebbe cognizione il Vossio; Circa poi al nome de l'Autore, scrive sra gli altri il Vossio; Pindarus Thebanus inscribitur Poeta quidam nominis incerti qui carmine Heroico panzis Historiam bella Trojani. Oltre al Vossio veggasi ancora Gioviano Pontano de Sermone e il Barzio negli Avversari.

Histoire de Quatre Gordiens provée par le Medailles A Paris chez Florentin e Pierre Delaulne rué S. Jaques aux dessus de le rue des Mathurins a l'Empreur 1695, in 12. \* Non so sin qui chi sia l'Autore di questo erudito Opusco-lo. L'ha mandato a donare al mio Sig. Magliabecchi il dotaissimo Sig. Toinard, il qual Sig. Toinard vien meritament

Tomo IV. Lili to

S- Y.

450 н

te nominato con lode a 90. d'esso Opuscolo.

Haliographia. De Preparatione usu, & virtutibus omnium Sc. XIX. Fr. Ver. falium Mineralium, Animalium, & Vegetabilium Bononies apud Andream Salmincium 1664. in 13.

P. Bamb.

Historica Narratio Judicii Ecclesiastici in favorem Patrum Strictioris Observantia Ordinis Cisterciensis Anni 1665. II.

b. 33. car. 99. II. b. 40. car. 215.

Heroum Semira, hoc est nobilis conatus ad Juris utriufque sapientiam Chrisiani Syderis Auspicio comparandam, terna Charitum modulatione decantati in Aula Maxima Romana Universitatis, dum Joannes Angelus ab Altaemps S D. N. Cubicularius intimus, Academia Intreciatorum Princeps Conclusiones ex utroque jure pro Laurea suscipienda sub Alexandro VII. Pont. Max. patrocinio publice propugnabat Anno 1667 . . . .

L'Hercole fra gli Vlivi. Accademia facra fatta in lode di S. Andrea Corfino Carmelitano Vescovo di Fiesole eletto Prottetore de' nuovi studj cretti in Milano da' Padri studenti Carmelitani della Congregazione di Mantova Anno

1677. PP. b.

Icones Constantini, & D. Helenz Augusta Matris ejus. Sc. I \* L' Autor di questo eruditissimo Opuscolo è il P. Alessandro Wilthemio della Compagnia di Gesù come si vede dalla lettera Dedicatoria.

L'Italiano a Principi di sua Provincia in 4.

Per la Città di Siena in Iode della Serafica S. Catterina, Canzone dell'

Irrefoluto Accademico Intronato alla Serenissi. Maria Madal-Iena d'Austria Gran Duchessa di Toscana. Siena per il Gori 1622. jn 4.

Caduceatoria Prima dell'

Innominato Accademico libero Capitolo a Principi & al ge-

nio del Sig. Duca di Savoja.

Imeneo in Pindo nelle nobilissime Nozze degl'Illustriss. Sc. IV. Sig. Annibale Marescotto, e D. Barbara Rangona seconda edizione. In Bologna per Giacomo Monti 1638, in 12. \* Fra l'altre composizioni a 18. dello stesso Opusculo vi si trova una belliffima Canzone dell'Abate D. Angelo Maria Arcioni

flato

stato due volte Presidente Generale della sua Religione, nel quale sommamente la bontà, la dottrina, la prudenza, la cortessa, e tutte l'altre virtà veramente risplendono, onde di esso e del suo gran merito può dirsi ciò che d'altri cantò il suo gran Maestro D. Angelo Grillo.

Ma benchè all'opra l'unul lingua io snodi Dal segno che'l valor vostro m'addita Troppoerro lunge: Or sia lode infinita

Che'l merto avanzi di lodarvi i modi

Scrive il P. D. Benedetto Bachini che con tanto applauso predicò qua due anni sono in San Pier Maggiore, che il detto P. Arcioni in breve sarà ristampare le due bellissime Ode con molte addizioni.

Sc. VI.

Exquillini Collis Romanorum Montium

Imperium

Inauguratio Carmen: E questo un Poema belli stimo composto da un P.della Compagnia di Gesù, del quale oranon m' è noto il nome.

Informazione dell'Apparato letterario nel Solennizzarsi la Canonizazione di S. Francesco Borgia, esposso nel maggior Claustro de PP. della Compagnia di Giesù da gli Allievi di toro. Scuole in Venezia, e da uno de medesimi stesa, e pubblicata; In Venezia 1671, per Franco Salerni in 4.

Le Gare del Genio ne Trattenimenti del Carnevale;

Introduzzione d'un Balletto da rappresentarsi da dodici Dame nella Salla della Cittadella di Reggio per una sessa di ballo: In Reggio per il Vedrotti 1672.

Serenissima Regina Maria, Inferioris Germania pro Ces. Majest. Restoricis, ad Regem Rom. Ceterosqua S. R. Imperii

Principes Ordinefque contra Ducem Clienfem.

Justificatio & per spsius Legatos prid. Kal. Febr. Anni 1543. Norimberga exposita, & ex Germanica lingua in Latinam conversa 1543. in 4.

Arithmetices

Sc. VIII.

Introductio ex variis Authoribus concinnata Coloniss exendebat Jo. Gymnicus anno 1542. in 8. \* Nel principio vi fono alcuni versi latini in iode dell' Opuscolo e fra essi vi si leggono i due seguenti

Ingenuas ridens artes Mercator avarus Negligit banc minime, provenit unde lucrum

Ifto-

-

litoria di Zighet espugnata da Sulimano Re de Turchi Panno 1566, nuovamente mandata in luce. In Venezia appresso Bolognino Zaltieri 1570, in 4.

Sc. X. Dell'

Interesse de Principi e Stati della Cristianità, tradotta dal Francese nell'Idioma Italiano. All'Illustrissimo Signor Giacomo Malaspina Marchese di Licianai in Osliens 1646. per Joakin Necthorri in 12.

Instruzzione per far la Confessione generale, cavata dal Penitente instruito del P. Segneri: In Bologna 1684, in 16.

Janseninus omnem destruens Religionem. Coloniæ Agrip-

Sc. XI. pina fum Jo. Weilhemi Friessen Junioris . 693, in 8.

Sc. XII.
Sc. XIII. Jansensmus Plurimas Hereses & errores damnatos pertinaciter defendens Colon. Agrippinas. Sumaibus Jo: Wilhelmi Friessen Junioris 1693 in 8.

Che per necessità di giustizia, e per convenienza di sta-

to, lia

Indispensabile al S. R. Imperio la obbligazione di soccorrere le Provincie Belgiche invece dell'armi di Francia 1667 in 12. \* Non vi è nè il nome dell'Autore, nè stampatore, nè

il luogo della stampa.

Se. XIII. Index, & Manuductor Chymicus, in quo Possibilitas Transmutationis Metallorum clare oftenditur, & simul via ad inveniendum Lapidem Philosophorum aperitur. Anno 1680. in 8. \* Non vi è il luogo dove sia stampato, ma sa

Sc. XIV. vede dalla carta, e dal carattere, ch'è stato impresso in Germania. Che sia possibile la trasmutazione d'un metallo in un altro m'induco a crederso, benche stimo che piu tosto si debba chiamare separazione, o purificazione, che trasmutazione: All'altra parte de inveniendo la, ide, nis videro et tetigero non credam. Molte cose si dicono, ma poche se ne veggono. Anche i siori e i frutti si sanno e così simili ai naturali che ingannano l'occhio come l'uve di Zeusi, ma chi è poi colui che arrivi a dargli l'odore e il sapore? Nu-

Sc. XIII. fondarsi nella Città, e ne' luoghi dello Stato Ecclesiastico, ove non possono farsi Ospizii generali per si Poveri. In Ro-

ma 1693, nella Stamperia della R. C. Apostol. in 4.

Ma

Istoria del S. Annello, col quale su Sposata Maria Vergine, che si conserva nell'Illustrissima Città di Perugia, cavata dall'Istoria di Monsignor Giambattista Lauro Perugian. In Perugia nella Stamperia Cam. per Sebastiano Zecchini. in 8. 7 Questo Santo Anello non è di Metallo, ma di Pietra, Alcuni anno criduto, che sia d'Oniche, altri di Calcedonio, com'è la più comune credenza, ed altri di Ametisto comune.

Isrizione Romana anticha esistente in Milano sotto il Portico dell'Illustriss. Sig. Co: Francesco Archinti.

GEN. ET. HON.

MAGI. GERMANI. STATORI

MARSIANI. EQ. R. E. P. DEC. V.

EX. D. IIII. COLL. FAB. ET. CENTON

CVRARI. ART. TITIANAE. COLL. SS.

ANNI. G. L. I. CO: ON. C. A. F. MED.

ET. IVNONI

O. XII. COLL. S.S. PATRONIS
PLVRA MERENTIBUS

Comunicata al Sancassani dal dottiss. Sig. Bortolomeo Corto Medico celeberrimo in Milano, che ne chiese l' Interpretazione. \* Lascia di parere cotanto dissicile questa, per sentimento del primo de' sopraddetti, se si aggiungano due Interprezioni, ommesse dal Mormorajo, e sono la prima alla linea seconda, notando così MAG. I. che si guadagna il Prenome I. Junii. La Seconda è alla Linea terza, leggendo in tal mòdo MARSI. ANI. col che, si anno la Patria Marssici, e la Tribu Aniensis di Germano Statore. Ora porremmo Pinterpretazione di tutta l'Iscrizione, che non è sepolerale, ma onoraria.

1. I GEN. ET. HON. Genio. & Honori

1. 2'. MAG. I. GERMANI. STATORI. Magistratum Junis Statoris. I. può legersi anche Julis.

1. 3. MARSI. ANI. MArsici . Aniensis Tribus. EQ. R. Equitis Romani . E. P. Equo Publico. DEG. Decurioni . DEG. V. Decem Viro.

1. 4. EX. D. IIII. Ex Quattuor Corredonibus.

COLL

I COLL. FAB. ET. CENTO. Collegiorum Fabrorum, & Centonariorum.

I. 5. CVRAT. ART. TITIANAE. Curatoris Artis. Ti-

GOLL. Collegii SS. Sacrovum.

1. 6. ANNI. C. L. I. Anni Centessimi quinquagesimi primi CO-LON. C. A. F. MED. Golonia Claudia Augusta Fidelis Mediolaneusium.

1. 7. & 8. ET. JVNONI. CISSONAE. APHRODITI. pa-

tent EIVS. D. Ejur Caje, feelicet Coningi.

1. 9. XII. Suple Viri COLL. SS. Collegii Sacrorum PATRO-NIS.

1. 10. PLVRA MERENTIBVS. Subaudi Posuerunt .

Soggiugnerò alcune poche Annotazioni per maggiore dilucidamento della Interpretazione fudetta - Alla I. z. Rossi nella Storia di Ravenna nota una

Iscrizione, che sa ad un suo Figlio morto

IVLIVS GERMANVS ARMORVM. CVSTOS. &c. alla 1. 7. Varrone 1. 4. de lingua latina avertì, che Titii Saccerdotes fuerunt Apol'inis, a Titiis Avibus, quas in auguriis certis observare solebant sic appellati, al che alludendo Lucano lib. disse Titiique Sodales. Alla 1. 7. sta nel Grutero una Giamone p. 944. n. 2.

## IVNONI. CLEOPATRAE L. SER. ALEXANDER B. M. F.

Ed il Cissonio Agnome presso il detto p. 135. n. 4.

D. M.

Q CISSONIO. Q. F. HOR. APRILI &c.

E alla pag. 388. n. a. anche in feminino

D. M.

C. CISSONIS. C.L.
CAPRIOLI
IIIII. VIR. AVG.
ET. CISSONIAE
C. L. IONICAE &c.

455

Pel restante, chi a una mediocre infarinatura della Lapi-

daria antica, vi troverà il suo conto.

Imeneo Coronato di Fiori Poetici per le Nozze celebrate in Sc.XVI. Ascoli degli Iliustrist. Ruttilio Ciucci e Francesca della Torre. In Ascoli per i Salusioni 1668, in 4.\* Questa è una Raccolta di Poessie Nuziali composte dagli Academici Innestati, e Disuniti dell' istessa città, mescolausi insieme in occasione di queste nozze si nominò Imeneo coronato di Fiori Poetici, e la ragione si su perchè posti in un urna i nomi di varii siori, in altra quelli de i Poeti che compor doveano, e si gli uni come gli altri cavati a sotte in varie polizze poste nell'Urne, ciascheduno di que' gentilissimi Signori compose sopra il siore a sorte toccatogli, adattando le Iodi date al siore, al merito e prerogative de'Sig. Sposi.

Innesto di Fori Portici intessuti da Muse divote al merito del Reverendiss. P. Maestro F. Giacinto Tonti Agostiniano Oratore Facondissimo in S. Zacaria di Venezia l'anno 1704. per Gio: Francesco Valvasense in 4. \* Son Soneti di vari elevati ingegni in lode del detto Padre meritevole, suo valore

nell'orare mediante, d'ongi lode.

Idea del Sacerdote all'Altare materia utile ancora alli Secolari, che denderano cavar frutto dalla Comunione feritta Se. XVIII. da un Prete della Congregazione dell'Oratorio. In For.ì per Giuseppe Selva 1678. in 16.

Trojani Herois Æneæ

Iter ad Elisium. Carmen Allegorico musicis modis concinnatum & dictum dum Benedictus Pamphilius saustissimis auspiciis Innocentii XI. Pont. Max. Philosophica ac Theologica Laurea in Rom. Soc. Jesu Collegio donaretur. Romz Typ. Francisci Tizzoni 1676. in fol.

Nuovi

Ingigni meccanici per gli Stati de' Principi con altri nuovi, e vari Segreti ornati per utilità e gusto degli altri, disputati dalla Consulta degl'Impossibili, nell'Accademia de' Fantastici sotto gli ordini e Regimento dei P. F. Antonio Netti Aretino dell'Ord. de' Predicatori Lett. di Filosi sia e Teologia nella Città di Castello. Al Sereniss. Ferdinando II. Gran Duca di Toscana. In Città di Castello per Santi Mulinelli Fiorentino 1628. in 4. Dubito che questo sia lost so Opuscolo nominato sotto Nati Francesco. g6 1

Incontro nel Viaggio dell'altro Mondo di Monlig. Lodovico Servino Avvocato Fiscale del Re Cristianissimo, e del P. Pietro Cottone. Con Privilegio di Radamanto, si vende su

le rive del Fiume Cocito. 1626. in 8.

Joannis Friderici Hekelii Reichembacensi in Variscia Retrois Nuptias cum Virgine Maria Scharse midia Die x-Jul. Anni Christi 1682, rite contrahendas scelices este, jubent Patroni, Fautores, & Amici sequentes. Plavia Literis Medianis in 4. \* Quelle sono Poesse parte Latine, e parte Greche, di diversi Pellegrini Ingegnis, e vi sono anche alcuni Versi del mio eruditissimo Sig Cristiano Daumio, e perciò le hò messe fra gli Aurori Incerti.

Industria de le Api Argomento di selicità al nuovo Collegio di Nobili erretto in Ravenna dall'Eminentiss. Card. Barberini Legato di Romagna, e dato a educazione de i PP. della Comp. di Gesù. Accademia Letteraria, e Cavalleresca consacrata al merito del medesimo Eminentiss. Principe. In

Ravenna 1699. in 4.

P. Bamb.

Sc. XX. Indiculus Inflitutionum Theologicarum Veterum Patrum, Ab. Bacch. quæ aperte, & breviter exponunt Theologiam, sive Theoreticam, vulgo Speculativam, sive Practicam. Romæ Typ. HH. Corbelletti. 1701 In 4. E' un'utilissimo Piano d' Opera fatto già dal Ven. Card. Tommasi, e comminciatosi a mettere da lui stesso in esecuzione, con trè Tomi usciti già dalla Stampa de Propaganda. Certamente è un gran danno che non sistampi il compimento, che si dice lasciato Manoscritto dai Venerabile Autore. \*

Sc. XX.

1711. apprello Gio. Manfrè. In 12. "Quelto argomento importantissimo è qui trattato con sutto lo spirito, così susse con pari frutto. Contentro ciò mi vien detto essere stata data risposta All'Operina, che viene creduta del Zelantiss. P. Paolo Segneri Juniore, che l'anno 1713. morì in Sinigaglia compianto da tutti i buoni ¶ Si trova quest'operetta stampata dall'Immortale Sig. Pr. Ludovico Antonio Muratori Bibliotecario del Serenissimo di Modana dietro alla Vita di questo Padre, ch'egli compose e stampò in Modena, e che su in quest'anno 1713. ristampata in Venezia dal Recursi

Invasione della Città d'Hexer fatta dal Duca di Brunfuich

₩ol-

4

Wolsenbutel per la quale Monsig. Vescovo e Prencipe di Munster viene astretto a pigliar l'armi per ricuperarla. L'Anno 1670. Il. b. 29. car. 61.

Breve e fincerissima

Informazione di quanto è successo negli emergenti ultimamente occorsi per l'invasione segusta dalle Armi Spagnuole ne'Stati del Duca di Modana. Anno 1655. II. b. 11. car. 27.

Index Orationum & Concionum habitarum ad Patres Concilii Tridentini fub Pio IV. Pont. Max. stampato l'an-

no 1562, II. b. 10. car. 166.

L'Incantesimi disciolti, Introduttione d'un ballo nell'Imperial Giardino a Graz per applauso alle Nozze dell'Imperatore Leopoldo e della Imperatrice Claudia. Anno 1673.

II. b. 8. car. 231.

Justicia Parochialis Funeralis Urbana: exposita per Adm. RR. DD. Urbis Restores Camillum Cæsarem, Petrum Lippam, Joannem Contuccium, & Dominicum Severinum. Ed Eminentiss. & Reverendiss. DD. Card. Deputatos Ginetum & Franciottum. Anno 1660. II. b. 23. car. 183. Vide car. 207.

Jurisprudentum responsa pro Illustriss. Dom. Joachimo, Pellegrino, & Josepho de Ross Parriciis Ravennatensibus ac Comitibus occasione sideicomissi in usr mis Elogiis Ordinati ab Illustriss. D. Colonello Josepho Rota Lugensi II.

**Б. 34. сат. 15.** 

Influssi benigni delle stelle Altiere cantati nella nobile Accademia de'Costanti delle Muse Toscane, Spagnole, Latine e Greche, nel selice arrivo di Monsig. Illustriss. Altieri Vescovo di Camerino 1625. II. s. in fine vol.

L

Lettera scritta al Card. Alano d' Inghilterra e sua risposta. Sc I. Roma 1;88.

Lamento d'Italia a' piedi del Pontefice in 4.

Legge dell'Illustrist. & Eccellentist. Sig. Duca di Firenze G. D. fatte il di 11. di Marzo 1,84. contro quelli che machinassero avverso la persona, e stato di S. E. e de suoi Illustrist. Figli-li e discendenti in 4.

Lagrimoso Lamento che sa il gran Maestro di Rodi co'suoi sc. IV.

Cavatieri a tutti i Principi Criftiani: Pirenze in 4.

Tomo IV. Mmm Let-

458 L

Lettera di raguaglio del combattimento tra l'Armata Veneta e la Turca a' Dardanelli fotto la direzione del Capitan delle Navi Lazzaro Mocenigo seguito li 21. Giugno 1655. Venezia in 4.

Lettera di ragguaglio della Vittoria Navale confeguita a' Dardanelli dall' Armata della Serenissima Repubblica Veneta sotto il comando di Lorenzo Marcello Capitano Generale da Mar contro l'armata Turchesca alli 26. Giugno 1616. Venezia in 4.

Lettera di Ragguaglio del Combattimento fra l'armata Veneta e la Turca a' Dardanelli fotto il comando di Lazzaro Mocenigo Capitan General da Mar seguito li 17. 18. e 19.

Luglio 1657. Venezia in 4.

sc. VII. Leggi dell'Accademia de' Signori Gelati di Bologna col Catalogo degli Accademici viventi l'anno 1688. Bologna per il Manollesti 1683. in 4.

Elempio d'una

Lettera del Segretario della Maestà del Re di Scozia scritta in Francese all'Iliustrissimo Arcivescovo di Giasco Ambassiciatore del predetto Re appo il Re Cristianissimo intorno una pericolosissima, come scelleratissima congiura ordita contro la propria persona di quella Maestà novellamente, e miracolosamente scampata con morte de Congiurati, di singua francese recata in puro volgare ad utile de nobili spiriti dell'Italia, con una giunta d'alcune cose degne di sapersi per maggior chiarezza di così satta congiura, In Venegia appresso Daniel Zanetti 1600, in 4. \* Lo stampatore dedicò questo Opuscolo al Sig. Gio: Maria Castelvetri, nipote del Gran Lodovico Castelvetro.

Copia di

Sc. IX.

Lettera scritta da N. N. nella quale si legge la Relazione distinta dell'Ingresso, Cavalcate, e Cerimonie satte in questa Città di Roma nell'occasione della venuta del Sig-Duca di Radzivil Ambasciatore di N. Sig. Papa Innocenzio XI. l'anno 1680, in Roma per Michel Ercole 1680, in 4.

Copia d'una

Lettera al Sig. N. N. scritta dal Signor N. N. Scolare del Collegio Romano, in cui si dà breve ragguaglio del solenne ricevimento satto in quell'Università dell'Eccellentiss.

Sig.

Sc. XIII.

Sig. Ambasciatore di Jacopo II. Re d'Inghilterra li 25. Pebbraro 1687. In Roma nella Stamp, della R. C. A. 1687. in 4.

Lettera ad una Dama sopra l'equivoco preso da alcuni; bisognerebbe dire scimuniti, nel contare il presente anno Sa X-1700, per lo primo, e non per l'ultimo del Secolo. In Bologna per gli Eredi Pifarri 1700, in 12.

Lagrime di Plora, Apparato Funerale per il Sig. Carlo Centurione Genovese Convittore del Collegio de Nobili di Sc. XI.

Parma. Ivi per Mario Vigna 1644.

Lauri intreciati nella general Processione del Santiss. Sa- Sc. XI. cramento del a Parochia di S. Maria della Mascarella. Dedieati all' Alteres Serenissima d' Anga Beatrice Estense Pichi Duchessa della Mirando'a. In Bologna per Pier Maria Monti 1689. in 4. \* Son Poelie di Diversi Autori.

Litteraris & equeltris Academis Incitatorum

Leges primum editæ in Principatu Academico Illustrillimi D. Joannis Francisci Pasii Equitis S.& Illustriffima Relig. Sancti Stephani, nec non in Flaminia Provincia pro eadem Religione Receptoris . Faventiz Typ. Georgii Andrez Zarafagli 1690. in 4. \* Giá che prima d'ora non mi si è presentata occasione di ringraziare i miei gentilissimi, e cortelissimi Signori Coaccademici, dell'avermi senz'acun merito per loro propria bontà al novero de'tanti Virtuoli, e follevati Iugegni aggregato, piglio occasione di pagar il debito offequiolo di rendimento di grazie in quelto luogo, stimando grandemente favor così segnalato, del quale mà contello e riconolco indegno, ed incapace di tanto onore. E per non abusarmi di tanta grazia, contribuitami dalla cortella impareggiabile di canti nobili, e Virenosi Accademici ecco che volentieri mi pongo a dosso la Livrea, ed il segno di così Virruosa Adunanza; Ho eletta per mia imprefa una di quelle palle armate di spontoni, che si mettono a' Barberi che corrono voti, tolta dall'Impresa dell'Accademia, col motto ANGIT DVM TANGIT, ed il nome dell'Accademico AFFANNATO. Impresa più ragguadevole, e spiritofa saria stata d'uopo per comparire fra l'altre, ma materia prò sollevata non ha saputo concepire la bassezza del mio debole Ingeguo, onde supplico tanti generoli Signoti a compatirmi.

Mmm

L'Im-

460 L'Impuro

Sc. XIV. Luogo delle Tenebre illuminato dalla Purità. Discorso Istorico intorno l'identità di quelle volte sotterranee, ch' erano il Lupanare del Circo Agonale, dove su per oltraggio condotta S. Agnese, protegendola la mano divina, vi oprò stupendi miracoli. Dedicato all'Illustrissimi & Eccellentiss. Sig. Il Sig. D. Camillo, e Girolamo Pamsilii. In Roma per il Bernabò 1698. in 4. \* Della Dedicatoria però di questo Discorso Istorico pare che ne siano Autori A. Giuseppe Migliorati, e Sacerdoti Colleghi.

Copia di

Lettera di Mustasa Carà Primo Visire, scritta al Gran Turco, nella quale gli dà parte de sinistri eventi della Guerra intrapresa da Lui sotto Vienna, dolendosi della sua cattiva sortuna. In Modena per Demetrio Degni 1684, in 4.

Sc. XVI. Lettera scritta al Santissimo Papa Ciemente XI da PP.
della Comp. di Gesù della Cina con una Risposta dell'Imperador della Cina ad essi sopra i Riti Cinesi. Anno 1705, in 8.

Sc. XVII. Lamenti Profetici nella Passione di Cristo da cantarsi nella Chiesa della Ven. Confraternità dello Spirito Santo in Ferrara, per introdutione al recitarsi del Salmo 50. In Bologna 1683, per Giosesso Longhi in 4.

Sanctiffimo Patri Domino nostro Urbano Octavo Pont.

Maximo

Lora Barberina Sylva. Romæ excudebat Dominicus Mar-

cianus 1641. in 4.

Sc. XVIII. Languidezze Accademiche del Signor Commendator Frà Gio. Bortolotti primo Principe, ed uno de' Fondatori dell' Accademia degl'Indomiti. Bologna presso Gio: Batt. Ferroni 1646. in 4.

Lettera dell'Autore del Trattato della Chiesa Galsicana ad un suo Amico di Roma, tradotta dal suo Originale. In 4. Benchè non vi sia dove questa pia, e dotta Lettera sia stampata, stimò però, nè son solo in questa opinione, che

fia imprella in Roma.

Lettera Apologetica al P. V. D. B. in disesa de' Regolari. In 8. Questa Lettera non maggiore d'un soglio, e mezzo, è gentilissima. Dicono molti, che sia del Padre Frà Giuseppe Bonasede Lucchese Agostiniano, che se bene porta seco

qual-

461

qualche ferqua di fpine, che penetrano fino all'intimo delle midolle l'Avverfario, questo non meritava ne meno, ne meglio, per aver malamente favellato de' Frati di S. Agostino. Indegno certo di militare sotto le bandiere di sì gran Padre,

anzi degnistimo d'aver per suo Antelignano.....

Lettera di Costantinopoli de'24. Ottobre 1687. In Firenze nella stamparia di S. A. S. 1687, in 4. \* Ha fatto bene chi ha feritto questa Lettera a non vi porre il suo nome, perchè fenza dubbio farebbe di poco onore a questo, il dirglifi, che questo Scrittore ha mancato, nel non esprimere di che tratta tale Lettera. Tal mancamento nel sar's titoli a i Libri, sichè bilogna leggere questi prima di sapere di che trattino, è obvio, ma foto in persone di basta levatura, non in soggerti di buon gusto, e dotti. \*

Copia di

Lettera scritta di Roma da un Cavaliere, ad un altro suo Amico Mantovano forto li 10. Luglio 163 1. in 4. \* Ecco un' altra Lettera col difetto della fovra sposta. Bisogna averla letta, per saper dire, ch'Ella tratta della successione a quello Stato de' Duchi di Nivers, per cui s'accese quel gran suoco, che, colla guerra distrusse quel fiorido stato di Mantova, e colla Peste funestò quasi tutta l'Italia. Non vi è il luogo dell'Impressione, nè il nome dell'Autore. \*

Laurerana Virginis Historia. \* Non vi è luogo, ne l'Anno della stampa. Solo nel principio di questo Opusculo, che è in 4. fi legge Clementi VII. Pont. Opt Max. Hieronymus Angelita Reipubl. Rachanatenfis a Secretis, ma poi non fi

fa, s'egli l'abbia o composta, o solamente pubblicata \*

Ai Generosi, e cortesi Letterati d'Italia \* è una

Lettera di quattro pagine in 4. e concerne i primi disegni della Repubblica Letteraria d'Italia di Lamindo Pritanio.

Lettera di . . . . . . feritta ad uno de' fuoi Amici , fovra Se. XX. un faggio di Critica del Sig. Gio: Clerico intorno alla Po. Ab. B. cchin esta degli Ebrei. Data da Cosmopoli li 17. Nov. 1710. in 8. \* Questo opusculo è nato in occasione della notta Controversia sopra la Poesia degli Ebrei trà il Sig. Ab. Garosalo, e Raffaele Rabbenio Ebreo affai erudito. \*

Confutatio Responsi Epistolaris a Gabriele Daniele Soc. Jesu ad Primarii Accademiz Patavinz Theologi Litteras dati, 452

que singula ejusdem Responsi Capita continuata serie reffelluntur. Colonize apud Nicolaum Schouten. 1706. in 8. \*

Quefts

Lettera, essendo molto convincente, è di persona dotta, che non vuol essere nominata, ma bensì ammirata ¶ Questo

Libreto è del P. Sery.

Lettera ad un Amico, che contiene come una Risposta generale a tutte le ragioni, che in sostanza surono adotte in disesa de' Riti della Gina già condannati con pubblico Decreto dalla Sede Apostolica. In 8.

· Lettere d'avviso d'un buon'Amico al Dott. di Sorbona Autore d'un Libro intitolato: Disesa del Giudicio &c. in 8.

Lettera d'Informazione, in cui si spiegano i sentimenti

de PP. Gesuiti sopra le controversie della Cina. in 8.

P. Bamb, deris Arcam in ejus ad Cælum traslatione ad numeros expreffus in Collegio Clementino Patrum Congr. Somafche inter Anniverfaria folemnia Beatiffimæ Virginis Affumptæ ibidem. Roma celebrata. Anno 1667. II. b. 16. car. 60.

> Lettera di Ragguaglio scritta da D. D. ad un amico intorno le seste satte in Macerata e nella Provincia della Marca nel Passaggio della Maestà della Regina di Svezia seguito li 9. Dicembre 1655. II. b. 38. 1655. 11. b. 31. car. 11.

Copia d'una

Lettera venuta da Milano delli otto di Novembre 1584fopra l'Infirmità e morte dell'Illustriss, e Reverendiss, Carddi S. Chiesa Carlo Borromeo II, b. 2, car. 106.

Copie d'una .

Lettera circa i successi in Fiandra, Viennae Posonia della guerra e di susto l'Esercito del Campo Cristiano, e della Rota data dal Duca d'Alva all'esercito nemico, l'anno 2568. H. b. 27. car. 7.

Ritratto d'una

Lettera scritta all'Illustrist & Eccellentist. Sig. Ambasciator Celareo dall'Armata: dove si hanno moiti nuovi, belli, e particolari Ragguagli circa la Vittoria avuta contra si Turchi. Scritta si 9. Ottob. 1571. Il. b. 27. car. 10.

Letters di Ragguaglio dell' Impresa del Volo scritta da N. N. all' Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Cav. Michiel Mo-

refini

rofini li 2. Aprile 1655. II. b. II. car. 5.

Lettera di Ragguaglio de' Progressi e Vittoria ottenuta dalle Armi della Sereniss. Repubblica di Venezia nei Canale di Scio nell'Arcipelago sotto il comando dell'Illustriss. Et Eccellentiss, Signor Lazzaro Mocenigo Capitan Generale di Mare contro i Barbareschi li 3. Maggio 1657. Il. b. 11, car. 1.

Lettera scritta al Sig. Marchele Mario Giandemaria Residente in Roma per l'Altesza Sereniss. di Parma nella quale se gli dà Relatione delle Feste satto in occasion di vestorii. Suora Scalza di Santa Teresa la Sereniss. Principossa Cattoria na Farnese. Anno 1662. II. b. 41. car. 491.

Monitorium primum ad Fusium Hæreticum Austore G., Sc. I. L. M. D. Utinam saperes, intelligeres, ac novissima provideres Deut. 32. Parissis Typ. Franc. Tulliot 1620. in 3.

De ratione

Motus Musculorum: Amstelodami apud Casparum Commelinum 1664. in 12.

Urbis Pistoriensis

Monodiz Funerales ad Illustriss. & Excellentiss. Pr. Fran-Sc. II. elsci Medices Sandapitam Ad Ser. Christinam Lothar. Medic. Magn. Etrur. Duc. Florentiz apud Cosm Juncta 1614. in 4. Orazione del

Morato Accademico Pilomato nella venuta del Gran Duca di Toscana all' Acad. dedicata alla Serenissi. Madama Chrisstina di Lorena G. D. di Toscana. In Siena per gli Eredi di Matteo Florimi 1613. in 4. \* Il Morato Accademico Fi- \* Sc. VIII. Iomato era Arturo Panochieschi de' Conti d'Elci, come si vede anche dalla Dedicatoria della med. Orazione.

Nuovo

Modo d'intender la lingua Zerga, cioe parlar furbesco, di nuovo ristampato per ordine d'Alfabetto, opera non meno piacevole, che utilissima, aggiuntovi un Capitolo e quattro bellissimi Sonetti nella medesima lingua. In Firenzo per Zanobi Bisticci 1601. in 8. \* Questo modo di favellar in \* sc. VII. zergo s'è avanzato, & è divenuto così oscuro, che io non so se il modo proposto sia costante per faria altrui intendere, e se so sapessi l' inventor di essa vorrei accopiarlo con 454 M

con Eschile Poeta, che su l'inventor della Maschera.

Manisesto dell'A. S. del Sig. Duca d'Orleans tradotto dalla lingua Francese nell'Italiana stampato in Avignone in 4. \* Non vi è il nome dello Stampatore nè l'anno nel quale

è stampato.

Se VIII. Manifesto del Re Christianissimo di Francia sopra la detenzione fatta per suo Comandamento del Sig. Principe di Condè il di primo Settembre 1616. Volgarizzata sopra la copia stampata e publicata nel Senato di Parigi prefiedendovi S. M. adi 6. del med. In Firenze nella Stamp. dell' E-

red. di Francesco Tosi 1616, in 4.

Motivi e Capitoli Generali del Collegio de' Nobili della Madre di Dio e di S. Dionigi Areopagita fondato in Modana l'anno presente di nostra salute 1626. In Modana per Giulian Castani 1626, in 4. \* Mi presuppongo che sieno del Conte Paolo Boschetti ch'eresse il detto Collegio, oggi detto di S. Carlo, se però non erro, e questo per un accidente occorsoli in Firenze nella Compagnia del servo di Dio Ippolito Galantini, e ciò mi fa suppore il dedicare egli stefso questi motivi e Capitoli.

Martyrium Reverendist. D. Fr. Cornelii Doveni, Dunensis, & Connerensis Episcopi ex Seraphica D. Franc. Reg. Obs. familia affumpti, & Reverendi D. Patritti Luerani Presbyt. Dublinii in Hybernia, sub Arthun Chichestrinensi Prorege: Anno 1612. primo Pebr. Dublinii feliciter confumatum. Colon. Agrippinæ excudebat Arnoldus Kempensis

anno 1614. in 4.

Sc. IX.

5c. X.

Metodo delle due Accademie Ecclesiastica, e Filos fica Esperimentale aperte in Bologna da Monsignor Arcidiacono Antonselice Marsigli in sua Casa nel principio de gli Studii dell'anno 1688. In fogi. Non vi è dove questo foglio sia stamparo, ma stimo per cosa certa che sia impresso in Bologna, come anche è facile che l'Autore sia il medesimo

Monfignor Arcidiacono Marfigli.

Epinicium Augustissimo Casari Leopoldo Primo Turcarum ad Tibiscum domitori Eugenio Sereniss. Sebaudiæ Principe Martem Austriacum moderante. Antuerpiz apud Deodatum Verhulft. Anno 1698, in 4. \* L'Autore di queft' Epinicio è il P. M. C. della Compag di Gesù come si vede dal

fine

fine d'esso. Toccò però un gran colpo all'Idra Ottomana in questa battaglia, della quale nel corso di quattordeci anni, ne'quali altrettante confiderabili vittorie ha ottenute dall'Onnipotenza divina Cesare sopra il Turco, toltone la Liberazione di Vienna, non so se vi sia stata la più fanguinofa, nè la più vantaggiofa per l'armi Criftiane.

Hungaria in libertatem ab Austria vindicata,

Melodramma musicis concentibus decantandum dum sub augustistimis autpiciis Josephi Primi Romanorum, Hungariss, Dalmatiz, Croatiz, Schiavoniz Regis, Archiducis Austriz &c., Illustr. & Reverendist. D. Comes Paulus Zichy de Zichs, perpetuus in Valenkii Palota &c. nec non Przepolitus B. M. V. ante castrum Budense Collegii Germanici & Hungarici Alumnus Hungaros in Templo S. Ignatii Coll. Rom. Soc. Jelu pro Doctoratus Laurea publice Universam Theologiam propugnat Armonicis modulis donavit Joseph-Octavius Pifonius Basilica S. Laur. in Damaso ejusdem Colleg. Germanici & Hungarici S. Apollinaria, nec non Collegiate S. Marci Mulices Prafectus. Roma ex Typogr. Jo: Jacobi Komarek Bohemi 1695, in 4.

Mirabilia Urbis Roma Impressum Roma per Autonium

de Bladis de Afulo 1515, in 16.

Modo di adoperar la tazza purgativa perpetua o fia calice Sc. XIII. chimico composto di Regolo d'Antimonio e sue nobilissime virtu . In Bologna 1683. 12. \* Carlo Lancelloti Chimico Modonese saceva ascune tarze di legno, e per dentro l'incroflava come se sossero smaltate del medesimo Antimonio, che facevano l'istesse Operazioni come di tutto Regolo: sopra Sc. XIV. quella tazza ha scritto il Signor Dottor Aflolfo Colombani un trateato, stampato nell'Aquila per Pietro Paolo Castrati 1673. Misura della Piramide di Paraone in Egitto, cioè presso al Sc. XVI.

Cairo, la quale è d'ogn'altra maggiore; Primieramente per di fuori cominciando dal piano della campagna fino alla Grotta, che fi trova nel mezzo di essa Piramide, cioè alla metà della fua altezza, chiamata ofteria fono gradi o pariando volgarmente scaglioni numero cento e quattro, e seguitando dalla detta Offeria fin alla cima fono altri gradi o fcalini numero centodue, tanto che in tutto vengono ad effer

Tome IV. Non Sc: XII.

gradi o scalini dugento e sei. Nella sommità della Piramide si trova un piano di pietre grosse che viene a formare un quadro di bracia nove ed un quarto cioè trentasette qui delle a possite misure, che appunto verrà ad esse simile al braccio Fiorentino, essendo questa misura il suo quarto poco meno. Missurando adunque scalino per scalino dalla cima sino al piano della Campagna sono braccia dugento sessanta, cioè mille, e quaranta dell'accennate misure, e così ogni scalino è più alto d'un braccio ed un quarto essendo ogniuno di essi più di

cinque delle misure assegnate.

La Camera dentro la Piramide dove si trova la Cassa, è lunga braccia diciotto, e tre quarti, ed è larga braccia nove e sette ottavi, alta braccia dieci in circa; La Cassa ove dovea porfi, o dove fu posto il Cadavero, è lunga braccia quattro, larga un braccio ed un quarto, ed un braccio, e cinque ottavi fonda, non piu grossa d'un quarto di braccio di buona misura, la qual Camera come anche la Cassa fono d'una tal pietra, ch'è nel colore affai simile al porfido, macchiata da per tutto di macchie rosse bianche e nere; Il pavimento è di pietre grosse, ed il tetto, o vogliam dir soffice è di sei pietre intere grosse, messe per traverso della Camera, e due altre messe ne lati, che vengono ad essere in tutto otto, tanto che la sunghezza, e la larghez-2n di queste pietre, si può facilmente considerate dalla misura della Camera, battendo la loro larghezza di nostra mifura in braccia due, e due terzi l'una; La Cassa è senza coperchio, ma però co'l suo incavo, la quale battendosi con pietra rende il suono d'una campana. Nell'uscir di questa Camera s'esce per un buco, o ridotto quadro di larghezza di braccia quattro e mezzo fino alla porta di fuori, dalla qual porta fino alla Scala si va per un piano di braccia dieci ; La detta fcala, o vero calata par che sia tutta vana, ed incavata nel muro, fatta di pietre non essendovi altro, che poche incifure o tagli per poter fermare il piede; E' Junga braccia settanta fino a quel buco , che si scende per entrar nell'altra Camera, nella quale s'entra per un buco quadro alto in bocca braccia due, largo braccia uno e fette ottavi , e lungo fino alla Camera braccia sessanta. QueM

sta seconda Camera è lunga braccia dieci, larga braccia nove, e tre ottavi, ed alta braccia sette ed un quarto satta a fimilirudine di questa figura.



Da questa bocca s'esce dalla sopradetta seconda Camera, dalla quale iontano braccia sette, si trova un buco fondo, che si chiama Pozzo, da mano manca sicuato; Quendo si scende dalla detta Camera, questo Pozzo seguita la Scala, o vero calata, co' suoi appoggi per banda, fimilmente di pietra groffa lunga braccia Cinquantanove, la cui larghezza è da per tutto uguale, però s'intende compresovi gli appoggi, ed è di braccia tre, e tre quarti; Dove finisce tutta la catata, vi è una grotta nella quale si scende a basso, e poi s'entra dentro nella buca angusta piena di rena e pietre lunga braccia trentafei, e larga braccia due ed un ottavo.

La Piramide è quadrate, e gira intorno al fuo piede cinquecento passi geometrici, che vengono ad esfer passi Centoventicinque per ogni facciata, ed ogni passo Geometrico è di braccia tre. La maraviglia di questa macchina è l'esfer tutta di pietra la quale nasce lontano molte e molte miglia; Questa relazione non è stampata ch'io sappia, e ne fui favoriro da un Cavalier Francele ch'era stato a veder queste anticaglie d'Egitto, e nè presi il nome, ma nel getto ch'io feci nel mio naufragio restò con l'altre mie cose sommerso; Mi restò non so come questa bozza fra altri mici scartafacci, che qui ho voluto a curiosi partecipare, e mi soviene che quel Signore che mi favori di questa relazione, disse, che per qual si sia forza che sacesse esso, e chi era feco, non potè mai alcuno rompere uno piccol pezzetto di quella cassa com'era il loro intento. Ancorchè il registrar Mf. sia suori del mio proposito, per esser questo di cosa rara e curiosa mi son preso questa licenza. ĪΙ

468 `e, XV.  $\mathbf{I}_{\mathbf{I}}$ 

Martirio Celeste. Azione divota per musica a Gloria del Serafico P. S. Francesco, fatto rappresentare nella Chiesa di S. Angelo in Cremona, dall'infigne Compagnia delle Sagre Stimmate. In Cremona nella stamp, di Lorenzo Ferrari 1699. in 4.

Mascherata di Covielli. Ballo danzato nel Palazzo del Sig-Alessandro del Nero. In Firenze nella stampa di Zanobi Pi-

gnoni 1618. in 4.

Ł.,

Fr. Ver.

Mare amarissimo della Passione di Giesù Cristo Redentore. Ponderationi divote. In Palermo per Carlo Adamo 1674. in &. E' opinione d'alcuni, che questo Opusculo sia del Dott. Giuseppe Galeano di Palermo, nominato da me, altre volte,

in queste Scanzie.

Mare Balticum : idest Historica deductio, utri Regum, Danie ne, an Poloniz prædictum Mare, a multis jam annozum Centenariis, afferenti non fallaci hominum cenfura; fed ipla nulquam fal ibi i natura, se desponsatum fateatur, & agnoscat. Poloni cujusdam nuper Typis exacto Tractatui, qui Discursus necessarius inscribitur, opposita. Anno 1638.

· Mascherata di Vecchi Innamorati: Ballo danzato, e cantato dagli Accademici Rugginofi, in Casa de'Signori del Nero. In Firenze per Pietro Cecconcelli 1627. in 4. \* La caufa, che mi mosse a principiar quest' Opra, su perchè, scartabele lando molti Libri di Mifcellanee, conobbi molti furti; Ed eccone l'esempio: perchè questa Mascherata su rubata, e risatta a mio tempo; ma successe tragico il fine, perchè uno de Cavalieri, che faceva da Vecchio, nell'uscir di Carozza cadde, e lustatati una vertebra dei dorfo, morì.

Memoriale di pentito Peccatore alla Gran Madre di Dio Maria concetta senza peccato. In Lucca per Pieri, e Paci 1613. in 32. Dicono, che questo Opusculo sia del già Signor

Francesco Maria Fiorentini Nobile Lucchese.

Magnum Lumen Chymicum, quo Philosophica Ænigma-

Sc. XIX. ta, nondum a quoquam explicata, panduntur in 12-

Modo facile per intendere il vago, e dilettevole Giuoco degli Scacchi, composto da un Incognito per li novizzi del

Giuo-

M

469

Giuoco, Dedicato al Clarist. Sig. Carlo Trivellini. In Venezia, appresso Valentin Mortali 1675. in 8. \* M. Aurelio Severino famoso Medico Napoletano illustrò mirabilmente il Giuoco degli Scacchi con quella sua Opera, di cui s'ha l'estratto nel Giornale de'Letterati di Parma 1690. pag. 228. Ove veggasi il di più &c.

il Mendicare abolito nella Città di Montalbano. Firenze Sc. XX. per il Cerchi. 1693. In 8. \* Bifognerebbe aver fotto gli occhi I. Cita tutti gli Opusculi per dilucidare i Ioro titoli. Dov'è questa

Città 7 \*

Manipulus Regius Heroidum Sanctarum Britanniz Sereniss. P. Bamb. Christinz Regiuz Suecorum oblatus cum Collegium Anglicanum inviseret. Anno 1656. R. 6. 12.

Modo di recitare la Vigilia della Beata sempre Vergine. II.

b. I t. car. 204.

Miraculi a S. Francisco Xaverio Indiarum Apostolo in Collegio Neap. Soc. Jesu patrati die 3. Januarii An. Domini 1634. Narratio ex Archiepiscopalis Curiz tabulis deprompta. 11. b. 14. car. 132.

Milagre de Santa Rofalia fuccedido no Collegio da Campanhia de Jesu, en Palermo a 10. Agosto 1663. II. b. 18. car. 84.

La Marche Royale de leurs Majestez a l'entree trionsante de la Reina dans le honne Ville de Paris. Anno 1660. Pil 14 b. 1. car. 61.

Mare belli Anglicani injustissime Belgis illati Helena. An-

no 1652. II. b. 20. car. 287.

Le Muse Risvegliate per applaudere al merito singolarissimo del Molto Rev. Padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesà, Predicatore insigne nella Cattedrale Metropolitana di Ravenna la Quaresima dell'anno 1656. II. b. 11. car. 55. \* Concorrono nel Padre Segneri molte qualità riguardevoli, ma si è reso eminente ne'Pulpiti, ed assai lo comprovano le prediche da esso predicate colle stampe.

Memoria Clarissimi & Consultissimi Juvenis Domini Valentini Barthii juris utriusque Doctorandi posteritati consecrata a Prosessorius, Propinquis & amicis. Argentorati typis Friderici Spoor 1660. in 4. \* A proposito di questo Opuscolo non voglio trasasciar di scrivere, ch'è degna d'immortal sode l'industria, e satica dell'eruditissimo Sig. Hennin-

Sc. 111.

go Wisson, che in due libri ha raccolte insieme le memorie de' Medici, e de' Giurisprudenti illustri del nostro secolo, ed in nove Deche quelle de' Filosofi, Oratori, Poeti, Storici, e Filologi. Con mio infinito giubilo ho veduto, che alcune delle sudette Deche, ha esso dedicato a diversi celeberrimi, dottissimi e non mai abbastanza lodati amici miei, come sono il Sig. Kirchmajero, il Sig. Arnoldo, il Sig. Conringio, il Sig. Grevio & altri. Dell'Opere degli Autori poteva il Sig Witton esser più accurato avendomi mostrato il . . . . che ha esso confuse alcune opere del Vossio Figlipolo con quelle del Vossio Padre, e preso altri equivoci.

Sc. 1. De rebus gestis Stephani F. Polonie Regis, Magni Ducis Sc. 11. Lithuania &c. contra Magnum Moschorum Ducem

Narratio: Ed:aum Regium, &c ad milites. Roma apud Haredes Antonii Bladii Impressores Camerales 1582. in 4.

G. D. Narrazione del Maraviglioso Torneo rappresentato dall' Eccellentissimo Sig. Co. Annibale Altemps Generale Governatore di S. Chiesa con molti illustri Cavalieri, Signori, e Gentiluomini, In Roma nel nuovo Teatro di Belvedere a

8c. 11. Nuptie Pelei & Thetides rend

A. M.

Sc. VI.

Nuptiæ Pelei & Thetides renovatæ, hoc est auspicatissimum Leopoldi Primi Rom. Imp. semper Aug. Hungar. Bohem. &c. Regis Archid. Austriæ Duc. Burgund. &c. & Sereniss. Eltonoræ Magdalenæ Theresiæ natæ Comit. Palat. Rheni Duc. Bavariæ, Juliæ, Cliviæ, Montium &c. connubium Symbolicis Deorum muneribus honoratum a tribus Soc. Jesu Collegiis Dusse Idorpiensi, Marcodurano, & Monasteriensi Eissie, itemque Residentia Juliacensi & tribus missionibus an o quo LeopolDVS seCVnDIs aVsplCIIs & prælis reCepit a Gallis Philippopolin. Coloniæ Agrippinæ typ. Petri Alstorst anno 1676. in sol. magn. \* L'ottimo e dottissimo P. Daniele Papebrochio ha satto intagliar le sigure che sono in questo eruditissimo Epitalamio.

Novena da farsi ad onore del Patriarca S. Domenico con una divozione privilegiata al medesimo di sei Orazioni, con altrestanti Pater noster, Ave, e Gloria: Firenze 1681. in 12. \* Quest' opera su ristampata dal P. Maestro Rasaello Badii Domenicano Cronista di S. Maria Novella di Firenze mio caro ami-

co,

co, del quale vi è la dedicatoria.

Narrativa che tratta della Querela tra il Capo Cencio Ca- Se. VII. poZucca col Cap. Flaminio della Cafa in 4. \* Non vi è l'an- 5c. Xl.

no nè il luogo della ftampa.

Notificazione del Regio stendardo Turco mandato dal Re Sc. VII. di Polonia alla S. Cafa di Lorero. In Ancona nella flampegia Camerale 1684, in 4. \* Questo stendardo è assai simile all' altro che la Maestà S. mandò al fommo Pontefice ed è attaccato nella Chiefa della Santa Cafa con l'iscrizione in marmo. La dichiarazione di questo stendardo che su preso sorto Banham, non è fatta ad verbum come quella del P. Ludovico Marracci sopra l'altro stendardo Turco, che il medesimo Re inviò alla S. Mem. d'Innocenzo XI. la quale dichiara minutamente ogni parola Arabar ch'è in esso è delineata come accennai nella mia V. Scanzia.

Novella del Grasso Legnajulo molto piacevole e ridicolo- Se, XIV. fa. In Firenze l'anno di Nostro Signore 1554, del mese di Sc. VII. Gennagio in 4. \* Questa piacevolissima Novella si trova ristampata a 133, delle cento Novelle antiche dell'edizione de'Giunti del 1572, ma però con molte variazioni. In oltre nella prima edizione, vi è un sonetto sopra il prestare i Libri, che il più delle volte riesce Istoria non Poessa. In un esemplare Ms. che ho del Pecorone vi è in ultimo questa medema Novella con alcune variazioni anch' essa, e pare di più che si deduca da quel Ms. che l'inventore della beffa fatta al Grafio fuffe il pellegrino spirito di Pilippo di ser Burnellesco inventor della maravigliosa Cupola, e questo per non essersi trovato il Grasso in conversazione a cena dove era stato invitato con Filippo ed attri virtuosi di quel tempo, poiché entrati in ragionamento dopo cena fopra non elser venuto il Grasso, Filippo ne mostrò sentimento e disse che se fosse stato a lui gli averebbe fatta una burla, a segno che un'altra volta non farebbe mancato, e veramente che la beffe fu graziolistima e spiritosa sacendogli credere ch'egli era un altro.

Narrazione particolare del parlamento d'Inghilterra ed in Sc. XVII. che modo è venuto quel popolo all' Ubbidienza di S. Chiefa con l'ordine dell'Assoluzione e benedizione data dal Reverendils. Card. Polo Legato di S. Santità a tutto il Regno, ed appref-

appresso le Peste, ed il giuoco delle Canne che si è fatto

per l'allegrezza di tal nuova. In Venezia 1555, in 8.

Nomi delle Strade, delle Casate e Torri, che sono nella Città di Bologna nuovamente raccolti per diletto & utile di molti. Bologua per Alessandro Benacci 1582. in 24. \* In quett' Opulcolo fra le famiglie Cittadine di quest'inclita e nobil Città vi è anuoverata la famiglia Ciselli a 17 onde chi ha feritto, che io son nato in Opidule Piscia finitimo, ancorche nato in Firenze, Patria antica de miei maggiori, dove ho provata la mia difeendenza fino all'anno 1230, in qua, può comprendere che i miei non vengono ora dalla Zappa, ond'abbiamo ancora i calli alle mani, o gli sia rimaso addosso l'odor della lana unta, ma che sono flati civili cittadini di Perugia nel 2390: di Lucca nel 1330, di Pifa nel 1505. ove goderono l'anzianità, ed in Bologna 1580. come fanno vedere i pubblici Documenti, e'l Bonciario, e'l Truci Storici. Sc. XIII.

Norisii Responsio ad Scrupolos Destoris Sorbonici & Re sponsionis Examen in 12. \* in questo esame non vi è nè nome

dell'Autore, nè il luogo della stampa...

Nuovo Combattimento tra le Navi. Venese, e Turche in Sc. XV... vista della Canea con la-Vittoria delle prime. In Ancona, e di nuovo in Camerino 1660, in 4. \* Questa Battaglia co Turchi mi rimette in mente Cottantinopoli ed una Lettera toccante certi foggetti di colà, scritta di Pisa, dov'è Lettore, dall' Illustrissimo Sig. Michel Angelo Tilli al Sig. Pier Francesco Pasquale Chirurgo in Livorno, ambi miei Amici ben antichi. Inserisco qui, parendomi che lo meriti, detta Lettera, la quale si è in data de 14. Marzo 17:8.

> Con questa mia intendo di apportare maraviglia al Sig. Pier Francesco Pasquali, con rappresentargli, che alcuni abitatori di Cofastinopoli, vogliono portar via da Pon ite le Scienze, ed Arti liberali, e ricondurle mella Grecia, dove una volta ebbero la loro origine; e piaccia a Dio, che noi altri, a cagione di tante delizie, cicifbeatare, e luffo, non torniamo a quella barbacie... che qui regnava nel poco fa trascorso tempo. Sono stati qui appresso di me, in Pisa, tutto giorno discorrendo sempre litteratamente, con piena cognizione di diverse scienze, e particolarmente di Botanica, di Matematica, e di Filosofia, li Signori Carlo,

Faco-

N 473

Yacopo, e Zaccaria Caratza Costantinopolitani, tutti e tre Fraselle, di ritorno d'Olanda, e d'Inghilterra, dove anno fludiato per tempo le sopradette Scienze: Poi, paffatt per la Francia. Sono flati qui in Pisa tre giorni, praticando il Padre Abate Grandi, ed il Signor Giannetti. Queffi, per diril vero, ritornati alla loro Patria, vi potranno aprire Accademia, effendo ricebi delle necessarie notizie, partico armente per la nostra Professione. Sono esti senza fasto, gioviali, e pronti nelle lingue, che par peccato doverli rimandare trà Turchi. Vengono di anovo. per poco, a Livorno; e poi ritorner inno qua. Oltre l'avere cafa dentro Costantinopoli, abitanno in altra lor Casa in Pera, nella Sirada de Franchi, avanti si arrivi alla Ca a del Dragomanno Garzia, vicino a quel Dragomanno, che il Dott. di Baslaccio, per farlo muovere di corpo, gle proponeva spasseggiare senza calce per la guazza: ma il povero Dru omano, mi dicono, che fufse impiccato, a cagime di Lettere trovategli di certe potenze Envopce. Li nostri Signori accemnati conoscono il Medico Pillarino. che intendo effere Medico in Chiozza. Conoscono anche quel Medico, che si laureò quì, anzi dicono esser morto. Procuri però V. S. di perder un poco di tempo costi in certarli, parlar jeto, salutarli da mia parte, e se mi vuol fare maggior favore, condurli in Dozana, accioche possano pigliare cognizione del Cancelliere Dott. Agostino mio Fratello, al quale manderanno certe Piante per me. Almeno adesso si potrà serivere a Constantino; or li, se vorrassi commettere la ricirca di qua che cola naturale. Non mi anno detto dove alloggeranno costbi: Ho però dimandato toro, se conoscono un Greco grasso grasso, mercatante costi, che ba la moglio vellita alla Greca, e mi disfero di si; ma ch'esso man ca in Livorno, che sono sei Mesi. Queste sono persone da e rcarfi, se V. S. desidera sapere cosa di proposito, e vere. Vestono di bigio alla Italiana con un altro Greco molio intelligente, e la reverifeo: He.

Dal contesto di questa Lettera si deduce, che il Signor Tilli, e Pasquali sono stati in Levante. I anto su, speditivi circa il 1685, dal Serenissimo Gran Duca soro sovrano a curarvi il Visire Mustafà Mustaippe Genero, e Pavorito del Gran Signore, da cui furono accosti con tutta benignità, e

splendidamente trattati nel rempo, che fliedero colà.

Nense Funebri in morte di Monfig. Bernardino Cattani, Sc. XVIII.

N

474 raccolte da Gio. Calvi. Bologna per gli Eredi del Bozza 1647. in 4. Dubito d'aver notato altrove questo medesimo Opuscuio.

Della

Nobilià, & eccellenza delle Donne, nuovamente dalla lingua Franzese neil'Italiana tradotto. In Venezia appresso Gabr. Giolito de' Ferrari 1144. in 8,

Accademiz Oxonientis

Notitia. Oxonia Typ. Vv. H. impenfis R. Davidis 1665. in 4. Numero delle Piazze, che sono state prese a gli Olandest dall'Armi del Re di Francia Luigi XIV. sino a di as. Giugno.

1672. In Modona per il Soliani.

Sc. XX. G, Lans,

Nomi, Cognomi, & Arme gentilizie de Signori Configlieri della Città di Ferrara, con la distinzione degli Ordini de' Nobili, de'Cittadini, e de' Mercanti. Ferrara 1717- per il Bolzoni. In Fol. \* Fu dedicato all'eruditiff. Sig. Lanzoni di Perrara dal Sig. Bianchi dottiff, di Torino un elaboratishimo Opuscolo intito'ato: Duchai Lacrymales novi &c. dove chiama il Sig. Lanzoni, fra l'altre cofe quarta vice Senatorem ampliffimm. Fummi fatta qualche difficoltà sopra quel Senatorem. Ma io subito achetai il Personaggio col rimetterio alla Bolla di Clem. VIII., che dà titolo di Senato al Configlio di Ferrara, e di Senatori a quelli che lo compongono-La Bolla de Centamurata è unita a i Statuti di Pertata . ed il Piganti che scrisse sopra si medelani, si disse Senatore, valendofi del Privilegio. \*

Natizia Generale dell'Instituto de'Cherici Secolari Convi-83, Zapp. venti . In Roma per Franc. Gonzaga 1704. in 8. \* l'Idea non può effere più Santa; il fatto fla, che possa porfa in esecutione. La Repubblica disegnata da Platone, non sarebb' Ella la più desiderabile? È pure l'impossibilità di vederla posta in pratica, la sa passare per un ente di ragione. In essa perà ui tronò a ridire Aristotile, nel libro secondo degli affani Politici alli capi a. 3. fegno chiaro, che

in terra non si può pensare, non che dare cosa perfetta. \* Nazarena Virgo ut Oliva speciosa in Nazarenis campis P. Bamb, expriens ab Incultis Academicis excipitur. Rome in Collegio Nazareno vercente a Partu An. M. DCLXX Oratio & Carmina II. b. 23. car. 22.

Emi-

'N 475

Eminentiss. Ac Reverendiss. Principi Francisco S. R. E. Card. Barberino

Notitiam musivo expressa Opere Navicula in Basilica S. Petri D. D. C. I. M. S. E. O. V. Anno 1675.6.19.car.25.

Notitia interno l'esercitio gratuito de' Medici nuovamente instituito dall'Archiconfraternità de SS. Dodeci Apostoli in Roma a pro de' poveri infermi, col metodo da distribuirsi l'Elemosina da' fratelli Visitatori, & intorno all'uso della Spiziaria. Anno 1679.

0

Orazione fatta del Re Enrico III. di Francia e Polonia nell' Sc. I. apertura dell'assemblea delli tre stati generali del suo Regno nella Terra di Bloys. Roma 1588.

Ordine e modo tenuto nell'Incoronazione della Serenissi. Morolina Grimani Dogaressa di Venezia l'anno 1597, a di 4. Maggio con le feste e giuochi satti. Venezia per Nic-

Colò Peri in 4.

Orazione funerale fatta dalla Compagnia di S. Niccolò del sc. I.

Ceppo e recitata in detto luogo nell'Essequie di M. Tommaso sc. VIII.

Mormorai Guardiano di quella a 17. Dicembre 1995. In

Firenze per i Giunti 1595. in 4. \* Finora non ho potuto
sapere di chi susse componimento quest'orazione.

Con che

Ordine e cerimonie si averà da partire il Santiss. Sacra-Sc. VIII. mento di Roma, e poi entrar nelle Terre, Luoghi e Città dove Sc. II si averà da sermare e posar la notte. In Bologna ed in Firenze G. D. alle Scale di Badia 1598. in 4.\* Questo su stampato con occasione che Papa Clemente VIII. andò a pigliar il possesso di Ferrara.

Imprese dell'

Offitioso Intronato in onor de' Sereniss. Regnatori di Toscana, e da lui alli medesimi presentate nella venuta soro in Siena l'anno 1613. Siena per gli Eredi di Matt. Florimi in 4.

Orazione dell'Armata del Cattolico Re Filippo contro la Regina d'Inghilterra con il numero de' Vascelsi, Capitani, Venturieri, Soldati, Marinari, e pezzi d'Artilgeria con l'aquisto dell'Isola del Regno di Cipro. In Pirenze ad istanza di Francesco Dini da Colle.

De

Origine Guelphorum, & Ghibellinorum, quibus alim Germa- sc. IV.

476 o nia, nune Italia exardet, Libellus eruditus in quo offenditur quantum had in re Clariffim: Scriptores Bartolus , Panormuanus, Blondus, Platina, & Georgius Mernla Alexandri-

mus a veritate aberraverint. in 8.

Nel Giorno festivo di S. Rocco cesebrato dalla sua Veneranda Sc. V1. Confraternità

Ode Panegirica. In Modana per Andrea Cassiani 1677- in 4-In r. centem Purpuram P. Sfortia Pallavicini è soc. 7cfn

Ode: Arimini in 4.

Sc. Vif. Orland Furius de Misser Ludovic Ferraris Novament compost in buna Lingua da Berghem, e de oter vocabul Lombardi adornat, Opera da piasì e da Igrigna profumadament indrizat dal Gobo da Venesia a M. Pasqui soura tut i Dutur plusquampersetto : in Venezia per Agostino Bindoni in 8.

> Niccola Villani a 71. 88. 89. &c. fa menzione con gran Iode, d'una Trasformazione delle Metamorfosi d'Ovidio in lingua Bergamasca, di Don Colombano Monaco Casinole, Gentiluomo di Brescia, e perche quella fatica è Manoscritta, per un faggio ne da in luce alcune otrave, che quivi

pollono vederli.

Sc. VIII.

sc. XIII.

Orazione delli Oratori della fedelissima Comunità di Pirano al Serenissimo Principe Trivisano nella sua felice crea-

zione, In Vinegia 1553. in 8.

Officium Viri Sapientia Studioli . Marlit. Ficin. Epift. Lib. 1. Illud imprimis stultissimum non judicare non possum , Sc. XIX. Fr. Ver. quod multiquidem bestiam suam, imo feram noxiam & indomitam, bor eft Corpus pascant diligentissime; se ipsor autem, idest animum ipsum , quantum in eis est , fame perire permittunt. Oxonii typis L. Lichfield A. D. 1689. in 52.

Oraison de Monseigneur le Illustris. e Reverendiss. Card. de Lorraine faite en l'Ansemblée de Poyssi, le Roy y estant present le xvI. Jeur de Septembre 1561. A Paris chez Guil

Morel impremeur du Roy nostre Sire in 4.

Ordonnance & Declaration nouvelle du Roy fu l'entretenement de ne traffiquer ou communiques avec l'ennemy, me prescher ou proferer quelques paroles ou actes scandaleux tendans a fedition ou distration du respect & obeifsance deve a son Altesse, Monsieur le Prince d'Oranges, &

aux estats generaux de pardeca , ensemble de faire jurer & tous la dicte Pacification. En Anvers de l'Imprimerie de Chrisophle Plantin 1578, in 4.

Abramo Vincitor de'propri affetti,

Sc. XIV.

Oratorio, posto in Musica dal Sig. Gio: Antonio Perti, Cantato nella Sala dell' Illustriss. Sig. Co: Francesco Carlo Senat. Caprara: In Bologna 1687. per Bartolommeo Recal-

dini e Giulio Borzaghi in 8.

Oratorio della Santiffima Annoziata da cantarfi in Modana l'anno 1684, posto in Musica dal Sig. Sebastiano Cherici Maestro di Cappella dell'Illust. Accademia dello Spirito Santo di Ferrara. In Modona per gli Eredi Soliani Stampatori

Ducali 1684. in 8.

L'Ozie illustrato nell'Ombre. \* Lo Stampatore ha voluto, nello stampare che ha fatto questo Opusculo, scherzare, nel- Sc. XV. la Dedicatoria colle Ombre, senza avvertire, quel buon' Uomo, che Ombre in Spagnuolo, avendo, dove parlati tale linguaggio, avuto questo Givoco, l'origine, ed il nascimento, non fignifica Ombra, com'Egli fuppone, ma bensì Vomo; E tanto è dire Giuoco dell' Ombre, quanto dire Giuoco dell'Uomo. Quest' Operetta stampata in Roma dal Dragonelli nel 1674. in 12. fu da me riferita nella Scanzia VIII. a pag. 66. fotto il fuo vero, e reale Autore, che fu Gio: Battiffa de Luca da Venosa, che dalla Santità di N. S. Innocenzo XI., fu poi ornato della Sagra Porpora.

Oratio Caroli V. Rom. Imperatoris habita in Conventu Bruxellensi ad Ordines ac Belgicæ Regionis Proceres in de. Sc. XVI. clarando Philippum filium ejusdem Regionis Principem. Flo-

rentiæ 1556.

Oratio Antistitis Attrebatum Amplistimi viri & Carfafaris primi Confiliarii, habita in codem Belgica Civitatis Conventu & ad Boldem Proceses, in que mandata de eodem Principe eligendo plenius exequitur.

Orazione con alcunt versi Latini e volgari nel Dottorato del molto Reverendo Signor Signor Giacomo Bettini nobil Sc. XVIII-Celenate; in Ferrara apprello Vittorio Baldini 1590. in 4.

Ombre Poetiche d'improviso riforte dalla Tomba Accademica degl' Imperfetti, è divotamente vaganti intorno al Funerale della Sereniss. Isabella Glara Arciduchessa d'Austria

Du-

478

Duchessa di Mantova &c. celebrato nella Chiesa Ducale di S. Barbara li 14. Maggio 1685. In Verona per Domenico

Roffi in 4.

Opposizioni dell'Anonimo al Sonetto del Neri Del Centry &c. con le Risposte dell'Autore Scherma letteraria dedicata al genio erudito dell'Illustrissimo Sig. Ab. Claudio Fontana Dott. Collegiato. In Bologna per gli Eredi del Sarti 1687.

\* Saness. in 12. \* Molti hanno creduto che le opposizioni e le risposite vengano da un solo Autore, cioè dal Sig. Gio: Battissa Neri Bolognese, poeta di suo gusto, e che non s'attendendo a quello del Secolo che corre, è giunto e rendere situttifero l'Alloro, che sin qui è riuscito insecondissimo a chi l'ha

coltivato. Comunque siasi la facenda, Iodevole è in Criti-

ca, e la Risposta, ambe raffinate, e d'onore a chi le ha composte. Ecco il Sonetto diseso

Nel centro a due gran Mari Io wi confondo E galleggiando in ambi, il Porto anelo, L'uno e l'immensa Triade del Cielo, L'altro è il Pane Eucaristico nel Mondo.

Là, che un Dio cospirando Amer giocondo Sia Trino ed Uno, il credo e nol dispelo: qui che Cristo si chiuda in picol velo Il giuro, e nel pensarlo, Io mi consondo.

Ferma in ambi la fede il (uo cammino,

Ed è ben grande allor che tace, e crede, E non vede e non cape, uno ch'è Trino.

Ma creder carne allor, che Pan si vede

Ginrar ch' à sangue, e rimirar ch's vino, Veder l'an, creder l'aitro, Ob questa è Fede.

Sc. XVIII. Oratio habita in publico Concifforio per Oratorem Illuftriff. Sabaudiæ Ducis apud Sanctiff. D. N. Pium IV. Romæ apud Ant. Bladum Impress. Cameralem anno 1560. in 4.

Orario de laudibus: Litterarum Narnist habita ab uno ex Pauperibus Matris Dei Congregat. Paulinz Sholar. Piar. IV. Non. Novemb. 1618. Romz ex Typ. Jac. Mascardi in 4.

Ode Saphique rimèe a la Reyne. In 4. Non vi è nome dello Stampatore, nè il luogo della Stampa. Chi vuole sapere sopra che versi tal' Oda, vegga il titolo, e conoscerà, essere in lode della Regina.

Ore-

479

Opere dell'Altissimo Poeta Fiorentino: in Firenze rincon- Se. XIX. ero S. Apollinare 1199. in 8. \* Avendo io pregato il dignif. G.Lanz. fimo Sig. Giuseppe Lanzoni a dirmi qualche cosa di questo Poeta, così, cortesemente risposemi sotto li 29. Aprile 17:6. dell' Altissimo Poeta Io ò solo trovata la seguente notivia presa dal Volume primo de' Comentari della Poesta del Sig. Crescimbae ni, a carte 147. Questo Poeta Fiorentino non sappiamo e chi folle, non avendo il Ruscelli Insciato scritto il nome e di lui: può però essere stato Cristosoro Fiorentino detto 66 l'Altifimo: &c. Come che il Sig. Grescimbeni non è poi toltamente ficuro, che veramente detto Cristoforo sia quel Poeta Altissimo, di cui è [l' Opusculo qui riferito, s'è giudicato meglio lasciarlo fra gl'Incerti. \*

. Officina Chymica Londinensis, five exacta noticia Medicamentorum Spargyricorum, quæ ad Aulam Societaria Pharma- Sc. X X. coprorum praparantur, & venalia proftant Concilio Pharmacopeorum, & approbatione Collegii Medicorum Londinenfium, exhibita &c. Londini apud Guilel. Miller 1683. in 12. \* Quello che pubblica questo Indice di Rimedi Chimici è un tale Niccolò Stapborst Operatio Spargirico di detta Società. Poco utile fogliono recare quetti Indici a gl'Infer-mi, mentre chi li cura, o teme i Rimedi per lo più igno-

ti, o gli Artefici. \*

Ordonance de Monseigneur l'Archevêque de Paris portant Ab. Bacel. cond magtion d'un Livre intitu'é. Nouelle Biblioteque des Antheurs Ecclefiastiques &c. par Maistre Elie du Pin Docteur de la Faculté de Paris, imprimé chez Andre Pralard, rue SS. Jaquez, a ! Occasion . A Paris chez Francois Mugnet . 1691, iu t2. \* E' qu sto un ben pretioso Opuscula, che può fervire per confrontate le diverse edizioni della Biblioteca del celebre du Piu, per li primi Tomi uscici avanti il 1693-ed ancora per vedere, se alla Gensura, ed alla Retrattazione corrispondano quelli, che sono usciti posteriormente .

Offervazione intorno la Manna Medicinale, prodotta , 💆 gaecolta in Italia nel fecolo corrente , in 4. \* Manca il nome dell'autore, ed il luoco della Stampa. Comecché non ho forto l'occhio l'Opuscolo, lo non posso accennare il precifo del contenuto. Pollo ben dire che Lionardo Fuclio prefe un granchio, pretendendo, che la Manna fi cancellaffe

480 O

lasse dal rolo de rimedi, sondato su d'un reservat, cui contrapresa l'uso che tutto di se ne sa con molto beneficio da chi la bec. \*

P. Bamb.

Oratorio della Benta Rusa II. b. 33. car. 72.

Ordo servandus in Proceilionibus quotidie faciendis, tempore Sedis Vacantis, durante Conclavi, pro Electione Sum-

mi Pontifi is. Anno 1676. P.P. 6.

Ordinatione & Editto provisionale fatto per Sua Maestà Cattolica sopra la Pacificazione delli tumulti della città d'Anversa, citca il fatto della Religione, e quello che ne dipende fatto pubblicare nella detta Città per l'Illustriss. Sig. Margherita Duchessa di Parma e Piacenza Regente e Governatrice di quel Paese l'Anno 156/. b. 27. c. 11.

Eminentiff. & Reverendiff. D.D. Jacopo Rospiglioso S.D.N.

Clementis IX. ex fratre Nepoti S.R.E. Card. renunciato

Ode. Ex cujus heroicis Virtutibus Natalitii Sittematis No-bilitas conicitur. Anno 1667. II. b. 33. c. 40.

In die Ascensiones Domini Orario Anno 1490. 2. c. 113.

Oratio habita apud Sorbonam in actu Vesperiarum Sereniss. Principis Emmanuelis Theodosii de la Tour d'Avergne Ducis d'Albret ab Illustriss. Parisiensium Archiep. Sorbona Doctore & Provisore, acque Pradicti Actus moderatore. Anno 1667. II. b. 36. c. 272.

Opusculum de vero sensu composito & diviso, compositum ab uno ex studiosis acho a Tolosana Conventus S. Thomas Aquinatis Ord. Prædicatorum. Anno 1638, II. b. 32. carte

177.

Seraphinus five

Oratio funebris in laudem Reverendist. Patris P. Seraphini Sicci in Sanctist. Præd. Ordine Magistri Generalis, ante quatuor annos, dum ex longa suorum, diuturnaque visitatione Rumam properat defuncti ad Avenionem. Dicta coram Reverendist. Patre D. Nicolao Rodulphio ejusdem Ordinis Magistro Generali, coramque religiosissimis Cenobii Avenionemis Patribus a Religioso de Societate Jesu ad VIII. Calend. Octobris 1632. II. b. 7. c. 119. e 256. \* Del Padre Serasino ho parlato nel mio Ateneo Romano.

Oriandriansis; hoc est Montium in statuam Transforma-

tio ,

vio, qua ex. Gentilitio Stemmate SS. D. N. Alexandri VII. Pont. Max. Patrocinium felici aufpicio capit juris utriusque Thesibus propugnandis Christophorus Lozanus Hispanus, Academiæ Intrecitarorum Princeps in aula maxima Romanæ Universitatis laurea donandus An. 1666 . . .

Orientis, Occidentisque Imperium Ferdinandi II. Imperatoris auspiciis coniungendum, Musico Vaticinio prasagitum in Collegio Romano Societatis Jesu Theologicas inter concertationes Ottonis Frider. Comitis a Buchaim Haredit. Dapis, in Austria L. Bar in Gollent Canon. Salisburg. & Uratislav. Colleg. German. & Ung. Alum. Anno 1627. II. b. 39. car. 164.

Novelles

Observations des Taches du Soleil faites al Academie Royales les 11, 12, 13, Aoust 1671, II, b. 40, car. 132,

Ossequii funerali satti dal pubblico Consiglio nella Città d'Ancona nella morte dell'Illustriss. Sig. Conte Francesco Altieri, per la Santità di N. S. d'Ancona, Bologna, e nell'una e nell'altra Marca Governatore dell'Armi, e Sargente Generale di Battaglia 1644. MM. c. 49.

P

Practica Conferentia tradens Methodum juvandi recidivos. Sc I. Miscricordiam & judicium cantabo tibi Domine Ps. 100. Coloniz Agripiu. Typ. Jo: Wilhelmi Triesserni 1676. in 8.

Piccolo Beveraggio per li Ribelli della Francia composto all'usanza de' Cavalieri Alemanni tradotto di Francese in Ita-

liano 1622.

Preghiera ovvero memoria della Santiss. Passione di N. S. Gesti Cristo satto avanti la sua Santa Imagine del Crocissis de il Venerdi Santo dell'anno 1595. Firenze in 4.

Proclama e Bando dell' Illustriss. Conf. di X contra Zuane Memo fo de Sier Michiel per Gio: Antonio Rampazetto.

Venetia (548, in 4.

Panegyricus Innocentio XI. in fol. \* E' del P. Macédo Sc. II. e stampato in Padova. Si stima che molte cose che si leggono nel detto Panegirico, sieno scritte contro il P. M. Noris, benchè non vi sia nominato.

Privilegia ac Sanctiones Parmenfis Gymnasii nupertime instaurati. Parme ex Officina Erasmi Viothi 1601. in 4.

Poelie diverse nelle nozze degl' Illustrist. Sig. il Sig. Mar- Tegl.
Tomo IV. Ppp chese

p

482

chele Leonida Malatesta, e Sig. Dejanira Copoli raccoste dal Sig. D. Cammillo Tinelli e dall'istesso mandate alle stampe e dedicate a detto Illustrist. In Cesena per Tomaso Faberii 1616. in 4.

Se. II. Dieci

Paradoffi degli Accademici Intronati di Siena in vulgar Tofcano Sanefe dettate e nuovamente ristampate. Venezia 1608. in 3. appresso Andrea Muschio.

A'

Principi dell' Europa, Salute e buona mente. In Colonia 1682, in 4. \* Benchè quelto opuscolo apparisca stampato in Colonia, non vi è alcun dubbio che è impresso in Italia, ed è molto pesaute.

La

Sc. VI. Primavera Trionfante dell'Inverno Gran Balletto per la Natività di M. R. li 10. Febr. 1657. Torino in 4.

Le

Sc. VII. Primizie dell'Api da più scelti siori delle Virtù di Romoaldo il Santo ovvero Tavola di varie composizioni recitate nella Accademia de' Concordi nuovamente eretta nello sur dio di Ciasse de PP. Camaldolesi di Ravenna sotto i selicissimi auspicii dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Fabio Guinigi Arcivescovo di Ravenna e Principe. Forsì 1683. in 4. \* Con selice augurio ha principiato quest'Accademia con diversi uomini dottissimi, essendo aggregati ad essa il Sig. Giovambatista Ricciardi Lettor delle Morali di Pisa, il Sig. Villisranchi Medico Volaterrano, il Sig. Bonomi Lettore in Bologna, il Sig. Garussi ed altri che possono vedersi nel sine di quest'Opuscolo.

Privilegi concessi a Napoli ed al Popolo di essa Città e suo Regno ad onore conservazione, e gloria della Maesta Cattolica del nostro benignissimo Re e Signore, desl' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Filamarino nostro Arcivescovo e Pastore amantiss. dell'Eccel'entissimo Sig. Duca d'Arco V. Re e Capitan Generale del Regno di Napoli Padre amorevolissimo di questo sedelissimo Popolo, e del Sig. Tommaso Aniello d'Amassa Capo dell'istesso fedelissimo popolo per mezzo del quale s'è compiaciuto S. E. in nome di S. Maestà Cattolica restituirci, ampliarci, e confermarci

gl'Infrascritti privilegi Videlicet &c. Napoli 15. Luglio 1647. in fogl. \* nella f. Scanzia detti notizia del Bando mandato da Gennaro Annele Fucilaro, o vero Archibuliere; ora ti mostro il negoziato di Mas'Aniello per la conservazione de' privilege del pepolo; Grand'ardimento in vero, che Vomini vinilimi mandaffer bandi, e facellero ampliare e confer- Sc. VII. mar privilegi!

Poelie Sacre facte nell' Esposizione della SS. Vergine del Carmine di Pisa, in rendimento di grazie dopo fatta la Quarantena . Al molto Illustre Sig. mio Offervandiss. il S g. Gio: Sanminiatelli . In Pifa nella Stampa del Tanagli

1631. jn 4.

Poelie Tolcane e Lazine di nobilissimi ingegni in lode di S. Stefano Glor. PP. e Mart. e del a Santa Religione de Cav. pubblicate li 2. Agosto 16.9. giorno della festa di detto Santo. In Pila nella Chiefa de' Cav. Al Molto Illustre Sig. il Sig. Donato dall'Antella. Pifis apud Joannem Fontanum 1619, in 4. In quello libretto fi legono Puelle d' Uomini famolistimi, come del Bulengero, del Doni, del Chiabreza, dell'Adimari, del Salvadori e d'altri-

La fuga vittoriofa overo il

Pallagio di S. Terela dal fecolo alla Religione. Oratorio Sc. X1. a quattro voci da cantarsi nel Venerabile Oratorio di S. Terefa de RR. PP. Carmelitani Scalzi della Madonna della Scala. In Roma nella Stamperia della Rev. Cam. Apostolica in 4.

Perizie de Sigg. Medici assistenti all'Infirmità ed apertura Sca XI. del Cadavero dell'Illustriff. Sig. Olimpia Ginetti di sel. mem. In Roma 1693, nella Stamp, della R. Cam. Apostolica in fogl. \* Questo Opuscolo contiene una Relazione, e giudizio dell' Eccellentiff. Sig. Astonio Piacenti, un parere dell' Eccellentiff. Jacomo Sinibaldi, ed una Scrittura di Ipolito Magnani Cerulico, i quali tutti e tre concludono, che la detta Sig. Olimpia Ginetti morisse a cagione di veleno propinato. Contro de quali l'Eccellentiss. Sig. Paolo Manfredi ha scritto il Parere accennato di sopra a suo suogo.

Convictorum Nobilium Collegii S. Francisci Xaverii Di-

vo Patrono

Pierius Plausus . Bononie Typ. Jo: Baptifce Ferronii +662. Ppp 2

494 P

Providentia divina in rebus desperatis spes, in naufragio Anchora, in morte Vita, ostensa in undecim naufragis Catholicis. Antuerpiæ apud Hæredem Michaelis Knobbaersii 1691. in 12. \* Non so chi sia l'Autore di questo pio ed utilissimo Opuscolo ch' è stato mandato dall' ettimo, e dottissimo Padre Danielo Papebrochio al Sig. Antonio Magliabecchi.

Sc. XII. Pietofa' doglianza della Beatissina Vergine Maria a pie della Groce, per ricevere fra le braccia Cristo Gesù Oda sacra scritta in distici latini dal Molto Rev. P. Niccolò Garzia da Londogno C. R. M. tradotta in volgare da un

Illustrisse e Nobilisse Ingegno Padovano sotto la protezione dell' Illustrisse ed Eruditisse Sig. Francesco Forzadura Nobile Padovano &c. In Bassano 1693, per Gio: Antonio Re-

mondini in 4.

Projet dell etabilissement d'un Seminaire pour la propagation de la Poy dans l'Orient, sous la Protestion de Saint Prançois Xavier Apotre des Indes in 8. \* Non vi è dove sia stampato, nè l'anno, ma si suppone per cosa certa che

sia impresso in Parigi.

11

Andrea Gagnoni, & Angela Tei: In Perugia pe'l Desideri 3694. in 4. \* Son diversi componimenti fra'quali un' Ode del Sig. Giuseppe Busti e un Ditirambo del gentilissimo Sig. Co. Niccolò Montemellini.

Plausus Poetici quos in Philosophicis Propugnationibus Jacobi Cycni sub patrocinio togatæ Aquilæ, & Senatoriæ Turris Parnasii olores collegerunt: Antonio Maria Erbæ Senatori & Mecenati amplissimo tributum. Bononiæ Typ.

Hared. Victor. Benatii 1682. in fol.

La

Sc. XIV.

Politica Morale d'Epitteto posta in quattre delle più celebri lingue d'Europa, distinta in 77. Regole. Stampata in Einsilda nell'Elvezia per Eurico Ebersbach 1694. in 8. \* Le lingue sono la Italiana, Francese, Spagnuola e Tedesca.

Punti della Capitolazione fatta con la Fortezza di Gran overo Strigonia, che dopo quattro giorni d'assedio si rese al Serenist Sig. Duca di Lorena il giorno de' 27. Ottobre

1683. In Modana per il Degni in 4.

Difcor-

Discorso sopra l'Ecclisse del Sole dell'anno 1699, a di 23. Sc. XV. Settembre, nel quale si motiva ancora qualche generale evento nel prossimo Secolo 1700, del Pescator Fedele della Valle di Comacchio. Dedicato all'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Gio. Francesco Barbarigo Vescovo di Verona 1699 Per Gabriel Bonsanti, in 12.

Il Sole in Sagittario, o sia l'Inganno della Invidia, e Ambiziore scoperto, e punito dalla Verità, con il supplimento al Discorso dell'Ecclisse del Sole de' 23. Settembre 1699., ed un breve saggio delle Magne rivoluzioni del Sole, del Pescator Fedele della Valle di Comacchio. In Milano per il Rancellati 1700. in 12. \* Certo che questo Scrittore non è di Comacchio, l'ho posto fra gli Incerti, il che non areva satto il Cinelli.

Propositiones damnatæ a Sac. Congregat. contra Hereticam Sc. XVI. pravitatem de mandato SS. DD. NN. Alexandri Pape VII. & Innocentii XI. Venetiis 1695. Typ. Dominicæ Lovisæ in 11.

Panegyricus Urbano VIII. Pont. Opt. Max. scriptus. Ad Sc. XVII. Illustriss. & Reverendiss. D. Dominum Marinum Archiepiscopum Genuensem Urbis Gubernatorem. Romæ ex Typis Alexandri Zannetti 1624. in 4.

Provvisione della Fiera da farsi nella Città di Pila due volte l'anno con sue franchigie, ed esenzioni riconcessa dal Sereniss. Gran Duca di Toscana. Fiorenza per i Giunti 1588. In 4. ¶ Vedi la Lettera F Opuscolo primo in essa registrato.

Perbrevis Instructio super aliquibus Ritibus Gracorum ad Sc. XVIII.

Reverendissimos PP. Dominos Episcopos Latinos, in quorum Civitatibus, vel D'accesbus Graci, vel Albanenses
Graco ricu viventes, degunt. Ac Litera quadam Apostolica ad ipsos Gracos, & corum Ritus pertinentes: nec non
forma Prosessionis Fidei Orthodoxa a Gracis ad unitatem
S. R. Ecclesia venientibus sacienda, Mandato SS. D. Clementis Papa VIII. simul excusta. Roma apud Impressores Camerales Ann. Domini 1596. in 4.

Philurais Actorum Collectoribus. Liplia Typogr. Christophori Guntheri. In fog Questo Opuscolo ha questo titolo seguente. Amor Dearum quatuor in Virum Illustrifs., & Excellentifs. D. Vitum Ludovicum a Sec Kendorff Toparcam in Ober-

2cnna

486

zeuna . & Meuschuitz , Confiliarium Saxonicum intimum , & flasuum Ducatus Altemburgici, Aerariique Provincialis directorem, cum Generosissima Virgine Sophia Susanna ab Ende . D. 1v. Kalend. Mart. 168; ad secunda vota feliciter transcuntem deferipius a Philureis, &c.

Provinciale omnium Ecclesiarum Cathedralium Universi Orbis, cum cumique Regionis Monete nomenclatura, valore, nuper ex libro Cancellariz Apostolicz excerptum. Brixim ad instantiam Joannis Baptistm Bozolm 1762. in 4. \* Questo titolo l'ho-avuto dalla Biblioteca Aprosana-

Il Paffaggio delle Stelle de le Accademiche afficurate, Sc. XIX. G. Lanz. Canzone dell'Economico Intronato. Siena per il Bonetti 1699. fot.

Privilegi, e Statuti della Ven. e Serafica Archiconfrater-Fr. Ver. nicà delle Sagre Stimmate di S. Francesco di Roma. In Ro-

ma nella Stamperia della R. C. A. int 4.

Se. XX-

Poefie dedicate all'Alterza Serenissima di Antonio Ferdi-Sig. Zipp. nando Gonzaga Duca di Guastalta e Sabioneta, Principe di Bozzolo, e del S.R.I. &c. in occasione della Laurea Legale del Signor Giuseppe Vannini. In Mantova 1714. per Alberto Pazzoni. In 8. E' fuori del assunto nostro il perderci dietro Raccolte Poetiche, delle quali è infinito il numero, e di niun uso il serne conto, servendo solo per decoro delle Funzioni, in grazia delle quali si fanno. Questa però si distingue nella mia estimazione, e per il degnissimo Principe, cui è dedicata, e per il candidato Figlio di un mio antichissimo Amico, e Padrone, e soprattuto per esfere le compolizioni tutte d'Uomini scelti, e grandi. Tali sono li Signori March. Orfi famolo, il celebratissimo Canonico Crescimbeni, Anton-Maria Salvini, Pier-Jacopo Martell, Gio. Bast. Zippi, Ginlio Grazini, Alefs. Pegolotti, Abb. Gio. Batt. Zappata, Co. Monfignani di Forlì, e di Fertata Baruffaldi, Valeriani, Panizza, Rusca, e tant'altri, che m'obbligano a diredi non aver veduta altra raccolta del pari pregiata per la sceltezza de'Poeti, e vaghezza de'componimenti.

Il Panaro in Giubilo'. Serenata per Introduzione ad una Pesta da Ballo nel Teatrino Domestico di S.A.S. &c. In Modena 1717. Per Bartolomeo Soliani. In 4. \* La Poesia di quelta Serenata è , per ciò , che poi ho fiputo , del Signor

Gin-

P 487

Giuseppe Maria Tomasi fra gli Arcadi di Roma Litalmo. \*
Pompe sunebri nell'esequie deil'Illustrist Sig. Berlingero Gesti. P. Bamb.

E'riserita sotto Capponi Giovambatista, e solo qui v'è d'aggiungere questa annotazione del Cartari \* Con opere diverse che questo erudito Cavaliere (dico il Gessi) publicò colle stampe, rese chiaro a meraviglia il suo nome.

Pronostico dell'anno 1655, al Polo XLII, con le sue Lu-

nationi II. b. 11. c. 9.

Prologo e Cori del Santo Ermenegiido Tragedia da rappresentarsi nel Seminario. Romano nel Carnevale del presente Anno 1644. Il. b. 8. car. 113.

Panegerique de Saint Lovis Roy de France prononce en

l'Eglise de Saint Lovis des RR. PP. Jesuites 1681.

· In reditu Illustrifs, ac Reverendifs, DD. Felicis Card. Cen-

tini Vigilantissimi Maceratæ Ancisticis .

Plaulus tem Oratoriis numeris, quem mulicia concentibus a Maceratentis Seminarii alumnis, meritis quidem impares fed pro viribus expressi Anno 1614. II. b. 4. c. 79.

Questita Missionariorum Chine, seu Sinarum, Sacre Congregationi de Propaganda Fide exhibita. Anno 1669. II. b. 40. c. 51. Responsa Congregationis c. 50.

Questio de usu licito Opinionis probabilis. Anno 1669.

II.b. 201 G 42.

R

Responsio Przeursoria Tractatui pleniori de Vera origine se. I. Ducatus, & Ducum Brabantiz mox secuturo przeussa, ad A. M. Vindicias Papinianas a Sarcinatore quodam sabularum sub nomine Veridici editas Anno 1670. 12. e 8.\* Anche in que se villa dotto & elegancissimo Opuscolo manca il nome dell'Au- se villatore, ed il luogo dell'Impressione.

Risposta esl'Epistola del Trissino delle lettere nuovamente Sc. L aggiunte alla lingua volgar Piorentina. In Pirenze in 4. \* A. M.

E'opera di Lodovico Martelli come si vede dal principio.

Relazione dell'Armata, che per comandamento del Re Test. Cattolico D. Filippo si congregò nel porto di Lisbona l'anno 1588. Roma in 4.

Relazione dello Stato presente d'Inghisterra cavata da una Sc. I. Lettera de 15. Maggio scritta di Londra. Roma 1590. in 4. 488 R

G. D. Replica alla risposta contro la quarta Centuria de'Raggua-

gli di Parnaso con VI. Filippiche in 4.

Risposta alla Lettera scritta contro la Serenis. Republica di Venezia dal Sig. Duca d'Ossuna V. Re di Napoli alla Santità di Nostro Sig. Papa Paolo V. con la seconda lettera in 4. Queste sono due risposte cioè prima e seconda ma non si vede dove sia stampata, nè vi si legge di quale anno.

Rime diverse in lingua Genovese, le quali per la novità de'soggetti sono molto disettevoli da seggere di nuovo date in suce in questa seconda impressione. Pavia per gli Eredi del Bartoli 1595.

Risposta alsa Relazione stampata in Torino sopra il negoziato dalli Deputati di Savoja in Milano per l'accomodamen-

to delle diferenze in Mantova.

Relazione di quanto è successo a Madrid dopo la morte del Re Filippo III. e delle solenni Essequie & apparati fatti al medesimo dal figlinolo Re Filippo IV. e di quelle della Villa di Madrid con l'obbedienza da essa prestata: con la Cavalcata di Sua Maestà, & i gradi che ha dato nuovamente a quelli della sua Corte, con la prigionia d'alcuni Signori, tradotta dalla lingua Spagnuola nell'Italiana. Milano 1621. in 4.

Relazione sommaria delle nuove che son venute dal Giappone, China, Cochinchina, India, & Etiopia l'anno 1612, cavata da alcune lettere di persone degne di sede. Milano

per Pandolfo Malatesta 1623. in 4.

Se. VIII. Relazione vera della prigionia e Liberazione del Duca di Guisa dal Castello e Città di Torsì alsi 15. d'Agosto passito giorno della Festa dell'Assunzione della Gloriosissima Vergine: In Roma & in Firenze 1591, in 4.

Sc. I. Vere

Relazioni delle due rotte date al Vescovo d'Alberstat fratel· lo del Duca di Bransvich Eretico da Monsù di Tigli Generale del Duca di Baviera in Germania trasp. dalla lingua Tedesca pall'Italiana. Milena assa in

desca nell'Italiana. Milano 1623. in 4.

Sc. I.
Sc. VIII. Relazione del viaggio e della presa della Città di Bona in Barberia fatta per commessione del Sereniss. G. D. di Toscana in nome
del Sereniss. Principe suo Primogenito delle galere della Religione di S. Stefano li 16. Settembre 1607. sotto il comando

R 489

di Silvio Piccolomini gran Contestabile della detta Religione & Ajo del medesimo Principe. Firenze per il Sermartelli 1607, in 4.

Relazione della presa della Prevesa satta per ordine del Sere- Sc. 1. niss. Gran Duca di Toscana dalle Galere della Religione di S. Stefano seguita a'3. di Maggio 1605. In Firenze per il Sermartelli in 4.

Relazione della Vita esemplare della Signora Sestilia Sabo- Sc. II. lini ne' Buonaccorsi di Colle di Val d'Elsa nella quale ogni Donna maritata può selicemente imparare ottimi ammaestramenti morali, e Cristiani per condursi colla divina grazia alla Tranquillità Eterna; In Siena per il Bonetti 1621. in 12.

Relazione del Duello Letterario tra il Padre Macedo e il sc. II. P. Noris in 8. \* è inferito in esso il cartello di dissida: alcuni arguti epigrammi, ed altre cose. Veggasi l'Italia Regnante a 502. a 503. e a 504. della par. 4. La detta Relazione è però stampata in 8. non in 4. come per errore assolutamente di stampa si legge in detta Italia Regnante, la quale veramente è stata tradita dagli Stampatori con le scorrezioni in mille altri luoghi come con mosta ragione se ne duole l'Autore.

Relazione del viaggio e presa fatta dalle Galere della Sc. II. Religione di S. Stefano dal di 12. d' Agosto a' 14. Ottobre Sc. IV. l'anno 1605, comandate dall'Ammiraglio Inghirami. l'irenze appresso i Sermartelli 1605, in 4.

Rofario de Novissimi dato da San Domenico ad un Cavaliere Italiano in penitenza delle sue colpe, tradotto in questa lingua da Silvio Gaetano. In Genova per Anton Giorgio Franchelli in 12.

Rime della Barriera fra i Traci e l'Amazone, rappresentata da Nobile Gioventù Fiorentina in casa dei Sig. Montalvi adi 17. Febb. 1609. In Firenze per Volcmar Timan 1608.

Relazione della morte barbara, e crudele del Re d'Inghilterra, e con maggior distinzione di particolarità trovate più vere, e con notizia delle Risoluzioni della Scozia. In Turino ed in Firenze 1649, in 4.

Relazione dell'Assedio di Verona . \* Quest' Opuscolo è Sc. II. stampato in 4. ma non si vede nè l'anno, nè il luogo dell' A. M.

Impressione.

Tomo IV. Qqq

Vera

Vera e succinta

Relazione de'successi tra le due Armate di Spagna, e Savoja quest' anno 1615, sino che su conclusa la Pace in 4.\* Non vi è nè dove sia stampata, ne meno l'anno.

Relazione degli ultimi progressi fatti da Sua Altezza Serenissima nello Stato di Milano in 4. \* Non vi si legge

dove sia stata impressa nè meno di che tempo

Risposte alle scritture intitolate Filippiche in 4.

Ragguagli di Parnaso Centuria 4. in 4.

Raccolta di Scritture, Manifesti, Capitoli accordati dal Sereniss. Sig. Duca di Savoja per ritolver e concluder la pace, & altre chiarezze contenente i disegni che hanno gli Spagnuoli contro questa Serenissima Casa, ed i suoi Stati. In Torino per Luigi Pizzamighi 1615.in 4.

Relazione delle Reali Nozze del Re Matthias d'Ungheria con la Serenissima Anna Principella d'Ispruch pubblicata per Manrizio Bona. In Roma apprello Giacomo Mascardi

1611. in 4.

Sc. III.

Sc. III.

Relazione della morte e solenne Essequie dell'Illustriss e Reverendiss. Sig. Card. Antonio Maria Salviati. In Roma

1603. appresso Stefano Paolini in 4.

Sc. III. Relazione della general processione fatta in Siena nella Se. XII. Domenica in Albis MDCII dalle Venerabili Compagnie della medesima Città il di II. Aprile, nella quale con solenne Pompa su portata l'insigne Reliquia della Sacra testa di S. Galgano Guidotti di Chiusdino Nobil Sanese. In Siena appresso il Bonetti 1649, in 4.

Relazione delle feste satte nella Città di Lisbona in Portogallo, per la prima festa del B. Ignatio Lojola sondatore della Compagnia di Gesù celebrata alli 30, di Gennaro 1610. In

Siena appresso Marteo Florini in 4.

Relazione della festa celebrata in Napoli in honore del B. Ignatio fondatore della Compagnia di Gesà celebrata alli 30, di Gennaro 1610. In Siena appresso Matteo Florini in 4.

Relazione del Sontuosissimo apparato, che dovrà rappresentarsi nella Città di Foligno in onore di S. Feliciano Vescovo e Martire della medesima Città alli 11. Giugno 1673. In Todi, per Vincenzo Galassi 1673, in 4.

Relazione delle feste satte in Piazza Navona di Roma dalla Ven. Ven. Archiconfraternità della Santiss. Resurretione nella Chiesa di S. Giacomo delli Spagnuoli per la solenne sessività della Resurretione del Redentore nel giorno di Pasqua 1675. In Roma nella Stamp. della R. C. Apettolica in 4.

Vera e compita

Relatione della solenne Cavalcata, e cerimonie satte il di 8. Giugno 1670. dal Palazzo Vaticano alla Basilica di S. Giovan il Laterano per il possesso preso da N.S. Papa Clemente X. nella detta Basilica Laterana. In Roma per il Dragondelli 1670. in 4.

Relazione delle cerimonie fatte dentro e fuori del Conclave per la creazione di N.S. Papa Innocenzio XI. eletto alli 21. del mese di Settembre; con un racconto dell'allegrezza di

Roma in 4. In Roma & in Perugia 1676.

Relatione della Reconciliatione, assolutione e benedizione del Sereniss. Henrico IV. Christianissimo Re, di Francia e di Navarra, satta dalla Santità di N. S. Papa Clemente VIII. nel Portico di S. Pietro Domenica alli 17. di Settembre 1595. In Viterbo appresso Agostino Cohaldi 1544. in 4. Relazione e canonizazione di S. P. Diego d'Alcalà de Henres dell'Ordine di S. Prancesco dell'Osservanza. In Roma appresso Francesco Zanetti 1,88. in 4.

Ragguagito della Solennità con che l'Illustrissimo Signor Cardinale Ludovisi pose la prima pietra della nuova Chie-sa di S. Ignazio nel Collegio Romano della Compagnia di Gesà. In Roma appresso gli Eredi di Bartolomeo Zannetti.

1626. in 4.

slqmA

Relazione di quanto è succeduto nella Corte di Giustizia sa IV. del Parlamento di Londra contro di S.R.M. Re della Gran P. Bad. Bertagna, e di tutti gli aggravi innocentemente impossigli dalli 6 Pebbraro 1649, che su la quarta volta che comparve nell'esamine avanti il Tribunale del Parlamento sino alla stabilita Sentenza di morte contro lui sulminata: Bologna e Lucca per Ba'dassar del Giudice 1649, in 4.

Raccolta d'alcune composizioni nella venuta dell'Illustriss. Sc. VI.

Reverendiss. Monsig. Pellegrino Bertacchi Vescovo di Mo-

dana. Ivi per Giuliano Callani 1610. in 4.

Racconto d'alcuni de molti miracoli operati da S. Francesco.

Qqq 2 Xa-

Katerio in Napoli nel tempo della pestilenza; In Roma, e

Bologna tpresso G.o. Ferroni 1666. in 4.

Relazione delle feste fatte dalli Molti RR. PP. della Compagnia di Giesti, e nel Collegio del Nobiti della Città di Bologna per la solennità del B. P. Ignazio.

Vera

Relazione sopra il gran fatto d'arme, saccheggio e presa della gran Città della Mecca, scritta dalle Smirne da un Greco, e tradotta in lingua Italiana: In Viterbo 1665, in 4.

Vera e Sincera

Relazione del'o Spaventofo Terremoto successo in Romagna il di 12. di Marzo 166.. In Roma per il Monta in 4. \* Ciò che succedesse allora non vidi perebe io era in quel tempo in Firenze, ma ciò ch'è succeduto quest' anno bo veduto con gli occhi proprii, A Rimin fi fenti la mattina de g'i II. Aprile paffato, ma fenza danno, il simile segui a Ceiena, Porto Cesenatico e Cervia; For-A pass qualche poco, poiche la Torre di S. Mercaviale fabbrica eminente più d'ogn' altra di quella Città patt nel sommo della pivamide, torcendosi la Croce, smovendosi la pietra che gli è posta per base; al Campanil del Duomo cadde la sommità della piramide . La Torre dell'orinolo pati in un fianco verso Tramontana ; tutte l'altre torri l'aprirono, e non vi fu casa, che non patisse, con la caduta de camuni de sopraporti delle finestre, ed u'ci ; Facura anch'essa seutt danno, ma più considerabite su in Campagna, poiche Salarolo, Ragnara, ed altri Caffelli sutti patirone molto, e non vi fu murazlia che non gettasse peli, e non facefse aperture: In Imola caddero alcune Cafe con morte degli abitanti , e fu la piazza del Duomo s'aperje una fefiura larga ciren mezzo braccio, e lunga 30. piedi Geometrici, la quale durà più d'un mese, reserrandosi a poco a poco; Ravenna ancora pati; Ma le Terre di Massa Lombardo e Lugo della Legazione di Ferrara tutte si apersero : Bagnacavallo reste più della metà ro-Vivato, Cotignola quast afatto (pianata con morte di molti. Così successe a Rus, ed a tutti que'contorni ch'era cosa lagrimevole da vedersi, e quel ch'è più da considerarsi si è, che di quando in quando fino al corrente Ostobre se ne sente qualche piccola scolia.

Sc. VII. Ragioni di precedentia ch'è tra il Duca di Ferrara, & il-

Duca di Piorenza in 4.

Non

Non vi è il nome dello Stampatore, nè il luogo dell' impressione, è opuscolo di 4. fogli, e sotto vi è una breve Lettera al Lettore, che ha la data ne XV. Marzo 1564.

Vera & accurata

Relatio discessus P. Joannis Everardi Confessarii Reginæ nostræ Dominæ. Madrito Lunæ XXV. Februarii 1669. ex Hispanico Madriti impresso fideliter translata in 8.

Anche in questo sincero e giudizioso opuscolo non vi é il nome dell'Autore, nè del Traduttore, nè dello stampato-

re, nè il luogo dell'impressione.

Breve

Relazione della festa che l'Ecc. Sign. Marchese del Carpio Vice Re, e Capitan Generale del Regno di Napoli fece il giorno 16, di Luglio 1685. In Napoli appresso Domenico Antonio Parrino 1681, in 4.

Relazione del soccorso dato dal Serenissimo Duca di Savoia alla Città di Vercelli, con la resa di essa, ed il nome de'Capi morti e e seriti del nemico, in 4. Non vi è il suo-

go della stampa, nè'l nome dell'Autore.

Relazione della conquista fatta per S.A.R. il Sign. Duca d'Orleans Generalissimo dell'armi di Sua Maestà Christianissima della Città e Castello di Grauelinghe in Fiandra con gli articoli della capitolazione. In Genova, & in Firenze alla Condotta 1644, in 4.

Relazione di quanto è seguito nella resa della Rocella, canto avanti che doppo che il Re v'abbia satta la sua entrata il giorno di tutti i Santi: L'Arringo & umiliazione del Maire, overo Gonsaloniere, & abitanti della Città, con la risposta che sece loro il Re, l'ordine che vi si tenne per condurli alla presenza di S. Maestà & altri particolari; In Roma, & in Firenze per il Cicconcelli 1628, in 4.

Re'azione dell'Ormbile Terremoto seguito nella Città di Ragusa, & altre della Dalmazia, & Albania il di 6. Apri-

le 1667. In Venezia, & in Firenze in 4.

Relazione della vittoria dell' Esercito Imperiale con la morte del Re di Svezia e rotta delle sue genti, venuta per corriero al Signor Duca Sauelli Ambasciatore straordinario della Maestà dell'Imperadore a Sua Santità; in Roma per Ludovico Grignani 1632, in 4.

Veri-

so, mi stava osservando un omiccinolo, il quale un giorno per datmi come si suol dir, il Bianco mentre era con un Forestiero mi disse, Voi venite qui per sar i Libri, ma se nessuno gli a sare, li voglio sar io; e pur non sapeva leggere, e diceva più spropositi che parole! E così i bramosi d'onorar gli altri, ricevon per soro questi incontri, da certi suggettoni contrari alla mente del Padron Serenissimo, che a bella posta tiene esposte le delizie perchè si veggano.

Vera

Relazione di quanto successe nella recuperazione della Bahia di tutti i Santi, essendo Generalissimo il Marchese Don Fadoriche di Toleto Osorio dell'armata Castigliana e Portoghese, con istraordinaria gloria dell'Invittissimo Re delle Spagne. Ridotta dalla Portoghese nella singua Italiana. In Pisa per Silvestro Marchetti e Carlo Mastini 1621. in 4.

Breve ma distinta

Relazione della Conversione alla Santa Fede del Primogenito del Re di Tunisi Mamet Celebi, oggi detto D. Filippo Dai con l'aggiunta de'risentimenti satti dal Padre all', annunzio della partenza. In Roma & in Firenze alla Condot

ta 1646. in 4.

Ragguaglio della Marchiata, e Comparsa ad uso di guer- Sc. IX. ra con l'Artiglieria rappresentata nella Città di Fano dal Colonnello Giorgi, nella quale non solo si notifica ciò, che
di materia, & artificiale su condotto, ma anco a quello potrebbono servire, & il loro effetto con il modo tenuto dalli
Caporali nell'operazioni satte in pubblica piazza il tutto per
instruzione al buon servizio del Principe; Dedicato al molto Illustre Signor Corintio Benincampi. In Urbino appresso
Luigi Ghisoni stamp. Camerale 1640. in 4.

Relazione dell'Ambasciata straordinaria d'Ubbidienza invia-Sc. IX. ta dal Sereniss. Principe D. Pietro successore Governatore, e Reggente del Regno di Portogallo, e de gli Algarbi &c. alla Santità di N. S. Papa Clemente X. prestata dal Illustrissimo & Eccellentiss. Sig. D. Francesco di Sovra &c. in Ro-

ma per il Mancini 1670. in 4.

Relazione della Vittoria avuta da due delle Galere della Sagra, ed Illuttrifs. Religione de Cavalieri di S. Stefano

con-

496
contro alcune Galeotte, e due Bergantini de' Turchi: In
Roma per l'Ercole 1683, in 4.

Breve

Relazione del successo della Missione de' Frati Minori Cappuccini del Serafico P.S. Franc. al Regno del Congo, E delle qualità, costumi, maniere di vivere in quel Regno, e suoi habitatori, & in particolare del sito con Provincie, Fiumi, animali; pesce, e quanto si può desiderare succintamente descritto; In Roma per Lodovico Grignani 1649, in 4.

Relazione della felice morte dell' Eccellentissimo Principe Gran Contestabile del Regno di Napoli il Sig. D. Lorenzo Onofrio Colonna. In Pirenze per Ant. Maria Albini zad instanza di Gio: Filippo Cecchi in 4. \* Fu stampata questa Relazione prima in Roma, e dal Cecchi Librajo, che pretende saper turte le novità per darle suori a' suoi amici, fatta ristampare in Firenze: Suo Padre su Uomo d'Innocenti costumi, e molto di sua professione intendente, onde sasciò buona copia di sibri nella sua bottega, perche su fortunato.

Relazione dell'Apparato fatto in S. Pietro, e delle Ceremonie per la Canonizazione de'cinque Santi Lorenzo Giustiniani, Giovanni di Capistrano, Gio: di S. Facondo, Gio: di Dio, e Pasquale Baylon, Canonizzati dalla Santità di N. S. Papa Alessandro VIII. a'16. d'Ottobre 1690, in Roma per Gio: Francesco Buagni 1690, in 4.

Diftinta

Sc. X.

Relazione della nuova effusione di sangue dalle portentose braccia di S. Niccola di Tolentino, seguita nel passato mese di Settembre del corrente anno 1698. In Macerata per Michel

Angelo Silvestri 1698. in 4.

Relazione del grand'Incendio, e maravigliosa eruzione satta dal Monte Vesuvio, detto volgarmente la Montagna di Somma, nella quale si dà ragguaglio di quanto ha eruttato dalli 29. d'Aprile sino alli 10. del corente Giugno 1698. ed il danno, spavento e suga che che ha apportato a' Popoli. In Roma per Gaetano Zanobi e Giorgio Placho 1698. 111 4.

Sc. I. Responsum cujusdam Religiosi e Soc. Jesu ad Libellum cui Ab. Bacchintitulus, Calumnia convicta, seu Epistola familiaris Cleandri ad Clariss. Eruditiss, virum Evaristum, super memoriali nu-

per

per porrecto Hispano idiomate ad Regem Catholicum a Patre Joanne de Palazol Soc. Jesu nomine & justu Thyrsi Gonzalez ejusdem Socier, Generalis Præpositi. Cum facultate superioris in 12. Non vi è il nome dell'Autore, ne quello dello Stampatore, ne il luogo della stampa, ne l'anno; è perd certo che l'Opuscolo è componimento d'un Padre della Compagnia, e ch'è stampato nel 1699. Nel fine vi si leggono le seguenti parole, che mostrano, che l'Opuscolo fia stampato in Anversa . Potest imprimi Antu. 2. Jan. 1699. Antonius Hoefslach J. C.

Ragioni Politiche, naturali e divine con alcuni vaticini e sc. XI. Profezie, le quali ci mostrano fra pochi anni la totale caduta & esterminio dell'Imperio Ottomano. All' Illustriss. Sig. Mario Piorentini. In Lucca per i Marescandoli 1684, in 12. \* Non so chi sia l'Autore di quest'Opuscolo che meritamente dallo Stampatore Marescandoli è dedicato ai Sig. Piorenti-

ni mio dottissimo amico e Padrone.

Rationes exhibita in Comitiis Ratisponentibus Anno 1663. Quibus demonstratum est, membra & status Imperii tenere succurrere Belgicis Provinciis, quando bello impetuntur a Rege Christianissimo in 12. \* Non v'è il luogo della stampa, nè il nome dello stampatore ma solamente è notato ch'

è imprello l'anno 1667.

· Relazione dell'ultima infermità e morte di N. Sig. Innocenzo XI. di felicissima memoria Pont. Ott Mass. cot trasporto del suo Cadavere dal Quirinale alla Basilica Vaticana. In Roma 1689. nella Stamp. di Paolo Moneta in 4. \* Sono in questa Relazione i disegni, delle si può dir smisurate Pietre, che si trovorono ne'reni di S. Santità con altre che furon trovate nella Vessica del fiele, cosa che pare incredibile, e pure è così, poichè come dice la Relazione queste erano molto grandi, e la tunica che le vestiva sottilissima, ond'è che il fuo vivere avea naturalmente parlando del miracolofo.

Relazione del nobilissimo Trionfo e della sontuolissima festa celebrata in Mantova per l'elezione della S. Maestà di D. Perdinando Arciduca d'Austria, Re di Boemia e d'Ungheria all'Imperio il mese di Settembre 1619. alla Sereniss. Arciducheffa d'Austria Gran Duchessa di Toscana &c. In Mantova per Lodovico Ofanna 1619. in 4. ..

Riti-Rrr Tomo IV.

498 R.

Riciro Spirituale d'un quarto d'ora da farli ogni giorno da ogni Cristiano composto da un Cherico Regola-re. Impressione ottava. In Roma 1675, nella Stamp. d'Angelo Bernabo.

Distinta

Sc. XII. Relazione delli Capitoli della Scala e Porto franco della Città di Messina con l'apertura della medesima sattasi ai 15. d'Agosto 1695. dall'Eccellentiss. Sig. Duca d'Uzeda Vicere e Cap. Gen. del Regno di Sicilia. Con le seste di Gioja che per la sudetta causa si sono fatte da tutta la città. In Napoli 1695. per Domenico Antonio Parino e Cammillo Cavallo in 4.

Reponce d'un Gentilhomme de Saxe-Lavemburg a son Cousin en Holsace touchant la demoticion de Ratzebourg Pretendue per la couronne de Dannemarc traduitte de l'

Allemand par l'A. D. L. l'anno 1693, in 4.

Sc. XIII. Recconto di quanto e succeduto in Londra, e nel Regno in occasione dell'apertura del Parlamento dopo il I. Giugno 1685, sino alli 4. del medesimo mese num. 7. In Londra ed in Modena nella Stamperia di Demetrio Degni 1685, in 4.

Distinto

Ragguaglio delle vane supplicazioni e digiuni ordinati da Mehemet IV. Gran Signore de Turchi in tutto lo stato Ottomano, nell'occorrenze delle sconsitte avute dall'armi Cristiane; Tradotto dall'Idioma Turchesco nell'Italiano. In Ferrara per Bernardino Pomatelli 1686, in 4.

Vera e distinta

Relazione del glorioso acquisto dell'importante Citta e Fortezza di Strigonia fatta dall'armi Christiane nell'Ungheria, con altri ragguagli de gli accidenti occorsi in questi ultimi giorni. In Venez. & in Modana per Demetrio Degni 1683. in 4.

Sc. XIII. Vera e diftinta

Relazione dello spaventoso e funesto Terremoto accaduto in Napoli e parte del suo Regno il giorno 8, di Settembre 1694. Dove si da ragguaglio delli danni che il medesimo ha cagionato in molte parti del Regno, & in particolare nelle tre Provincie di Principato citra, Ultra, e

Rafi-

Basilicata con il danno notabilissimo delle medesime, restando numero grande delle sue Terre intieramente distrutte: Con il numero de' Morti, che nelle medesime son restati sotto le pietre. In Napoli, & in Roma per Gio: Francesco Buagni 1695, in 4.

Relazione del danno cagionato dal Terremoto successo a Sc. XIII. di 7. Giugno 1695 nelle Città di Bagnarea, Orvieto e luoghi circonvicini. In Roma per Gio: Francesco Buagni

1695. in 4.

Breve e veridica

Relazione dell'importante acquisto fatto per assalto dal Sig. Marescialo Conte Enca Caprara della Real sortezza di Neychessel il giorno 19. Agosto 1685 e dell'incendio posto al Ponte d'Essech dal Sig. Maresciale Conte Lesse; essendosi quasi brugiato la metà del medesimo Ponte. In Modona per Demetrio Degni 1685, in 4. \* Grande è stata la mia perdita per la morte del Sig. Conte Lodovico Caprara fratello dell'Eccellentiss. Sig. Generale Enca sopradetto.

Nuova е усга

Relazione dell'importante acquisto fatto dall'armi della Serenssi. Repubblica di Venezia delle Piazze di Coron e Modon in Morea, e della segnatata vittoria ottenuta dall'esercito imperiale contro Turchi sotto Strigonia con la disfatta degi ustimi, acquisto di ricco Bottino, e molti pezzi di Cannone. In Modona per Demetrio Degni 1685. in 4.

Relazioni Varie cavate da una traduzione Inglese dell' Originale Portoghese. In Firenze nella stamperia di Pietro

Matini 1693. in 8.

Vero è distinto

Ragguaglio della resa di Strigonia all'armi Cesaree comandata dal Serenissimo di Lorena il di 27. Ottobre 1683. cavato da una copia di lettera scritta da S. A. alla Maestà dell'Imperadore. In Modana per il Degni 1683, in 4. ¶ non so se questa sia la stessa Relazione della riserita di sopra Sc. XIII.

Le cinque Piaghe di Crifto,

Rappresentazione Sacra al Santissimo Sepoicro nella Cefarea Capella della S. C. M. dell'Imperatrice Eleonora la sera del Giovedi Santo dell'Anno 1677. Musica del Signor Ati-R r r 2 tonio

k,XIV.

tonio Draghi intendente delle Musiche Teatrali di S. M. C. di Capella della Maestà della suddetta Imperatrice. In Vienna d'Austria per Gio: Cristiano Cosmerovio Stampatore di S. M. C. in 4.

Relazione della Solenne Cavalcata fatta in Roma il di 17. Aprile 1605, per l'andata di N. Signore Papa Leone XI. a pigliare il possesso a S. Gio: Laterano, con le Inscrizioni, ed Epitassi de gli Archi, Apparati, Livree, ed altre cose occorse in essa. Con una breve aggiunta delle seste satte in Fiorenza; stampata in Roma, e ristampata in Firenze per il Guiducci 1605, in 4. Alcuni stretti parenti di questo Pontesice per mettersi all'ordine per andare a Roma si rovinarono, stante non esser visuto più di 28. giorni.

Relazione dell'arrivo in Spagna della Serenissima Regina Donna Margherita d'Austria, co'l solenne ricevimento sattole dal Cattolico Don Filippo 3. Re di Spagna &c. nella samosissima & illustre Città di Valenza, e Sposalizio celebrato nella Chiesa maggiore di quella Città, con il numero de' Duchi, Principi, Marchesi, ed altri Signoti, che l'hanno accompagnata; E la quantità de' Paggi e Staffieri, che ciascuno di essi aveva, con gli addobbamenti, e pompose livree, stampata in Milano, Modena, e Ferrara, e ri-stampata in Venezia per Lodovico Larducci 1499. in 4.

Relazione della solenne entrata satta in Roma da D. Filippo Francesco Faxicura con il Reverendiss. P. Fra Luigi Sotelo Discalzo dell' Ordine Minore Offervante Ambasciadore
per Idare Maxamune Re di Voxù nel Giappone alla Santità
di N. S. Papa Paolo V. l'anno XI. del suo Pontificato. In
Roma ed in Firenze alle Scale di Badia 1615, in 4.

Relazione alla Maestà dell'Imperadore de' Progressi dell'armi Imperiali dopo la cacciara di Banier e del Regno di Boemia &c. In Siena ed in Firenze per Amador Massi e Lorenzo Landi 1640.

Vera, e distinta

Relazione dell'acquisto dell'importante Piazza di Scin nella Dalmazia fatto dall'Armi della Serenissima Repubblica di Venezia sotto la valorosa condotta dell'Illustriss. ed Ecc. Sig. Cav. Girolamo Cornaro Proveditor Generale in Dalmazia, ed Albania, in Bologna 1686. in 4.

Vera

Vera, e distinta

Relazione della Resa d'Alba Reale seguita li 10. Maggio 1688. all' Armi gloriose dell'Imperator Leopoldo, con la Capitolazione, e descrizion della medesima Piazza. in Venezia 1688. in 4.

Relazione dell'acquisto satto dal Sig. Duca di Lorena de' Borghi della Città di Buda, col sorte Castello di S. Gerardo posto sopra l'eminenza, dal quale si batte la nuova Città di Buda. In Modena 1684, in 4.

Relazione dell'orribile Terremoto seguito nella Città di Napoli, Benevento, ed altri suoghi, il giorno delli 10. Giugno 1688. in Napoli, in Bologna, & in Facuza, per Giu-

seppe Maranti, in 4.

Relazione della nuova, e segnalata Vittoria ottenuta dall' armi Imperiali, e Pollacche sotto la Città, e Fortezza di Strigonia, coll'acquisto dell'importante Fortezza di Barkam. in Venezia 1687. in 4.

Relazione della gran Vittoria ottenuta dall'armi Imperiali con la presa di due importanti Città di Seghedino, e di Cinque Chiese con la total dissatta dall' Armata del primo

Vilir. In Bologna 1686. in 4.

Relazione dell'abbandono fatto da Turchi dell'importante Forte di Darda, con l'incendio del famoso Ponte di Eseck. Il tutto ottenuto dall'armi Cesaree, sotto il comando del Principe Lodovico di Baden. Venezia per il Prosdocimo 1686. in 4.

Relazione dell'acquisto, ed incendio della Città d'Arad fatto dall'armi Imperiali comandate dal Sig. Hene Mercy.

in Bologna per Giacomo Monti 1686. in 4.

Relazione dell'acquisto di Napoli di Romania Capitale del Regno della Morea satto dall'armi della Serenissi Repubblica di Venezia, sotto il prudente comando dell'Eccellentissi. Sig. Cav. e Proc. Francesco Morosini Capitano Generale . in Bologna per Giacomo Monti 1687. in 4.

Relazione della solenne Processione satta dalla Ven. Archiconstaternità del SS. Crocesisso in S. Marcello di Roma la sera del Giovedì Santo nel 1700. in Roma nella Stamp.

della R. C. A. in 4.

Diftin

502 Distinta

Relazione del Pubblico Ingresso in Roma della nobilissima Comp. del Suffragio di Venezia nel giorno primo di Maggio del 1700., e del di Lei ricevimento, satto dalla Ven. Archiconfraternità del Suffragio di Roma, con la notizia, e dithiarazione di quanto vi era di vago, e di notabile, e della quantità delle Torce, con altro di curioso. In Roma per Domenico Ant. Ercole. In 4.

Sc. XV. P. E.

Il piccol

Reno al Mare, Applausi riverenti di Fessina all'ampierza de'meriti onorati colla Porpora dalla Santità di Nostro Signor Papa Innocenzio XII. dell'Eminentist e Reverendist. Signor Card. Fr. Enrico de Noris Veronese del Titolo e dell'Ord. di S. Agostino. Recitati dagli Autori in Accademica Radunanza nella Chiesa di S. Giacomo Maggiore de' PP. Agostiniani di Bologna li 19. Gennaro 1696. Raccolti e presentati a S. Em. da F. Giambatista Belladoro da Verona studente in detto Collegio. In Bologna per gli Eredi di Antonio Pisarri 1696, in 12. \* Sono componimenti di diversi sì latini come Toscani in Prosa e in versi.

Se, XVI, Sc. XV. P. E. P. Ramb.

Relazione della Canonizazzione di S. Diego di Alcalà di Henares dell'Ord. di S. Francesco dell'Osservanza, che sece la Santita di Nostro Signore Papa Sisto V. alli 2. Luglio 1588. Con la Relazione dell'Iliustrist, e Reverendist. Sig. Card. Marco Ant. Colonna sopra di ciò satta avanti Sua Santita. Il Concistoro celebrato alli 20. di Giugno 1588. ed orazione latina di Pampeo Arrigone Avvocato Concistoriale e del Re Cattolico nel Concistoro pubblico alli 25. dello stèsso mese con la Risposta latina d' Antonio Bocapadale Segretario di Sua Santità. In Roma per Francesco Zannetti in Piazza di Pietra 1588. in 4.

Sc. XVI.

Relazione della solenne Processione della Madonna Santissima del Carmine satta dalla Ven. Archiconstraternità di detta Vergine, eretta nella Chiesa de'Santi Silvestro e Martino a i Monti. In Roma per Glo. Francesco Buagni 1700. in 4.

Relazione della Solenne Entrata fatta in Vienna dal grando Ambasciadore Ottomano Itrahim Pascia Beyler Bey di Romelia seguita li 30. Gennajo 1700. In Roma l'anno medesi-

mo nella stamperia di Lucantonio Chracas in 4.

Relazione dell'Apparato fatto nella Chiesa del Gesù per le Quarant'ore dell'Anno Santo 1700, da'Signori della Congregazione dell'Assunta. In Roma per Giacomo Komarek

3700. in 4.

Relazione della Nobilissima Macchina esposta nella Celebre Chiesa del Gesù per l'Esposizione del Santissimo Sagramento nelli giorni 21. 22. 23. di Febbrajo del presente Anno Santo satta sare dagl' Illustrissimi Signori Presati e Cavalieri della Congregazione dell'Assunta con l'esatta dichiarazione e notizia dell'Istoria Sacra che in essa viene rappresentata. In Roma per Gio. Francesco Buagni 1700. in 4.

Relazione distinta della sontuosissima macchina, e celebre apparato satto sare dall'Eminentiss. e Reverendiss. Principa il Signor Card. Pietro Ottoboni Vicecancelliere ec. per l'Essonizione del Santissimo Sacramento nella Chiesa de SS. Lovrenzo e Damaso satta adi 18. Febbrajo 1700. In Roma per

Gio. Francesco Buagni 1700. in 4.

Relation de ce qui est passe la campigne 1685, entre l'Armeè Polonoise & celle des Turcs; La premiere comandée par son Excellence Mon. Jablonouski Palatin de Russie, & Grand General du Royaume de Pologne; la seconde par le Serasquier e les Kam des Tartares de Koim. Im-

prime a Bruxelles 1685. in 12.

Relazione delle gran sesse satte in Turino, e della corre-sc. XVII. ria dell'uomo armato satte dal Serenissimo Principe di Piemonte dove s'intende la Giostra, e il mantenitore d'essa, e il Cavalieri con nome e cognome, e le loro livree, e si Padrini Carri trionsanti, e succhi ed altre cose nobilissime da intendere. E tutto questo è stato satto per il matrimonio seguito tra il Serenissimo D. Vittorio Principe di Piemonte con Mad. Cristina Sorella del Cristianissimo Re di Francia. In Venezia ed in Ronciglione per Ludovico Grigoani e Lorenzo Lupis 1679, in 4.

Risposta alle Opposizioni di P. Paolo Servita contro la Scrittura del Card. Bellarmino. In Roma appresso Guglielmo Faccioto 1606. e ristampata in Ferrata per 'Vittorio

Baldini Stamp. Camerale in 8.

Pri-

504

Prima Lingue Grece Rudimenta in quibus Decreto Ord. Hollandie, & Westfrisis in unum Scholarum ejusdem Provincie Declinationum & Conjugationum Paradigmata cum facilioribus Regulis Grammaticis exhibentur. Lugduni Batavorum ex officina Joa-

Maire 1628. in 8.

Sc,XVIII. I Sassi canori di Pindo nell'accendere il Sole in Lione le Paci a i gle...osi Sponsali degl'Illustrissimi Signori Giovanni Sassi, e Giuditta Corbizi Nobili Porlivesi l'anno 1686.

Raccolta d'Eruditi Concerti offerti in segno d'ossequio all'Illustriss. Signor Canonico Romualdo Sassi dalla Cicogna di Jacopo Cicognini. In Forsi per il Zampa 1686. In 4. \* In questa Raccolta di varie Poesie è bellissimo il Sonetto che si legge a pag. 27. che principia

Mira o Giovanni : Amor dai Rai si scioglie

e questo è del Signor Domenico Poliri Segretario dell'Altezza Serenissima di Toscana, benchè non vi si vegga il suo nome. Ed a pag. 11. un altro ve n'è non men bello del già Sig. Gio. Battista Ricciardi mio cariss. Amico troppo presto, e con gran danno delle settere a noi da Morte rapito.

Ragioni di Precedenza ch'è tra 'l Duca di Ferrara, & il Duca di Firenze in 4 E'opera di quattro fogli, senza nome d'Autore, e luogo di stampa, nè nome di Stampatore, e sotto vi è una breve Lettera al Lettore con la data di 15.

di Marzo 1562.

Bref

Recueil de l'Assassinat commis en la personne du Tres-Illustre Prince Monseigneur le Prince d'Orange, Conte de Nassau, Marquis de la Vere, &c. per Jean Sauregni Espa-

gnol 1682, in 4.

Rediens post nubita Phebus, sive revirescentia, post cristem pestiferz luis hyemem, Musarum serta, quibus in alma Philuroea selices in studits progressus XVII. bon. arr.
ac Philosophiz Caudidatorum prosequendos sibi censuit inclitus Philosophorum Senatus Anno Ærz Christianz 1681.
D. 14. Aprilis. Lipsiz Literis Christiani Scholuini. In 4.

Distinta

Relazione dell'acquisto della Fortezza di Navarino vec-

chio, e nuovo in Morea, fatto dall'Armi della Screnissima Repubblica di Venezia, con la rotta, e suga dell'Esercito del Seraschier numeroso di dieci mila Combattenti, sotto la valorosa condotta dell'Eccellentissimo Signor Kav. e Procurator Francesco Morosini Capitan Generale di Mar. In Venezia 1686, presso Angiolo Orsetti. In 4.

Breve

Relazione degli applauli sestosi tributati all' Augustissimo Nome di Maria Luisa Borbone, Regina delle Spagne, dall' Eccellentissimo Signor Marchese del Carpio Vice Re, e Capitan Generale del Regno di Napoli &c. Nel giorno de' 16. d'Agosto 1685. In Napoli appresso Domenico Antonio Parrino 1687. In 4.

Piena

Relazione degli Atti, e Gerimonie della Canonizazione delli Santi Isdoro Agricoltore, Ignatio Loyola, Francesco Xavier, Teresa di Gesù, e Filippo Neri, Canonizzati dalla Santità di Nostro Sig. Papa Greg. XV. nella Basilica di S. Pietro l'Anno secondo del suo Pontificato il di 12. Marzo nel giorno di S. Gregorio Papa l'anno 1622, con un breve Compendio delle loro sante azioni, e vite loro. In Roma appresso Giacomo Mascardi 1622, in un soglio aperto.

Relazione della Giostra a campo aperto, satta in Siena da Signori Uomini d'Arme Senesi, alla real presenza de Sereniss. Principi di Toscana. In Siena appresso Matteo Florimi per Silvestro Marchetti 1602. in 4. Dalla Dedicatoria di Silvestro Marchetti Librajo a Jacopo Corte, apparisce, che il Marchetti sia l'Antore della Relazione, il che però so non credo.

Vera

Relazione della morte di Carlo II. Re d'Inghisterra stampata, e pubblicata in Londra, il passato Mese d'Aprile 1686., e dopo tradotta in Franzese, ed inviata a Firenze dall'ottimo, e dottissimo P. Daniello Papebrochio della Compagnia di Gesù, di dove è stata trasmessa a Parma dal Sig. Antonio Magliabecchi eruditissimo Bibliotecario del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e tradotta nella lingua Italiana dal P. G. R. C. In Parma per Galcazzo Rosati 1686. In 4. \* Le Lettere P. G. R. C. significano Padre Tomo IV.

Gandenzia Roberti Carmelitano, il quale ha congiunta ad una grande erudizione, una infinita cortelia, ed è quello, che ha proveduta la maggior parte, e migliore de' Libri, che si trovano nella insigne Biblioteca del Serenist Sig. Duce Sancass, ca di Parma \* A questo dignissimo Padre dee la Repubblica de' Dotti ii Giornali de' Letterati di Parma, che dal 1686, sino al 1690, uscirono in lodevolissima forma; ed alcune Miscellanec Erudite, e Matematiche, che lasciò a' Posteri, essend' egli sul sior degli anni morto con spiacimento de'

Relazione della presa di diverti legni Turcheschi, fatta: dalle Galere della Religione di San Stefano nel primo viaggio di Levante l'anno 1619. In Firenze per il Gecconelli.

1622. In 4.

Se. XIX.

Raccolta di tutto quello, che sin'ora è seguito, e stato scritto nella Virtuosa gara Jatrochimica stra il Sig. Dott. Gio: Paolo Stabè de Cassina, e il Sig. Bernardino Corradi Commissario del Cannone del Serenist. Sig. Duca di Modena. In Modena per il Degni 2690, in s. \* Fu memorabile questa dotta contesa, nata per avere alcuni Ebreidella Terra del Pinale di Modena eretta un' Officina di Solimato, per la quale il Sig. Cassina pretese, che morissero alcune persone, che ivi contigue d'abitazione si secero Tissche, sostenendo all'opposto il Sig. Corradi, che altronde dipendesse detta Morte. Le ragioni sono sorti per l'una, e l'altra parte, ma prevalsero quelle, che militavano contro gli Ebrei, che parmi sussero obbligati desistere. \*

Radius ab Umbra, live Restructus Theoricus de vera Lapidis Philosophorum Tincura: cui accessir Dialogus continens interrogationes sactas a Magistro Adepto ad quemdam discipulum, cum Responsionibus ejustem Auctoris Ana-

gramma

G. Lanz.

Sic nostri Velleris Fumus Ac mira bic Arcana pando

Lugduni apud Joannem de Trevis. in 8.

Ragguaglio Istorico a'Principi Cristiani per deprimere la Potenza Ottomana, ove si tratta della Origine de Turchi &c. In Venezia, per il Prodocimo 168c, in A.

Sc. XIX. In Venezia, per il Prodocimo 1685, in 4.

Ragguaglio della Lettera responsiva delle virtuose azioni

del

del M. Rev. Sig. D. Ca to il unaldi , raccolte dal Rev. N. N. In Perrare per il Filoni i., 8.

Reggia della Pace Ideata, e compiuta da Potentati d' Buropa. Accademia Cavallereles rappresentata da Convittori del Colleggio de'Nobili di Ravenna, diretto da PP. della Comp. di Gesà, per lo stabilimento della Pace d'Europa da essi predetta nell'ultima loro Accademia . In Forlì per il Dande in 4.

Relazione della preziosa morte dell'Eminentiss. e Reverendest. Carlo Tomaso Maillard di Tournon, Prete Card. Ab' Ron's della S. R. G. Comifferio, e Visitatore Apostolico Generale, Ab. E-cch. con la facoltà di Legato a latere nell' Imperio della China, e Regni dell'Indie Orientali. In Roma, & in Bologna, per

Collantino Pifarri. 1711. in 4.

Raccolta di Lettere Latine, Greche, Italiane, e France- Sc. XIX. si, scritte da' Signori Convittori del Seminario Romano, e Ab. Rod. da' medefimi in una loro Accademia dedicata all' Illustriss. e Reverendist Sig. il Sig. Abbate Annibate Albani, Nipote di N.S. Papa Glemente XI. in Roma, per Il Rossi, 1703. in It.

Ritus, & formulæ ellustrissimi, & Excellentiss. Collegii Fr. Ver. D. D. Medicorum Mutinæ in Conferenda Lauren Doctorali.

Mutinz Typ. Heredum Soliani 1691, in fol.

Relazione dello stato presente dell' Acque che infestano le sc. XX. tre Provincie di Romagna, Ferrara e Bologna in fol. \* Man- G.Lanz. ca il luogo ed il tempo della stampa Questo è il voto de' Sig. Card. d'Adda, e Barberini, che nel 1894. vennero alla visita

dell'acque del Reno.

Relazione del passaggio per Verona del Serenissimo Prin- Ab Bacch cipe Elettorale di Baviera. In Verona per li Fratelli Merli 1716. in B. \* Ogni uno che leggerà questa Relazione, resterà maravigliato per l'ottimo, e magnanimo genio del Sig- Marchele Scipione Maffei, che in questo ricontro fi distinse, come il sa in ogn'altro, ove gli occorrasare spiccare la fua molta virtù, ed erudizione - 🌞

Relegione distinta del grand' Incendio seguito nella Città di Venezia l'anno 1686, il 1. di Giugno, in Modena 1686. nella Stamperia del Degni . In 4. \* Anche quelle memo- A. Vallifa. zie, benché funeste, meritano di esfere registrate, per esfere SII a

508 R

fovente gl'Istorici desiderosi di sapere ogni evento per molti considerabili fini, ed so ne ho poste molte ne'mici Miscellanei Pisico-Medici-eruditi. \*

Reflexions sur la maladie, qui à commence depuis quelques années à attaquer le Gros Betail en divers endroits de l'Europe : pur la Societé de Medicins de Geneve, aves un Requeil de que ques autres pieces fur ce fujet . A Geneve chez Cramer, & Perachon 1716. in 12. \* Qu' fi riferisce tutto ciò, che hanno scritto i nostri Italiani sopra l'Epidemia Bovina, che hà inferito tanto danno, ovunque ha spiegata la sua fierezza quello astruso malore. Qui vedess ciò, che n'hanno giudicaco li giudiciolissimi Signori Lancifi, Nigrisoli, Micheletti, Pantasti, Gaezola, Mazzini, ed il P. D. Ant. Maria Borromeo. Esfendo poi giunto al Collettore la Lettera del Sig. Cogrossi unita all'altra del Sig. Vallisniert, stampate in Milano das Malatesta nel 1714. in 12. in fine v'han fatto l'Estratto diamendue con molto vantaggio de' sentimenti del Secondo, riusciti loro assat probabili, e nella pratica non molto discordanti dalla loro opinione. Crede il Sig. Vallisnieri, e lo dimostra quasi ad evidenza esfere stati cagione d'un male così sunesto certi Vermi venuti dall'esterno, rinovando la Parologia animata posta in campo gia dal famoso P. Kircher; Sistema, dice, che a chi ben lo considera pate mineri disicoltà degli altri, e che dà migliori lumi per la curatione, come si può vedere nella Lessera suddetta, che poi il Sig. Vallisnicri ha inserita nel suo Libro Opere diverse: &c. Venezia 1713. in 4. dove di più sono due Giunte in prova de' Vermi pestilenziali, de'quali pare che in avvenire più non fiabbia a dubitare. \*

As Baechin Responso ad Litteras ab Uranophilo ad Amicum datas, de erroribus Clavio obicctis in expositione Romani Calendarii a Dom. Joanne Dominico Cassino. Vindobona 1704. Typ-HH. Matthei Cosmerovii. In 4.

1. Cic.

Rime in lode del Sig. March. Rinaldo Malaspina Principe de Bianchi. In Furenze appresso Michelangelo Sermartelli 1661. in 4.

P. Bamb. Relatione delle Cerimonie ed apparato della Bassica di S. Pietro nella Canonizzazione de' gioriosi Santi Pietro d' Alcantara, e Maria Maddalena de' Pazzi satte dalla Santità di N.

Sig.

R 509

Sig. Clemente IX. il di 18. Apr. 1669. II. b. 23. car. 27. Racconto delle Virtù, Prerogative e Canonizatione di S. Tommafo di Villanova chiamato Elemolinazio. Anno 1658. Pil. 14. b. 1. car. 113.

Le quattro

Relazioni seguite in Ratisbona nelli tempi sotto notati. Dell' Eletione del Re de' Romani a 12. Dicembre 1636. in persona di S. M. Ferdinando Re d'Ungaria e Boemia. Seconda nell' Incoronatione della stessa Macsa li 30. Dicembre 1636. Terra del Bastetto satto nel a casa del Consiglio in detta Città li 4. Gennaro 1637. Quarta della Incoronazione della Regina de' Romani a 7. detto II.b. 12. car. 1. 25. e 29.

Relation de toutes les particularitez que se sont saites, & passes dans la celebre Entree du Roy & de la Reyne

Anno 1660. Pil 14. b. 1. car. 67.

Relacion del Aparato que se hizo en la Ciudad de Valencia para el Recebiemento de la Serenissima Reyna Donna Margarita d'Austria, desposata con el Catholico, y potentissimo Rey d'Espagna Don Philipe Tercero d'este nom-

bre Anno 1599. II. b. 27. car. 128.

Relatione delle sontuose Esequie fatte dall' Illustriss. e Reverendiss. Capitolo e Canonici della Sacrosanta Basilica di S. Maria Maggiore in Roma alla gioriosa memoria di Filippo IIII. Re delle Spagne. Con alcune Osservazioni sopra i particolari del Punerale l'anno 1666. II. b. 17. car. 94.

Relatione dell' Ambasciata estraordinaria d'ubbidienza, inviata dal Sereniss. D. Pietro Successore, Governatore, e Reggente de' Regni di Portogallo e d'Algarbi &c. alla Sant. di N. S. Papa Clemente X. prestata dall' Illustriss. ed Eccellentissimo Sig. D. Francesco di Sousa Conte del Prado Marchese delle Mine &c. & Ambasciatore estraordinario d'obbedienza alla Santità di Papa Clem. X. l'anno 1670. Il. b. 15. car. 327.

Ragguaglio dell' Eletione del Sereniss. Re di Polonia Giovanni terzo seguita nella persona dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Sobieschi Gran Maresciale e Gran Generale del Regno li 21. Maggio 1674. Con una distinta Relazione di quanto è successo nella detta Dieta II. 630. car. 138. Il vero e compito

Ragguaglio, che si ha ricevuto per lettere di Vienna di quanto si è successo nell'Ungheria, dopo la presa e riacquisso di Giavarino. Dove anco s'intende, con che ordine gli Cristiani si siano impadroniti delle due fortezze Vitan e Polisia &c. Anno 1598. II. b. 27. car. 144.

Relatione della Giornata delle Scorciolare fra l'Armata Christiana e Turchesca alli 7. d'Ottobre 1571. II. b. 27.

car. 5.

Ristretto del fatto delle Ragioni della Sereniss. Repubblica di Genova per conto degli affari del Finale senza l'anno Pil. 24. b. 4. car. 117.

Relatione della Solenne Processione fatta in Roma nell' Anno Santo 1675, dell' Archiconfraternità del SS. Rosario

HH. b. 31. II. b. 37. car. 65.

Ritus celebrandi Capitulum Generale Fr. Excalceatorum S. Augustini Congr. Italia: juxta eorum Constitutiones a S. Sede Apostol. confirmatas. Decreta Sum. Pont., ac alia Statuta Capitulorum Generalium ejusdem Congr. Anno 16.4. PP. 6.

Racconto della Giostra fatta nella Città di Forlì alla prefenza dell'Eminentiss. e Reverendiss. Card. Donghi Legato della Provincia di Romagna il di ultimo d'Aprile sestivita del glorioso Santo Mercuriale Primo Vescovo e Prottetore di essa Città l'anno 1652. Il. b. 41. car. 21.

Vera

Relatione delle Vittorie ottenute dal Sig. Conte Serino contro il Turco. Con un racconto di tutte le Piazze, e luoghi presi ed abbruggiati, e con l'assedio di Canizza posto dall'Esercito di S. M. Cesarea. Anno 1664. Il. b. 41. car. 415.

Relatione sedele di quanto è seguito nell'Entrata dell'Esercito di S. Maestà Cattolica nel Piemonte, e sua ritirata; sotto il comando di S. Eccelienza il Sig. Marchese di Carace-

ma l'Anno presente 1651. II. b. 41. car. 461.

Regimento contro Peste del gia Maestro Pietro Castagno Spagnuolo per conservare si sani e curare gl'insermi. Con il modo d'usare il composto, overo oglio contro Peste, e veleni che si sa ogni anno per l'Islustriss. Comunità di Ferrara &c. senza l'anno Il. b. 41. car. 467.

Relatione de i sontuosi sunerali satti nella Chiesa Ducale di S. Barbara per la morte del Sereniss. Carlo II. Duca di Mantova, Monserato &c. l'anno 1666. Pil. 14. b. 1. car. 202.

Relatione del solenne funerale e catasalco satti dalli PP. della Comp. di Gesù nella lor Chiesa della Casa Prosessa a tutti si loro Pondatori, e Benesattori per tutto il Mondo Desonti in questo primo lor secolo. Con sacrificii & Orationi per tre giorni continui. Anno 1639. II. b. 23. car. 231.

Risposta semplice in ordine al fatto per li due Quinternetti manuscritti, li titoli de'quali sono. Siroppi usuali e

Pillole ufuali. Anno 1671. II. b. 23. car. 129.

Breve

Racconto del Solenno Ingresso dell' Em. e Reverendisco Sig. Card. Fra Vicenzo Maria Orsini dell' Ord. de Pred. Arciv. di Siponto, e nuovo Vescovo di Cesena seguito li 19. Giugno 1680, nella detta sua Chiesa.....

Ristretro de Balletti rappresentati in Modena nal Passaggio de Sereniss. Arciduchi Ferdmando Carlo, e Sigismondo Francesco d'Austria, & Arciduchessa Anna di Toscana.

Аппо 1652. II. b. 8. car. 179.

S

Sommario della Vita e Miracoli di S. Tommaso di Villa Sc. L. nova Arciv. di Valenza dell'Ord. di S. Agostino raccolto da Processi fatti per sua Canonizatione: In Roma per il Dragondelli 1668, in 12.

Sommario della Vita del B. Gaetano Tiene Fondatore della Religione de'Cherici Reg. in Roma per gli Eredi del

Corbelletti 1644. in 8.

Duc

Suppliche date in Spagna, e una dalli Regni d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda al Principe di Galles per metter l'Università e studi in ciascun d'essi a benefizio de' Cattolici, l'altra al Re Cattolico per far avere agli Svezzesi un seminario ne' Regni di Spagna tradotta dalla lingua Spagnuola nell'Italiana. In Milano 1623, in 4.

Stanze cantate al Torneo rappresentato in Siena il di Teal.

20. di Giugno 1557. In Siena appresso Luca Bonetti 1557. in 4.

Stanze cantate al Torneo rappresentato in Siena il di 20. Sc. Is.

di Giugno 1577. In Sieva appresso Luca Bonetti in 4. Sentenza di Giove tra i Aquila e il Leone in 4.

La Spada Coraggiosa de' veri Francesi esortazione urgentissima alla cognizione di se stessi trad. dai Francese nell' Italiano in 8.

Supplimento agli avvisi di Parnaso in 4.

Se. II. Synoplis Patrum, scriptorumque Ecclesiasticorum qui continentur in 27. Voluminibus Magnæ Bibliothecæ Patrum edit. Lugd. Anissonian. an. 1667. \* Sento biasimare che in questa nuova edizione della Biblioth. Patr. che sarà dedicata al S. Pont. Regnante, abbiano sevato il testo Greco a PP. Greci, ed in oltre che v'abbiano inseriti alcuni Padri come Clemente Alessandrino e simili ch' empieno ogni uno d'essi un Volume.

Scherno de' Lussi nell' ingresso alla Religione della Sig-Teresa Pallavicini nel Convento delle Carmelitane Scalze di Modena. Applauso Poetico All' Alt. Sereniss di Mad. la Sig. Duchessa di Parma. Modona 1466. per Bast. So-

liani in 4.

Se. IV. Sentenza desl'Eccelso Consiglio de' X. contro Ridolso Poma, Pre-Michiel Viti, Alessandro Parasio, Gio: da Fiorenza figliuolo di Paolo Pasquale da Bitonto. In Venezia 1607. appresso Paolo Jacomazzi in 4. \* Questa Sentenza è per l'assassimamento satto in Venezia li 3. d'Ottobre 1607. intorno alle 23. ore al famosissimo Padre Maestro Paolo Servita da Venezia: E' gran cosa! che non si faccia suor di quà scelleraggine, e lo dico con le lagrime a gli occhi, che non si trovi in essa alcuno della mia Patria!

P. Bad.

S. D. N. Urb. Divina Providentia Pape VIII.

Suppressio prætensæ Congregationis Jesuitissarum, Romæ
& Flor. 1631. in 4.

SG VII. La Sferza degli Alchimisti divisa in 4. Capitoli nel primo si dimostra l'origine e cause che produstero tal fassa Chimica, nel secondo gli occulti inganni, che in questa si esercitano, nel terzo gli errori che prendono gli Alchimisti si nel leggere ed interpretare le opinioni e sentenze de loro Autori, e particolarmente di quelli che savoran coll'oro e l'argento vivo; nel quarto si dimostra, se si può dare tale scienza appresso i veri Filososi per situra ed in che consista.

consista. In Lion 1665, in 12. \* Quest' Opuscolo non è men dotto che curioso, ed anch'io son di parere, che non si dia tal scienza di sar assolutamente l'oro, perchè è molto dissicile trovar nella natura ciò che non è in essa, ce all'esperienza di tali satti vegnendo non ritrovo che sogni, e relazioni insussistenti e vane: E' ben però vera la trasmutazione d'un metallo in un altro, la quale non è trasmutazione ma separazione dall'uno, all'altro, o del puro dall'impuro, che pure è assai. Ed e ben anche vero che oggidì la vera Alchimia consiste nel sossiare, perchè chi sossia sa l'oro. \* Libro da unire colla sserza de'Bianti.

Il Capricorno, o sia l'Oroscopo d'Augusto Cesare, Ragguaglio dell'Accademico S I. In Torino, app. gli H. H. di

Gio: Domen. Tarino 1633. 3.

\* Questo Opuscolo su scritto, se non erro dal P. Pietro Monado da Ciamberi Savojardo, ed Istorico della Casa di Savoja, contro un' Inscrizione satta dal Co. D. Emanuele Tesauro nella Nascita del Serenissimo Principe Primogenito Francesco Giacinto; Ma egli attaccò briga con soggetto, che molto meglio di lui sapeva maneggiar la penna; Onde il Tesauro a saccia scoperta si sece valorosamente incontro al nemico con la Vergine Trionsante ed il Capricorno scornato dando a quelle settere S. I. bellissime interpretazioni, come spirito inquieto, sossissimorante, semina imbrogli; superficialmente infarmato; senza intelletto, e simili, epiteti tutti che a certi amatori di risse tornan bene in acconcio. Ma veggasi il Libro, perchè è prezzo di si bell' Operina il leggerio.

Spaventoso successo d'un Tremoto seguito nella Città di Ivrea nel Piemonte il di 17. Giugno 1676, dove s'intenla gran mortalità, e rovine occorse con la morte di 500, per-

fone. Luca & in Piren. in 4.

La Siringa Egloga Pastorale. Mantova 1623. in 4. Sc. VIII. Stanze cantate dall' Adolescenza nell'Invenzione rappresentata per la serra degli Scolari in Siena l'anno 1588. adi 18.

di Gennajo in 4-

Scriptum Gallicum contra securitatetem Circuli Burgun- Sc. XI. dici, nuper in Comitiis Ratisponensibus compositum, & recens per Distaturam Imperii in sistem Comitiis publicatum.

Tomo IV.

Ttt tum

tum Confutatio scripti Gallici contra Circuli Burgundici, securitatem compositi in 12. \* Non vi è luogo di stampa

nè nome di stampatore.

Se, XII. Sacri Fiori Poetici Raccolti ed offerti in divoto ringraziamento alla Santiff. Vergine delle Grazie dalli Sig. Can. Ranier Benedetto Marini, e Gio: Lorenzo Corazzi Governatori della Ven. Compagnia della morte, in occasione di
portarsi solennemente in Processione la miracolosa Immagine della medesima per la Chicsa di S. Sepolero liberata
per la di lei intercessione da Terremoti l'anno 1695, in Arezzo nella Stamp, del Loreti 1695, in 4, sono componimenti latini e toscani di diversi pellegrini ingegni e fra essi
sono due sonetti del mio Sig. D. Federigo Nomi Pievano di
Mont' Erchi.

Sc. XIII. II Sacro

Settenario di S. Niccola da Tolentino, dell'Ord. di S. Agostino, & Origine del suo pane benedetto, e modo d'usarlo. Dato in suce dalli PP. di S. Martino di Siena della Congr.
di Lecce del medesimo Ordine di S. Agostino. In Siena alla
Loggia del Papa 1663. in 24.

P.Bamb.

II Vero

Stato de'gli Ebrei di Roma: In Roma nella Stamperia del Varese 1668, in 4.

Se XIV. Specimen Doctrinz tradita ab anno 1691. usque ad annum 1696. inclusive in 4. \* Non si vede in quest' Opuscolo nè il nome della Stampa, nè il nome dello stampatore; ma per cosa sicura si tiene dagl'intendenti che sia stampato in Fiandra.

Distinto Ragguaglio delle Vane

Suplicazioni e Digiuni ordinati dal Gran Signore in tutto l'Impero Ottomano Ameth Selin Sultano Imp. dell'Oriente ed Occidente Signor de'Signori, e vero discendente del Gran Profeta Maometh, tradotto dall'idioma Turchesco nell'Italiano. In venezia per i Batti in 4. Poi in Verona per Domenico Rossi.

Sagrificio del Verbo Umanato, figurato in quello della Figlia de Jephte. Dramma Sagro per musica fatto cantare dalli Signori Nobili Convittori del Seminario Romano, e da medesimi dedicato all'Illustrissimo, e Reverendissimo Princi\$ , 519

pe il Sig Gasparo Carpegna Vicario di N. S., e Prottettore del medesimo Seminario. In Roma l'anno del Giubileo 1700.

nella Stamperia di Lucantonio Chracas. in 4.

Sincero, e distinto Racconto de Consigli, ed operazioni, tanto dell'armi Imperiali, e Polacche, quanto degli Assediati di Vienna contro le formidabili forze Ottomane, con perfetto Ragguaglio del principio dell'Assedio, sino alla presente vittoria, e suoi progressi. In Modana per Demetrio Degni 1683, in 4.

Divino Pegaseo. Scherzi Poetici sopra le sette Età dell'Uo. Fr. Ans.

mo in Crifto S. N. dello

Sconof into Accademico Invisibile dati in luce da Steffano Mattoni Cremonese, neila stessa Accademia degli Invisibili detto il Veloce. Ego quasi Fluvius Dorix exivi de Paradiso. Eccl. 24. In Cremona 2622, in 16.

Sp neto di dolore. Scherzi Poetici sopre i Sette Dolori del-

la Madre di Dio, Signora nostra, dello

Sconosciuto Accademico Invisibile, dati alle stampe da Steffano Mattoni. In Torino' appresso Ubertino Meruli 1625. in 12.\* Questi due Opusculi sono degni di esser mille e mille volte ristampati, tanto sono pii, e di una vena selicissima, composti in molussime ariete. Il Mattoni, per quanto egli scrive nella Lettera a i Lettori, dice esser l'Autore Panhlo Rosidi, ma non ispiega di qual Pattia. Si leggono però in detti Opusculi prima alcuni versi assai leggiadri dello stesso Mattoni.

Sette Canzoni di sette samosi Autori in Iode del Serasico P. S. Francesco, e del Sagro Monte della Vernia, raccolte da Fra Silvestro da Poppi Minor Osservante. In Fiorenza 1609, in 4. Coll'occasione che l'Arisi, andando per sua divozione al Sagro Monte della Vernia passò per Ferrara, su regulato di questo Libro dalla gentilezza del Sig. Dott. Barusfaldi. Delle Canzoni ve ne sono delle buone, e d'Uomini grandi stra i quali si distinguono il P. Scaglia Domenicano Cremonese, il quale dopo esser stato Comessario del S. Ussico, su da Papa Paolo V. eresto Cardinale li 11. Gennajo 1621, ed il celebre Gabrie lo Chiabrera ce n'ha una, ed una v'è di Monsig. Venier Arcivescovo di Corsu.

exissias pæ Triumphale excellentiff. D.D. Marchionis de

Ttt 2 Fon-

516 S

Fontané Christianissimi Reg.s Galliarum apud Sanctiss. D. N. Papam Urbanum VIII. Oratoris Romam solemni Pompa inventi. Roma excudebat Dominius Marcianus 1640. in 4.

Sommario della Vita di S. Bonifacio Arcivescovo e Martire dell' Ord. Camaldolese . In Roma presso gli Eredi di

Gi l'almo Facciori (633) in fol-

Se KVIII. 1911. Se Compensationis inter Nob., & honestist. D. Honestist. D. Honestist. D. Lenni, & Nob. D. Fabricium Capacei Jugales, & D. Equ. Amerigum de Amerighis, coram Islustrissimis DD. Equ. & Aud. General. Andrea Poltri, Francisco Aibenigo Galcotti Audit. Rotz, Francisco Colombini Judicibus Delegatis. Senis ex Typ. Publici 1686. In foglio.

Stanze in Iode dell'Illustrissima Signora Hersilia Cortese de Monte. In Roma per Valerio Dorico, e Luigi fratelli

Breseiani l'anno 1552, in 4.

Statuti della Venerabile Compagnia dell' Annunciata di S. Maria sopra la Minerva di Roma. Ivi 2575. In 4.

Statuti della Venerabile Archi Compagnia della Pietà de'

Carcerati di Roma.

Summulista Minor Majori Lectori Philosophize Dominicano. In 4. Non vi è nome d'Autore, non di stampatore, non di luogo, non d'Anno.

Sc. XIX. G. Eanz,

Simulacro della Virtù, ideato nell' Illustrist. Sig. Guido Bonaventura Castellano della Real Fortezza di Ferrara. Ferrara nella Camerale 1707, in fol.

Sonetti degli Accademici Intrepidi nella partenza dell' Eminentiff. Sig. Cardinale Astalli. Ferrara, per il Pomatel-

li 1707. in 4-

Scrupuli Doctoris Sorbonici orti ex Libro R. P. Henrici Ab. Bacchin. de Noris, qui inscribitur: Historia Pelagiana, &c. ad Romanos hujus Libri Censores. In 12. \* Questo Opusculo cagionò due gran beni, ove si sparse per Roma, e per l'Italia. L'uno su la stampa del Libro sopra la Storia, e la Questione: De Uno ex Trinitate Passo; e l'altro la risoluzione presa da Innocenzo XII. di non differire la promozione al Cardinalato del samosissimo Padre Maestro Noris seguita nel 1695. applaudita da tutto il Mondo Cristiano, e decantata da migliori Vati di quel tempo. Siami secito l'inseris qui

117

un Sonetto del celebre Sig. Pier Jacopo Mattelli dopo visto il Rittratto di questo Porporato. Servità per addolcire il Palato, a chi l'avesse guasto per la poco a Lui grata Poessa del Sig. Danielli qui dietro, per compiacerlo, inserita. Il Vedi alla Lett. D. nel nuovo sistema di questa Biblioteca Danieli Stefano.

Purpureo Eroe, più nin lasciar, che il volto Su le Tele l'imiti uman Pittore: Quello spirto Sovran, ch'hai dentro accolto Stenta in colori ad apparir di suore.

Tutto il bel de Pensieri a l'occbio è tolto;

Tutta (parì l'amenità del Core; Poco è il dipinto, il non dipinto è molto: Non può cosa immortal mortal colore.

T'offre un Ritratto il mio desir presago

Là ve' a l'Anime elette Iddio diserra Sè, come Specchio, e se ne rende imago.

Questi, che l'Alme a sigurar non erra, D'esser Ei tuo Ritrato in Cielo è vago Ma pria ti vuol di Sè Ritrato in Terra. \*

Scrittura Apologetica per le quattro Statue di Bronzo ch' Dott, Nigerano sopra l'Altare Maggiore del Duomo di Ferrara inventate da Alessandro Ang-li l'anno 1400, contro l'opinione di
Marco Ant. Guarini, & altri &c. In Ferrara nella Stampa Camerale. In 4. " Non v'è l'anno dell'impressione, e
fu supposto Autore di questo Opusculo il Sig. Niccolò Baruffaldi Padre dello cruditissimo Sig. Girolamo. "

Sermon: sopra la Passione di Gesù Cristo. Sequebatar autem A Vallicillum turba populi: &c. In 4. \* El di stampa, Stampatore, ed Autore anonimi. \*

Series Chronologica Imperatorum Rom. a C. Julio Cæsa- P. Bamb. re Ad Ferdinandum III, Aug. Anno 1655. II. b. 31. car. 1.
Sermo in hareticos de Libero Hominis arbitrio. Anno

1587. II. b. 17. car. 279.

Sospiri di Pindo negli olsequioli Funerali celebrati dalla Ven. Confraternità della Misericordia, e morte della città d'Ancona, per la serice memoria dell'Eminentisse e Reverendiss. Sig. Card. Lorenzo Imperia'i della medesima Confraternità già Prottetore dignissimo, e fratello riveritissimo Raccol-

si dal

ti dal Sig. Lorenzo Imperiale Sciamonti Patrizio Anconitano

l'Anno 1674. II. b. 20. car. 211.

Seminarium Ravenoatense In adventu Illustriss. ac Reverendiss. DD. Lucz Torregiani Archiepiscopi & Principis ad suam Ravennatensem Ecclesiam. Anno 1651. II. b. 41. car. 67. 82. & 476.

T

Tenor Capitulorum, Instrumenti & compositionis inter sedem Apostolicam & DD. Cæsarem Estensem. Pubblicati in Ferrara ii di 28. Gennajo 1598. in 4-

Theologorum Pragensis Academiæ, de Schola Patris Roderici de Arriaga de Tomo P. Noris Augustiniani de Historia Pelagiana judicium in sol. \* Sono in questa edizione alcune cote le quali non si leggono nel Libro del Risbrochio
dove si trova stampata detta censura in principio.

Sc. VII. Trattato di pace & accomodamento diquesti ultimi moti di guerra seguiti sia la Maestà del Re Cattolico e l'Alterza di Savoji 1615. 1014.

Sc. VIII. A ggiustamento per esecuzione del Trattato delli 6. Aprile-1631, fatto in Cherasco tra gli Ambasciatori e Plenipotenziari di 5. M. Cest e di sua Macsià Costianist li 19. di Giugnodell'anno sudetto. In Cherasco ed in Pavia per gli Eredi di-Giovambatista de' Rossi 1631, in 4.

Sc. IX..

Trionfo nella Canonizazione del B. Gaetano Tieni fondatore de' Chier. Regolari. Ode, dedicata all'Illustriss. Religione de' Chier. Regolari dall' Accademia de' Balbuzienti eretta nella Chiesa Collegiata di S. Maria Maggiore di Spello sotto sa protezione deil'istesso Beato; In Roma appresso Franc. Tizzoni 1671. 10 4.

Trionfo delle Ceneri, e della Garaticiola di S. Lorenzo Mart. Titolare del Duomo di Perugia, fatto celebrar con pompa di folennissima Processione da Monsig. Illustr. e Reverendiss. Lucalberto Patrizii Vescovo della medesima Città sua Patria il di 20. Agosto 1681, e dedicato all' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Card. Gasparo di Carpegna: in Perugia l'anno 1681, nella stampa Episcopale per gli Eredi del Ciani, e Franc. Desiderii in 4.

Tefta.

Testamento ed ultima volontà dell'Illustriss, e Reverendiss, Sc. X. Sig. Card. Culano. In Roma appresso Bortolemeo Bonfadino in 4.

Trattato di tregua concluso in Carlovitz e sottoscritto delle due Potenze Celaren ed Ottomana li 26. Gennajo 1699. In Rimino 1699. in fogl. per Diego Domenico Ferrari Stamp. Velcovale.

Cerimonie Sacre che si usano da' Sommi Pontefici nell' aprire la Porta Santa della Sacra Basilica di S. Pietro: Con

un breve

Trattato del Giubileo & anno Santo, con alcune Orazioni volgari da recitarsi nel visitare le 4. Basiliche, e con il Catatogo de' Giubitei principiando da Bonifazio VIII. nell' anno 1300. Raccolta fatta P. T. V. e nuovamente data alle stampe da Antonio Godi Lib. alla Pace, e dal medelimo si

vendono in Roma per il Moneta 1700, in 12.

It Trionfo della Divina Providenza ne' successi di S. Geneviefa: Oratorio d'un Pattor Arcade, e posto in musica dal Sig. Carlo Cefarini da cantare nella Chiefa della Venerabile Archiconfraternità della Pietà della Nazione de' Fiorentini in Roma per la penultima Domenica di Quarefima l'anno del Giubileo 1700. In Roma l'anno detto nella nuova stampa di Lucantonio Chracas presso la gran Curia Innocenziana in 4.

Sacre Reliquie è piccoli

Trattati di Divozione cavati dalle Opere del B. France. Sc. XII. sco di Sales Vescovo e Principe di Gineva, nuovamente tradotta dal Francese nell'Italiano . In Genova per il Calezani 1665. in 12.

Hunghariæ Sc. XII.

Triumphus in Quirinali mulicis modis celebratus dum Il-Instriff. & Reverendisf. D. Comes Emericus Czacki de Kevestizzepg, perpetuus Terra Scepusiensis Dominus Abbas B. M. Virginis de Cumi Cath. Ecclesia: Apensis Ganon. Hungarus Collegii Germanici & Hungarici Alumnus, in Rom. Soc. Iesu Collegio Theologica Laures donaretur, camque Innocentio XII. Pont. Max. dicaret. A Josepho Ottavio Pitonio Basil. S. Laur. in Damaso Colleg. S. Marci nection Colleg. Germ. & Hungaric. S. Apollinaris Mulices Præfecto. Roma ex

Typograph. Do: Jacobi Komarek Boemi 1695. in 4.

Sc. X:I, Index

Tabularum Geographicarum & Delineationum præcipuarum totius Orbis Civitatum, quæ in Officina Jansonio Waesbergiana reperiuntur & venales extant. Amstælodami apud

Jansonios Washergios 1684. in 12.

Talia offequiola alle glorie dell'Illustriss. Sig. Co: Michele Spada dignissimo Principe dell'Accadema de Sig. Remoti, per la generola premura usata da esto Sig. nell'aprissi il nuovo Teatro, in occasione di rappresentarsi da' medesti mi Signori Accademici il Frutone. In Facuza l'auno 1674-il Interlocutori D. D. D. In Facuza per Giosesso Zarasa-G.i in 4.

De Syllogismo Categorico, & Hypothetico compendiosa Tractatio denuo ad publicam Tyronum utilitatem edita, ac per iliustri & Excellentiss. D. Galeotto Recalco in Ferrationsi Gymnasio Philosophia Primario Prosess. dicata;

Ferrariæ apud Josephum Gironum in 8.

Novueau

Traictè de la Civiltè qui se pratique en la France parmì les honnestes gens. A. Amsterdam chez Jaques le Jenuè 1671, in 12. \* Questo Libretto era prima stato stampato in Parigi.

Translatio Corporis Sanctiffimi Patris Romualdi Camaldulentis Ord. Inftitutoris: Venetiis apud Franc. Rampaze-

tum 1562. in 12.

Trattato della Pace fra le Corone di Francia e Spagna concluso, e segnato a Nimega si 17. Sett. 1678. tradotto dal Francese. In Modana appr. Demetrio Degni 1668. in 4.

Trattenimento festivo datto alle Signore Dame e Nobiltà di Ferrara dall'Eminentiss. Sig. Card. Acciauoli Legato, in occasione della solita sesta di S. Maurelio Protestore della Città l'anno 1689. In Ferrara per Bernardino Pomatelli in sogl.

Delle cole de'

Turchi Libri tre: delli quali si descrive nel primo il Viaggio da Venezia a Costantinopoli, con gli nomi de' luoghi antichi, e moderni. Nel secondo la Porta, cioè la Corte del Sultan Solimano Signor de' Turchi. Nel terzo ed ultimo T

521

il modo del reggere lo stato ed Imperio suo. In Venezia in Casa di m. Bernardin' Milanese nell'anno 1541, in 8. Pra l'altre curiosità che sono nel detto Libretto, a carte 35, e seguenti vi si parla del Signor Luigi Gritti, figliuolo del Dogedi Venezia Andrea Gritti, che d'una Turca gli nacque in Costantinopoli, essendo egli allora privato Gentiluomo &c. I Gran

Trionfi fatti nella Nobil Città di Trevilo nella venuta sc. XIV. del Cristianissimo Re di Francia e di Polonia Enrico III. In Venezia 1574, in 4.

Response de

Theophile François a la Lettre du pretendu Eusebe Ro. Se. XVI.

main. A Cologne chez Pierre Marteau.

Tavola di tutte le definenze delle Rime di M. Pietro Bem. Sc. XVII. bo poste co'versi intieri sotto le Lettere vocali. In Vinegia appresso Gabriel Giolito de'Perrati 1569. in 12. \* Questa \* Sancass. Tavola ch'è poi stata detta Rimario, e, per quel che pare la prima che sia stata fatta potendo darsi il secondo suogo a quello che siegue: Tavola di tutte le Rime de i Sonetti e Canzoni del Petrarca ridotte con i versi intieti sotto le lettere vocali. In Lione appresso Gulielmo Rovillio 1574. in 16. Della qual Tavola fu Autore un tal Luc' Antonio Ridolfi che l'indrizzò a M. Matteo Niccolini in Firenze con un Sonetto Centone, che forse sarà il primo che sarassi visto di tal sorte. Il Sig. Gio: Battifia Sgargi da Budrio Poeta ingegnosistimo ha fatta una simil Tavola del Divino Poema di Torquato Tasso, cioè la Gerusalemme Liberata, e tal fatica sta ful publicarsi per l'attenzione dell'erudito Ferrarese Sig. Girolamo Baruffeldi (a) che vi ha aggiunto alcuni Discorsi toccante l'origine ed uso di tali Rimari, registrando alcuni Souetti Centoni fatti col loro ajuto. Tal è il seguente di versi del Tasso nel prender l'abito Monacale una nobil Donzella parto della felicissima vena dell'amenissimo Poeta Sig. K. Giovambatista Zappata da Comacchio.

(22 T

Questa cara di Cristo e sida ancesta Ch'elesse il ben della piu nobil vita, Ciò che pregio e valore il mondo appella Sprezza, e sen poggia al Ciel per via sicrita.

Beata è la fortissima Donzella,
Che Dio con alte nozze a se marita;
Lui guarda e'n Lui s'assisa e non favella
D'amoroso peusiero arsa e serita,

Ed a i segni ben noti ormai s'avvede Folgorar di bellezze altere e sante Del valor vero, e della vera fede.

Punto non bada, e via trascorre inante, E l'impero di se libero cede, Co i detti, e con l'intrepido sembiante.

sc. xix. It

Fr. Ver. Tempio nel Tempio in occasione del Battesimo del Serenissimo Infante Primogenito dell'Altezza Serenist. di Rinaldo I. Duca di Modona, Reggio &c. In Modona per Bartolomeo Soliani in 4.

G. Lanz. Tributo d'ossequio in rendimento di grazie all' Eminentissimo Francesco Barberini. In Foligno per il Campana

1710. in 4.

Sc. XIX. II
Trionfo della Pace corteggiata dalle Virtù di S. Filippo
Benizzi. Oratorio. In Ferrara per il Pomatelli 1688. in 4.

SS. Zapp. tum, & indultorum auctoritate Apostolica, & Imperiali concessorum illustribus, Nobilibusque Dominis DD. Comitibus de Campegiis Nobilib. Bonon. Bononiæ apud Joan. Rossum 1566. in 4. \* In tempo che Monsig. Lorenzo Campeggi era Nunzio a Vienna presso l'Imp. Massimiliano I. di questo nome riportò da questo un amplissimo Privilegio speditogli sotto li 18. Agosto 1512. in cui su dichiarato Co. Palatino insieme colli suoi Fratelli, e descendenti, dando loro sacoltà di legittimare bastardi, sar Notari, a dotare, ed emancipare siglinoli, conserire Lauree Dottorali si Legali come Mediche, e in Poesia, con altri onorevoli indulti, fra quali spica quello della Cittadinanza Civitatis nossire Musine amplissimamente accordatogli, col dare d'aggiun-

ta all' Arma Campeggi la metà dell' Aquila Imperiale coronata, e col dichiarare Monfig. suo Configliero domestico, e famigliare commensale. Questo Privilegio, che per certo è amplissimo, fu dallo stesso Imp. Massimiliano I. confermato al medemo Monfig. fotto il di Ultimo di Ottobre 1517. dopo che fu fatto Cardinale, avvertendo che indriz-2a il diploma Cesareo Reverendissimo in Christo patri Domino Laurentio tituli San'ti Thomæ Presbytero Cardinali Campegio amico nostro charissimo Ge. Leone X. Pont. Mast. poi , con fuo breve spedito in Roma li 22. Giugno 1520., confermò detti Privilegii Cefarei, ficche poshi fono che fieno così ben qualificati, come i Signori Campeggi di Bologna. L'Esemplare del Transunto, ch' ho sotto gli occhi, dee essere stato di un qualche buon Legale, il quale in sine, di suo pugno vi ha registrati alcuni Quesiti, e succintamente risolutili un pezzo sa, come dal carattere, e dall'inchiostro caduco ricavo. Sono essi per lo più rispetto alla legittimazione de' Bastardi, che è quella, che può sovente riuscir in altrui danno. Io ne rifferirò alcuni pochi

Quer. 1. An data simpliciter Comiti Palatino facultate legitimandi spurios possit illos legitimare non extantibus legitimis; an

etiam extantibus.

Resp. solum non extantibus, nist sit id expresse concessum.

Bened. de Ba. de sissis non legit, nat. n. 51. per Bald. in I.

1. C. de Natur. lib.

Quer. 2. Et an dicto casu possit legitimare ex coitu damnato

Spurios.

Resp. Quod non; secundum Bened. ibidem versu, Et in boc Articulo; licet in sequenti ipse sibi dicat contrarium in Incestuoso, & sacrilego.

Quar. 3. An Comes Palatinus possit legitimare ad regalia,

vel ad Baronias.

Resp. quod non . Bened. ibi. n. 13.

E così va seguendo sino al 18. Questro. Avverto che il 17. è concernente i Privilegi de' Signori Campegi, e perciò qui per ultimo piacemi il registrarlo. Eccolo

Dubitatum est, an facultates Campegiorum extendantur ad casum alscujus Sacrisegi, qualis eras D. Lepidar . . . . de quo

gnarebatur.

Resp.

Resp. quod facultates extenduntur ad bune casum Sacrilegi.

Rota Decif. 68. post Farinac. de falsitate.

A. Valif.

Tabula Astronomicz Elisabeth Reginz felicibus Astris incipiunt. Venetiis opera, arte, & expensis Petri Lichtensteyn Coloniensis Germani. Anno a partu Virginis 1503-die 28. \* Queste Tavole Astronomiche, le quali in 4. sono presso il dottissimo Sig. Vallisnieri, sono antiche, ma esatissime. Cominciano este dal Trono di Ferdinando, e di Elisabeta Regina impressa Venetiis. Non so credere, che questa Regina vi abbia avuta mano. \*

Dott, Nig.

Trionfo degli Elementi elibito su la pubblica Piazza di Bologna per l'annua Festa della Porchetta l'Agosto del 1713.
In Bologna nella Stamperia di Gio. Pietro Barbiroli. In 4.

\* Questa Festa si sa, dice Ant. Massini nella sua Bologna Perlustrata pag. 419. in memoria, che del 1281. la Città restà libera dalle sanguinolentissime guerre Civili, riacquistà Faenza colla
distruzione della ribellata sazione Ghibellina, e ciò seguì per
una invettiva di Tebaldello Zambrasi Faentino per mezzo d'ana
Porchetta. Questa Festa, e Fiera si sa si 24. d'Agosto nella
pubblica piazza col concorso di numerosissimo Popolo. Sia
detto per chi nol sapesse.

Sig. Zipp. Tvionfo satto per l'entrata prima in Reggio della Serenissima Regina nata Barbara d'Austria Duchessa di Ferrara,
Reggio, Modena &c. Reggio appresso Hercoliano Bartoli
1588. In 4. \* Questa gran Principessa, che su moglie del
Duca Assonso I. e Figlia dell'Imp. Ferdinando I., ove poi
morì su sodata dal celebre Torquato Tasso, che inserì l'Orazione Funebre nel suo Dialogo, che intitolò Il Ghirlantone, overo l'Epitasso. Ei si legge nella seconda parte delle
Prose di esso gran Letterato, che galantemente vi scusa il

mancarvi l'Efordio. \*

P. Bamb.

Li Trionfi di S. Prancesco Saverio Apostolo dell'Indie, rappresentati nella Chiesa di S. Rocco de'Padri della Comp. di Gesà: con un solenne apparato per la sua sesta e Novevena II. b. 11. car. 29.

Il Trionto nella Canonizazione del B. Gaerano Tieni Fondatore de Chesici Regolari Ode l'Anno 1671. II. b.23.

car. 38.

Trac-

T 525

Trattato di Pace tra le Corone di Francia e di Spagna; conchiuso e sottoscritto dal Card. Mazzarino, e dal Sig. Luigi Mendoz de Haro Plenipotenziarii delle loro Maestà Christianissima e Catt. nell'Isola detta de Fagiani, nel fiume di Bidastoa a i confini de Pirenei alli 7. di Novembre 1659. (sono Capitoli cento e ventiquattro) II. b. 32. car. 250.

Trattato di Pace tra la Francia e la Spagna &c. Anno

1668. II. 633. car. 52. & 54.

Brevis

Tractatus De obligatione Episcopi ad prospiciendum indemnitati suz Ecclesize & subditorum II. b. 37. car. 216. & 12. c.

Trattato degli Horologii II. b. 29. car. 145.

Tessaragones bonarum artium Estenti gloria przeunte continentium. Dum Sereniss. Principis Czesaris Estensis, Mutiuz Reguique Ducis auspiciis in ausa Collegii Romani Soc. Jesu Theses ex universa Philosophia desenderet Raphael Ausalonus Coll. S. Hieronymi Mattheorum Alumnus. Anno 1613. II. b. 4. car. 155.

Theses Astronomica de novissimo Cometa Annorum 1652.

1653. posita a Patrib. Soc. Jesu in collegio S. Lucia Bononia: ex meris ac propriis observationibus corumdem Patrum
in codem Collegio habitis deducta. Anno 1653. die 8. Janua-

rii II. b. 8. car. 59.

Il Teatro dell' Honore Accademia mista d'Esercitii Letterali, e Cavatereschi, solita celebrarsi sul sine dell'anno Scosastico in Collegio de' Nobilì di Parma. Anno 1675. II. b. 29. car. 182.

V

Vita e Morte di F. Felice Capucino morto in Roma fot Sc. I. to Monte Cavallo alli 18. di Maggio l'anno 1587. Firenze al G. D. P. Bamb.

le Scale di Badia in 4.

Varon Milanes de la lengua de Milan, e Pristian da Milan Sc. II. de la Parnonzia Milanesa de novà stampà. In Milano, per Sc. VII. Gio: Jacomo Como Libraro. 1606. in 8. questo grazioso opu- Apr. sculo disende la lingua Milanese. Vedi Milani Giuseppe.

Umilissima Rimostranza a S. M. Criftianiss. fatta nel suo

Configlio de' PP. Gefuiti: Parigi 1626. in 8.

Sc: 11. A. M.

VII-

516 T

Sc. III. Virtus honore coronata in Eminentiff. Everardi Card. Nidarti purpura; carmine expressa. Roma 1612. ex Typ. Nicolai Angeli Tinassii.

Sc. VI. Viaggio del Sereniss. Gran Duca di Toscana, ed entrata di S. A. S. in Roma. In Pirenze appresso Bartolomeo Sermartelli in 4.

Sc. VIII. Versi per ogni di dell'anno coll' Esercizio di Conformità alla Volontà di Dio. In Modana per il Soliani 1670. in 2.

Virtutes Serenss. Caroli Emanuelis Ducis Sabaudus ad Tripodas Apolinis Delphici novem musarum canticis explicate, cum publice Com. Carolus Antonius a Puteo Tausinensis, Rhetoricam, Poeticamque tueretur in Bononiensis Nob. Colleg. anno 1628. apud Clementem Ferronium. Bo-

noniz in 3.

Vittoriola ambiguità nella Battaglia al Ponte di Pifa. In Pila nella Stamperia di Francesco Tanagli 1634. in 4. \* Quelto bellissimo Givoco fu introdotto anticamente da Pisani per esercizio della Gioventà Pisana in memoria della Victoria, ch'ebbero sopra l'Isole Baleari Majorica e Minorica, delle quali si resero Padroni; e perchè per distinguersi da' nemici avean preso alcune divise, per questo confervan · Pulo d'armar le squadre o Compagnie che dir vogliamo . le quali son sei per la parce di Tramontana, ed alcrettante per quella di Mezzo giorno. Quelle di Tramontana fono i Mattacini, che portano la divisa di color fior di pesce, turchino e d'argento; S. Maria Turchino e dorato, Calci, dorato bianco e verde, e Calcelana, giallo e nero, e Satiri o Pelosi Giuggolino e nero, e S. Michele rosso e bianco. Quelle di Mezzodi S. Antonio che porta la divisa di colore incarnato, Colsi bianca e verde, Leoni bianca e nera, Delfini azzura e giala, S. Marco color bianco e giallo, e S. Martino color bianco, nero e Rosso; son tutti armati di ferro, con petto, schiena, braccialetti, ed elmo, e per combattere portano un targone con due manichi di lunghezza quali un braccio e mezzo di legno groffo due dita col color della divisa della sua squadra, e sopra P armadura una fopravelta con la divila fino al ginocchio. L'ordine della battaglia, per quelli che non l'hanno veduta, è tale. Determinato il giorno colle precedenti disfide,

ed accettazione di effa, toccando a sfidar quella parte, che nella precedente battaglia restò Vinta, si sbarra il Ponte con uno stile attraversato nel mezzo, che stando in bilico, al fegno della battaglia s'innalta inalborando l'arme Pifane; quivi ognuna delle due parti palla dalla fua banda la mostra, precedono i Generali, che vicendevolmente promettono, che i fuoi foldati combatteranno a buon giuoco, cioè che non s'aventeranno i colpi se non dal mezzo uomo in fu dove è l'armadura; vengon poscia le squadre, ognuna col suo Capitano avanti, indi l'Alfiere coll'insegna, e ciascheduno ha il suo targone in braccio, su la punta del quale è posato l'Elmo, e testa scoperta, tutti con gala ed adobbi ; si dispensano varj cartelli , e tutta la Città è in festa ed allegria. Finita la mostra e fattosi da ogni parto nuovo configlio del modo del porter la battaglia, fi pongono gli elmi, e si mettono in ordinanza in questo modo, Dividono la larghezza del ponte in tre spazi uguali, e ne laterali laferando quel di mezzo voto, che chiamano buca, pongono due squadre a fronte; gli uomini si trovan petto e schiena portando il Targone in alto sollevato sopra il capo, e son così stretti insieme che molte volte son rimasti morti di quelli, che nelle strette per non aver avuto i perni all'armadure, che impediffero, ch'esse si stringessero più del dovere son restati soffogati; dietto la prima squadra lasciano lo spazio d'un solo uomo, indi segue la seconda e dopo essa la 3, e così per ogni lato del Ponte tanto dall'una parce quanto dall'alera, cioè a destra ed a finistra, così fanno gli avversari del campo nemico. Dato il fegno della battaglia, al taglio d'una piccola corda s'alza lo stile, insiberando l'arme della Città, ed 2 soldati che sono a fronce non essendo distanti più che la grossezza dello stile l'un campo dall'altro, cominciano col targone la battaglia. Quando questi hanno combattuto quanto pare al Generale, aliora si stacca con l'ord, med, del caminar petto e schiena la 3. squadra per esempio della banda destra del ponte, e marchiando per lo ípazio de mezao che chiamammo buca , l' avanzano al raglio della fronte, e mutando i stracchi che hanno combattuto, rinnuovano piu vigorofa la zuffa, tornando i mutati sila coda a rinfrescarsi , e posarsi sino al nuo\*

muovo bilogno. Segue molte volte, e quelto suol effere il ginoco de mattacini, e de leoni, che subito alzato lo stile entra per la buca un'intera squadra nel campo nemico, 🗢 questo chiamano sfondare, acciò combattendo dove il nemico penfa aver quiete, scompigli e metta in disordine tutto il campo, onde piu facilmente si possa conseguir la Vittoria. Coloro che restano prigioni sono spogliari del Targone, e dell'Elmo; quelto però si restituisce, alla cavata del quale si rallegrano i vincitori , e conducono ne' luoghi destinati il prigione a rinfrescarlo con vini prezioli e confetture. In ogni campo vi sono trenta in quaranta persone cappate, con doppi targoni senza Elmo però per esser conosciuti, che subito circondano il prigione, difendendolo da' colpi di qualche indifereto, che non bastandogli d'averso vinto, vorrebbe anche percuoterso. Dura la battaglia mezz'ora e non più, nella quale chi cede il campo al nemico fi dichiara aver perso, e così il Vincitore resta Padrone per tutta quella notte di passeggiar liberamente il Ponte, non concessogli in altro tempo passar coll'insegne la metà di esso, e trasgredendo vi seguono scompigli e risse grandi. Grandissima è l'allegrezza della parce vittoriosa, e grande ancora la mortificazione di quella che perde, perchè al fine della batteglia incontrati i vinti, da plebe, da marmaglia, e da amici con granate e fiacole accele, fon con gridi e beffe accompagnati a cala, la maggior parte de quali, tanta e tale è la gara, che non cenano, non parlano, e molti della plebe danno col legno cena alla moglie, ed è graziola la gara quando in una cala medema, come che moltissini sieno i casi, vi sono due contrarj. Il numero de' combattenti in tutto sarà sopra 1200, cioè 600, per parte. La battaglia per da vero è poco, ma per giuoco è troppo severa. L'allegria è grande incominciandos: 17. giorni avanti a cavar fuori i legni delle squadre ogni sera. Si fa per ordinario tal battaglia il di di S. Antonio, e'i numero allora de combattenti è maggiore, ma l'ordine e la pompa non è come nelle battaglie generali, che per lo più si fanno al fine di Carnevale, poiche quella di S. Antonio è fatta per esercizio della gioventù per addestrarla al combattere, tenendoù gran conto de'buoni giuocatori, per l'assuzie

grandi che vano per guadagnar la Battaglia. Dato il segno del fine della battaglia una compagnia di corazze divide la Zuffa, altrimenti il valor de' Pilani è tale che prima che cedere, ancorchè vinti si farebbero tagliare in minuzzoli. Giuoca in esso ogni qualità di persone Nobili , Cittadini , plebei , secolari e Religiosi , non si distinguendo alcuno in niun modo, se non si mette qualche segno particolare. In somma è cosa degna d'esser veduta, essendo la più bella festa che al mio parere si faccia in Italia, come piu Zarola, e più faticola, e più d'ogni altra ordinata...

Sc. XI. La

Verità Cristiana all' Udienza del Re Cristianissimo, datale a Versaglies il 15. Luglio 1689, secondo l'originale stampato in Parigi da Gio: Coignard Stampatore del Re l'anno 1689. Dall'Idioma Prancele portato fedelmente nella favella Italiana. In Hamburgo 1690, in 12. La lettera e sensa-

ta, e curiola fenza dubbio.

La Verità Cristiana all'udienza del Re Cristianiss. datale Sc. X. \* Versaglies il dì 28. di Settembre 1690, tradotta dall'Idioma Francese, e portata fedelmente nella favella Italiana Parte seconda. Parigi per Gio: Coignard stamp. del Re 1691. in 13. Segue poi la Verità Criftiana all' Udienza del Re Cristianissimo datale in Versaglies ad 11. de Gennajo 1691. conf. il suo originale stampato in Parigi dallo stampat. della Camera Regia per Gio: Coignard l'anno 1691, fedelmente portata dal Francese nell'Italiana favella. Parte 3. in 12.

La Vespeide dell'Accademico Caliginoso. Allude alla stra- Sc. XIII. ge fatta nel Campo de' Franchi della Vespe Silvestre nelle Trinciere di Tornavento. In Milano & in Cremona

**1**636. in 4.

Vindiciæ Nominis Germanici contra quosdam obtrectatores Gallos. Amstællodami apud Henricum Westenium 1694. in 8. B' questo Opuscolo scritto in forma di Lettera, all' eruditissimo Sig. Senatore Federigo Benedetto Carpzovio, che è certo una delle maggior glorie della sua Germania; L'autor di questa Lettera ch'è composta con grande eleganza, si scrive solamente con queste tre Lettere I. F. G.  $\mathbf{X} \mathbf{x} \mathbf{x}$ Tome IV.

Sc. XIV. La

Verità Cristiana a piedi del Re di Francia conforme la supplica presentata a S. M. a Versaglies in 12. " Non vi è nome d'Autore, non luogo di Stampa, non l'Anno, ma dalla medesima, vì si comprende estere stampato dal 1685, in quà.

te Virorum, præclara in vem litterariam merita, milla etak

Le mirabili

unquam conticefeet &c.

Nintu dell'acqua della Regina d'Ungheria tradotta dalla lingua Franzese nell'Italiana. In Modena per il Degni 1687, in 12. " lo aveva in un mio pregiato M. S. la Ricetta, e la Storia di quest'acqua, e questo era statovi scritto in Roma, oltre 100, anni sono.

Veridica Descrizione della Solenne Cavalcata e delle Cetimonie satte il di 23. d'Ottobre 1689. dal Palazzo del Vaticano alla Bassilica di S. Gio: Laterano, pe'i possesso preso dalla Santità di nostro Sign. Alessandro Ottavo, con la dichiarazione dell' Arco Trionsale satto erigere in Campo vaccino dal Serenissimo Signor Duca di Parma, con le particolatità seguite in tal sunzione, e delle Cartelle poste da gli Ebrei nel Colisco. In Roma per Gio: Francesco Buagni 1689, in 4.

Vitæ SS.Quatuor Pr. Polonorum Erem. Camaldulenbum. Conf. Ord. S. Romualdi, quorum festa Sancia Mater Ecclefia Cath. Romana celebrat infrascriptis temporibus sculicet!
Barnabæ Conf. illorum Magistri qui claruit anno Domini
1005. die X. Maji. Andreæ Zoerardi Confess. qui vixit anno
1009. die 6. Julii. Justi Conf. qui obiit anno Domini
1008.

1008. die IX. Julii . Benedich Zulrardi M. qui foruit an. Dom. 1011. die VI. Maji. Cracoviz Balilius Skalski impre-

fiz anno 1609. in 4.

Vite de' Philosophi moralissime, e delle loro elegantissime sentencie, estratte da Lacrtio, & altri antiquissimi Autori, historiate, e di nuovo in lingua Tosca corrette. In Vinegia apprefio Santo Moisè nelle cafe nuove Justiniane per Francesco d' Alessandro Bindoni, e Masseo Pasini Compagni negli anni del Signore 1526, del Mese di Zennaro , regnante il Screniff. Principe Meffer Andrea Gritti in 8.

Vagliatura tra Bajone, e Ciacione sopra le Considerazio-Se XIX. ni su la maniera di Ben pensare. Lucca per il Frediani G. Lans, 1710. in 8. \* Veggafi il Giornale Veneto, che ne da l' Estratto nel Tom. V. T Questo Opuscolo curioso è del Sig. Giuseppe Alaleona, P. Professore di Padova, ed è stato ristampato dal Comino, e però se nel progresso di questa Biblioteca è attribuito ad altri non l'è se non per errore.

Verich de quettro Novissimi dell' Uomo. Ferrara per il Pomatelli.

la Verità tisorte dalle tenebre nell'Apologia contro l'esa- S. XX. me Critologico, alla quale si ritrova aggiunta una Lettera Responsiva all'Amico Anonimo, quate pretende difendere la necessità del Salasso universalmente mi tutti gl'Infetti di Lue Venerea, prima che gli si premesso l'ingresso nelle Stuffe, quali fi praticano net pio Spedale de gl'incurabili di Venezia: &c. In Lucca 2708. in 4. " Questa è una eru- Ab. Bocchdita sì, ma un poco troppo calda contesa, the nacque tra due dottissimi Medici in Venezia, cioè tra li Signori Dottori Simon Toli, e Andrea Pafuol, de quali l'Ultimo affetmava, l'altro negava, che si dovesse levar sangue a tutti gl' Infetti di Lue Gallica prima che fi ponesero nella stafa. \*

Votam fex in Sacra Theologia Magistrorum discutiuntur cause rationes, & momenta, quibus nonnulli Siculos abobligatione fervandi Interdictum authoritate Sedis Apostolicæ in Sicilia latum liberos afferunt . Colonia Vibiorum . 1714. in 4. \* Il punto principale, che si disamina in questo Voto, è, se il timore grave di Uome costante scusi Xxx

dall'osservare l'Interdetto posto d'ordine del Sommo Ponte

fice. La Risoluzione è, che non iscusa. \*

de Virium incremento per Vectem Epistola Phisico-Mathematica ad Illustrifs. & Amplist. Virum D. D. Didacum Vincentinum a Vidania Regii Sacelli Prassulem, & Gymna-

fii Neapolirani Prælectum &c. in 8.

Vita, e Morte della Serenissima Principessa di Parma, e di Piacenza, e del Sereniss. Sig. Duarte suo Fratello. In Vinegia appress : Gioliti. 1,84. in 12.\* Questa è una Lettera, che il Confessere di que' Signori scrisse ad una Dama delle principali sopra le Virtà Cristiane di quelle due grand' Anime. La data è di Parma sotto il di 15. Lugsio 1577.

G.Lana Riffretto della

I. Cic.

Vita di S. Catarina Vegri da Bologna Canonizzata da N. S. Papa Clemente XI. adi 21. Maggio 1712. cavata da i processi fabbricati in Roma per la di Lei Canonizzazione, In Ferrara per il Barbieri, in 16. " La vita di questa gran Santa compendiolamente descritta dal Sig. Dott. Girolamo Baruffaldi l'anno 1708, è qui anche più ristretmente sposta, forse dal medesimo Signore. Basta però per incitare chi la legge alla divozione verlo la Santa . Lo Stampatore dedica questa Operina alla Signora Chiara Monari Lanzoni, cui altrove s'è detto che furono dedicate le Massime di Cristiana Persezione cavate dal Libro del<del>le</del> Battaglie Spirituali di essa Santa. Ivi il accennò il molto merito di quella esemplarissima Signora, chiara non meno di nome, che di fatti, e per qualità affolute, e per relative al suo degno Consorte che si è il celebratissimo Sig. Giuseppe Lanzoni, del quale tante volte ci è occorso fare menzione, altrettante l'abbiamo fatto colle dovute lodi. Li Sig. Dott. Baruffaldi nella sua da Noi altrove accennata Tabaccheide Ioda la Sig. Chiara sudetta dicendo, a Versi 109O.

A chi abbia un animo

Tutto Magnanimo

Come la tua, Lanzon, saggia Mogliera Sopra i quali versi nelle sue Annotazioni così soggiunge,

La

La Signora Chiara Monari Moglie del Sig. Dott. Giuseppe Lanzoni Signora di molta prudenza, e saviezza, e gentilezza la quale ha il bel diletto di prender Tahacco, ma odoroso, e di grana grossa, o diremo seagliosa. Colle quali parole, ancorchè lodisi non poco questa illustre Donna, non è che con più adequate dallo stesso Sig. Barustaldi non vengi encomiata poi nella Dedicatoria premessa alle cinquanta Massime di Cristiana Persezione, ponendo per motivo del dedicarie, che secome fra l'altre riguardevoli doti, che adornano l'animo vestro o Saggia Signora, e distinta quella della Pietà, e della divozione, coi per questa, che è la più grata a Dio, io vengo a dimostrare al Mondo l'estimazione ben singolare che ho in Voi. Oh questo è altro che prender Tahacco.

Joannis Cinellii, & Antonii Magliabecchii

Vite Pori Vibiorum 1689. in 4. \* Mi afficura, chi mi favorifce di questo Opusculo, auzi niquitosissimo libello samolo, ch'è lo stessos stessissimo, che su mandato a questo, e quello per l'Italia con sopra coperte, e senza alcun tirolo. Aveva folo nel frontispizio disegnato uno Scudo, sopra cui stava una Fascia spiegara, ed in ella, scrittovi un RETUNDAM a Lettere majuscule. Sotto il scudo poi stava scritto a carattere corfivo grande Chanumii sub Signo Lapidis Lydis Usrinfque Imperatoris licentia, & Privilegio. Per i meriti del qual Privilegio lo Stampatore, che era di una ben chiara Città d' Italia, convinto d'averne stampate cento copies, n'ebbe il premio di una carcerazione di molti Meli, unitamente co" fuoi ajutanti, colle conseguenze di que' dispendi che sono innevitabili a chi s' intrica col Criminale. Fu malamente sentito da tutti i Letterati, Cristiani, e saggi, questo duro modo di procedere contro il Cinelli, e contro il celebre Maglisbecchi, li quali però costanti, e senza curare tal vano macchinamento, attesero alle loro Virtuose applicazioni. Il Cinelli certamente, ancorche profugo, e shandeggiato dall' amata Patria, non lafeiò di faticare per la fua gioria, profeguendo le sue SCANZIE, che tirò avanti sino alla diciottelima. N'ebbe perciò universale l'applauso; E, per saggio di questo, siccome nel fine della Incroduzione di questa Ultima Scanzia fi registrorono alcuni Versi Iatini , co'qualt e' veni-

A, Vallifa,

ILLUSTRISSIMO DOM.

## JO. CINELLO

Prima die Anni Salutem, non obstante impostura.

#### An. MDCL X X X VIII.

H Is oculis vafum legi, quo triflior alter Non fuit; evomuit seva Megera lucm. Sed miror, quare Furiarum maxima tantis Credita sit Patribus, Judicibusque Sacris. Nonne videbatur toto Phlegetonte per auras Errudata nimis torre notata (no? Sic est: infontes plexumque premuntur, corum Prodeat ut Virini, perpetuumque micet.  $oldsymbol{E}$  contra. Soutes culmen tolluntur in altum. Ut casu ( vidi mox ) graviore ruant. O Domine, bine Vates facer, exclamare dolofa Erue me lingua, fertur, & affer opem. Idque Tibi eveniet. Murum Patientia frangit, Vertit in Artifices fapins arma Dens. Quod superest, agras curas, mastumque timorem Depone, bumano unne Jove terra tumet. Gloria in excelsis canstur, non ergo dolendum Est tibi, si Fanus duplice fronte refert Mine, To versabit dum Sors inimica, CINELLI, In eineres redizes illins arma. Pates.

Perennis Servus
Petrus Andrea Trincherius...

Vita

Vita e Catalogo dell' Opere di Gio: Battifia Nicolosi . P.Bamb, Stampata l'anno 1670, in qual anno passò all'altra Vita II. b. 33, car. 48.

 $\mathbf{x}$ 

Xaverius verus Indorum Apostolus, desertus moriens: Sc. II. Animatus a Christo Gloriosus in Cœlo sacili tythmo ac dilucido adscriptus, additis suis articulis quam brevissimis Chronicis anni 1552. quo in Insula Sancian totus in amore Dei slagrans &c. mortuus: Juxta sepulchrale ipsius elogium anno 1618. Antuerpiæ editum Deo aLtIssimo Synopsis ceu Divini amoris symbolum.

2 Nascor in igne tuo 2 Depascor. 3 In igne renascor.

4 Pascor ignivomo, seu Salamandra rogo,

In vita 2 in morte 3 post mortem 4 in gloria. Antuerpiæ apud Ægidium Verhult 1677. in 4. \* Sono versi Leonini. Nel fine di questo pio e ingegnoso Opuscolo vi si legge Mathia: Fourmenois Sacerdos che ne dee esser l'Autore. Nel Frontispizio v'e l'essigie di S. Francesco Saverio intagliata in rame assai diligentemente.

Z

Il Zimbello overo l'Italia schernita: con Privilegio 1641. in 12. \* Non vi è nome d'Autore nè luogo Stampa.

# F I N E.

### AVVISO AI LETTORI:

Rima di stampare l'Indice delle cose notabili ci è sembrato bene di porre non solo alcune correzioni de' Tomi precedenti, e particolarmente del primo, in cui sono corsi più
errori, non essendo allora in istato l'Editore
di badarvi; ma di più alcune Aggiunte, altre
delle quali contengono le cose ommesse accidentalmente, e che sono del Cinelli; altre tendono a correggere alcuni errori del medessimo; altre sinalmente contengono i nomi degli Autori,
de'quali si riporta qualche operetta suori del proprio Articolo. S'è giudicato necessaria questa diligenza, per rendere più utile questa Biblioteca.
Vivete selici.

## AGGIUNTE E CORREZZIONI

da farfi nella Biblioteca Volante.

#### TOMO PRIMO.

Abrusci Nicolò Giovanni Vedi incerti Sc. XIII. Lettera C.

pag. 1. l. 24 ab. ad.

L 25 VIILO VIII. P. O.

pag. 2. l. 15 1142 1641.

Achillini Claudio V. Mascardi Agostino

Adimari Aleffandro V. Doni Giovambatifta

Agochia ... V. Maccati Grazia Dio.

Agostini Agostino V. Battiferra Ammanati Laura

Agostino Santo V. Milensio Felice

Alaleona Giuseppe Autore della Vagliatura tra Bajone e

Ciancione attribuita al Lazzarini alla lettera L.

pag. 20. l. 14 Dafreine Dufreine

Alberti Alessandro V. Pico GioanFrancesco

Alberti Leone Battiffa Vedi Diarere Filodozio.

Alberti Scipione V. Bruto Giovan Michele

Alcinoo Filososo Platonico. Alcinoii Philosophi Platonici de Sc. V. dostrina Platonis liber Grace & Latine. Spensippi Platonis discipuli de Platonis definitionibus: Kenocratis Philosophi Platonici liber de Morte. Parisis apud Vascosanum via Jacobza ad insigne Fontis 1550 in 1. Veramente su opera molto lodevole unit questi tre preziosi Opuscoli, e dargli alla luce.

Aleandro Girolamo Vedi Sirmondo Giacomo

Alessandro Marco ¶ la data di quest'Opuscolo è nella De ipca, lo stampatore è stato Lorenzo Pasquati.

Alighieri Dante V. Liburnio Niccolò.

Allucci Cesare J lo dubito molto che questo Autore sia lo stesso che Alsuci Cesare nominato più sopra.

Almerighi Antonio V. Incerti Lettera E pag. 440 .

Amadeli Domenico V. Cavazzoni Zanotti Giampietro

Amadori Antonio Oratio de eligendo &c. Romz in 4. St. L.

Amati Ginseppe Vedi Amati Angelo.

Amati (Scipione) Scipionis Amati a Tribiliano, J.U.D. Pa-Sc. HI. renelis ad Illustriss. & Eccellentiss DD. Marcum Antonium Columnum Pulliani ac Taliacotii Ducem, Regnique Nea-Tomo IV.

Yyy polita-

politaci Magnum Comestabilem in 4. Romm apud Jacobum Mascardum 1609.

Ambra Giovambatifta d' V. Lorenziai Giulio Benedetto.

Sc. III. Andolilla ( Refeelle ) Raphaelis Andolille , Romani Oratio de S. Spiritus Adventu habita in Sacolio Pontificum Quirinali ad S. D. N. Urbanum VIII.

. P. 40 l. 35. 15. 34, 1534 Angeli Bonaventura V. Cato Ercole

Angelini Niccolò Discorso &c. ¶ Fu prima stampato questo Discorso sino al Pontesice Leone XI, poi sino a Papa Gregorio XIV, e questa edizione è fatta a Venezia appresso Gio: Antonio Rampazetto 1190, in 4.

P. 45. l. 30 Monachissimi Monachisml

Sc. III. Annat ( Tobia ) Tobiz Annat Parificus J. U.D. ad lutulentam Antonii Vaire Antianatomem Apologetica lustratio in 4.
Anschii Cambio Vedi Fechi Lansemio

Antonio di San ( Carls ) Fu il P. Carlo amico grandissimo di Giano Nicio Eritteo per suo vero nome Gio: Vittorio de' Rossi uomo non solo di grande erudizione, come l'Opere sue dimostrano, ma di candidissimi e innocentissimi costumi, e non ostante la sua gran bontade, e l'amicizia stretta ed intrinse costretto a scriver graziosamente nella sua Pinacoteca come può vedersi a aga ed a ago dove parla d'Andrea Bajano:
Finalmente non bisogna stuzzicar simili sorte di cervelli. E
ben vero però che la la mia non so se la debbo chiamare o disgrazia o sortuna, ha voluto che io sia compagno in ciò di quel
grand'uomo, giacche per aver sempre operato bene, e da vero
e leale amico, m'è riuscito toccar de' calci &cc.

P-49 l. 36 Rospiglion Rospigliosi
Aprosio Augelico V. Buoninsegni Francesco
P-52 l. 11. ricava
ivi il P. essereil P.

Ariosti Francesco V. Rumanzini Bernardino

Arbinoti ( Stefane ) In fine dell'articolo leggere fi devono queste parole f e Arbinoti si vede sottoscritto nel citato Opuscolo di esto

parlerò in un altra (canzia poichè, o perche lia flato fupprello o per altra cagione adello non fi trova

P.ja. l. ult Permperis Paranelis.

P. 14.

· P. 13. L. 29 divilo derifo

Arcioni Angelo Maria V. Incerti L. 1. pag. 450. 451.

P. 54 Aresti &c. Sc. 1X Aresti
Aretino Leonardo V. Casa Giovanni della

P. 55. 38. Alteria

Alteria

19. Argente

Argentei

20 aque

æque

23 pater facts

parefieta

Arifi Francesco V. Porci Giulio Cefare

Aristotile Vedi Argiropulo Giovanni , Atanasio Dionisto , Piccolomini Enea

Arigueci (Valerie) Oratio de Virgine Maria hospitio exce- Sc. IIIpta ab. Elisabetha in 4. Rome: 1633 ex Typographia Francisci Corbelleti.

P. 16 l. 18 Blaffo

Blofio

P. 57. 1. 6 Dligero

Oligero

Armellini Mariano V. Cajetano Costantino

P. Bembe

Arigoni (Pempse) Pompei Arigonii, Confistorialis & Regis Catholici Advocati Oratio de Vita & Miraculis B. Fratris Didaci qua Regis nomine B. Didacus canonizari postulatur habita Roma in Confistorio pubblico die 25 Junii Anno
2588 cum Responsione Antonii Buccapaduli. II. b. 3. car.
254 e II. b. 6 car. 210 \* Dell'Arigoni ho parlato nel mio
Silabo degli Avvocati Concistoriali.

Afinio Cornelio Gallo V. Gallo Afinio Cornelio

P. 66. a Alemanis

Alcmanis

Averoldo Giovambatiffa V. Michele Agostino

P. 68 7 Muguos

Mugnes

ш

Baccei ( Michele ) Della Peste e de' suoi rimedi , disorso So III.

Bacchini Benedetto V. Berretari Francesco, Ramanzini Bernardino

P. 76 in Marg. pag. Ill.

Pag. 110

l. 20 della

della

Pag. 73 in marg. Sc. XV.

Sc. IV.

lio. 15 Torcera

Tucera

Balbi ( Girolame ) In fine dell' Articolo I L'edizione da me veduta di questa profezia non ha luogo di stampa, ne nome di stampatore ma l'ho letta con molto piacere travandosi in

**Ууу з** 

Mon-

**540** Monfig. Balbi il Poeta imitatore però in alcuni luoghi troppo ferrile d'Ovidio.

. . . . . Oratio habita ab eruditiffimo viro Hierenyme Balbe Prefule Gurcensi Serenist. Principis Ferdinandi Archiducis Auftrig &c. Oretore una cum Illustriff. Petro a Corduba. coram Adriano VI. Pont. Max. In fine. Impressum Rome in CampoFloræ per Marcellum Silber anno Dom. 1742. Nonis Martii in 4. V'è dopo l'Orazione un Elogio dello stesso Balbi in lode dell'Opera Teologica d'Adriano VI.

P. 85 l. tt. præfectio P. \$6. 1. r. quefti quesiti

Baldinucci Giammaria V. Bacci Andrea

Baluzio Stefano V. Fola Torello P. 93 l. # Almord Ermolac

Banotti Matteo V. Bartoli Domenico

S Barbaro ( Ermelas ) Oratio Hermolai Barbari Zacarim Filii Legati Veneti ad Federicum Imperatorem & Maximiliaaum Regem Romanorum Principes invicisimos in 4. Nel fine dell'Orazione . Alla III Novas Augusti ad Brugas five Ge. fortacum 1486 Non v'è luogo di stampa nè nome di stampatore. Nel fine v'è una lettera dello stesso Barbaro a J. Carandoleto Secretario del Re de' Romani mandandogli la predetta Orazione. V. Brandolini Lippo Aurelio.

Barbaro Daniele Vedi Barbaro Ermolao nella Biblioteca.

Bardi Ludovico V. Scogli Orazio

Baroncini Oduardo V. Cardullo Francesco

P. 97. 13 Perperino Porporino 23 Perperino Porporino P.100 12 Barris

Barry P.104 l. pen. Banetti Banotti

P.109 nei fine si levino quelle parole Nel principio &c. fino al compimento della pagina

Bartolini Cristofano V. Scala Bartolomeo.

P. 12 l. 2. Media Medica

Bartolucio Giulio V. Leone Ebreo da Fano

Baruffaldi Girolamo V. Belletani Pietro

P. 115 l. 2. Modica Medica

Baruffaldi Niccolò V. Incerti Lett. S. pag. 517. Barzio Michele V. Hekelio Gio: Federigo.

P. 116 l. 7 Sestimelo di Settimelo l. ult. ponerà репега

Bafile

Basile Giambattista V. Cortese Giulio Cesare

Basilio Santo. Questa traduzione e del Sig. Canonico Par.

lo Gagliardi Breiciano.

Belmisserio ( Paele ) Pauli Belmisserit Pontremolientis Ele. Sc. III: giæ de Animalibus in 4. Rome 1534.

P. 128. l. 13 Belon Belot

P. 130. l. 5 Vandemon Vaudemon Benacci Vittorio V. Pavoni Giuseppe Benci Francesco V. Stella Giulio Cesare

Benedetti ( Rocco ) T De Pietate ad Pium V. Pontificem Max. Rochus Benedictus Notarius Venetus. Venetiis ex Officina Stellæ Jordani Ziletti in 4 1567.

Beni Paolo Pag. 134 l. 22. 1794 1794 Rome in 4 ex Sc. HI-

Typ. Gabbiana

Benvenuti Francesco V. Giannetti Federico Benivieni Girolamo V. Manetti Antonio

P. 136 l. 35 Amalio Amulio P. 138 l. 7 Jomindo Irminda Berengani Nicola V. Stampa Ermes l. 34 Joliani Soliani

Beroaldi Filippo V. Pio Battifta

Bermardi Donato V. Lollini Luigi

P. 247 i. 12 ad esso adesso Berretari Francesco V. Macedo Francesco

Berti (Giovanni ) Esequie di Maria Regina di Francia e Sc. I.

di Navarra descritte da Giovanni Berti Pirenze 1643 in 4.

Bertini Anton Francesco V. Montemellini Niccolò

Befucio Niccolò V. Michele Agostino

Beverini (Bartolomeo ) Martini ab Holubervero Responsio Sc. III. Apologetica pro sententia P. Hieronymi Florentini adver- p. 650 sus obiesta D. Vigilantii ab arce. Pistorii apud Petrum Antonium Fortunatum 1664 \* Quest' Opuscolo è del dottissimo P. Beverini, il quale avendo ultimamente data in suce con tanta sua gloria la sua bellissima traduzione dell' Eneide di Virgilio in ottava rima, scrive adesso l'Istoria di Lucca V. Beverini Francesco.

Biacca Francesco Maria V. Calino Cesare Bibliandro Teodoro V. Fabrizio Giovanni

P. 157. l. 30 opinioni opinioni insussifienti però verisimili benchè verissimili

Boccabadati Giovambatista. Vedi Incerti Lettera D

Boccapadule Antonio V. Soffa Giovannalfonfo, Bucci Agoftino, Confalvo Gaspero, Correa Tommaso, Valentini Giusep-

pe Stefano, Arrigoni Pompeo.

Boldù (Glaceme ) ¶ Oratio Jacobi Boldù Hieronymi silii Patricii Veneti de laudibus Philosophiz in 4. V'è nel principio un Epigramma di Giovanni Marini Patrizio Veneto in lode della detta Orazione, ed uno nel fine di Niccolò Salatino. sopra lo stesso argomento.

Bocconi Silvio o Paolo V. Cellino Marcantonio

Bolizza Neccolò V. Michele Agostino

P. 181. l. 7 Si levi Damafceno Angelo

Sc. I. S. Bonaventura. Tractatus de Preparatione ad Missam ex Opusculis S. Bonaventura Seraph. Doct. desumptus nunc sub hac parva impressione pro majore comoditate celebrantis editus sumptibus D. Angeli Damasceni Utriusque Sign. Referendarii Sc. II. & Can. Basilice S. Petri. Rome 1618 in 12. Florentie apud Sermatell. 1635 in 24 \* Si trova fra gli Opusculi del medelimo Santo stampati, e da per loro e con le sue Opere.

P. 181. l. 15 Bomcompagno Boncompagno

Bonani Filippo V. Fulberti Godefrido Bonetti Teofilo V. Manfredi Ottavio

Bonfioli V. Legati Lorenzo

Sc. 111. Bonvicino (Tommoso ) Epitalamio nelle nozze dell'Illustriffimi Signori il Sig. Conte Cesare Montecatini e la Signora Maria degli Albizi. Roma 2629 in 4.

Bortolotti Giovanni V. Incerti Let. L. pag. 460

Pag. 195. l. 25 Kal. Maji XII Kal. Maji 9 Così sta in quest' Opuscolo stampato da me veduto.

Bosca Paolo V. Nairone Fausto

Boselli Cipiano V. Semenzi Girolamo

P. 202 I. 3 Bouheus Bohours

P. 203 l. r non riporta non ne riporta

L a fi levi dell'Autore

P. 208 nel marg. Sc. XI Sc. XIX lin. 3 Artiz Arie

Bremond V. Machiavelli Alessandro

Sc. I Bressi (Mantizie) Mantitii Bressii Gratianopolit. Doct. & Oratoris ad S. P. Regii Oratio ad S. D. N. Sintum V. Pont. Opt. Man. Rome in aula Regum habita 2. die Septembris 1586. eum Illustrist. Princeps Franciscus Luxemburgus Dan.

Picel

Pinei, Par Francis & utriusque ordinis Eques Torquatus Regis nomine a quo legatus erat obedientiam prastaret. Rome ex Typographia Matthei Grassii 1586. in 4. ¶ S'écorreto il titolo di quest'Orazione sulle stampate, non sapendo come il Cinelli possa aver portato quel titolo che si legge nella prima Scanzia essendoche allora ne Clemente VIII. era Pontessee come si dice nel titolo, nè Enrico IV. Re di Francia, ma il terzo.

Brugora Galeszzo &c. in fin del titolo dell' Opuscolo ivi citato, si aggiunga ¶ V'è ancora stampata unita a quest'orazione la risposta del Concilio. Responsum Sandæ Synodi in admissione Oratoris Philippi Hispaniarum Regis Catholici.

Brunero Baldaffare V. Bruceo Enrico

Brunori Cammillo V. Amigoni Floriano, Arcioni Angele Marta.

Bacci Agostino

p. 233 l. 28 Roberti Ramberti

r3 Martinellum Angelum Ruffinellum 1 186 in 4

Bulifon Antonio V. Perrari Giovanni Giolito de'

Scaviii.

Bulliardi ( Ifmatlo ) Ismaelis Bulliardi ad Astronomos monita duo. Primum de stella nova, qua in collo Cæti ante annos aliquot visa est, alterum de nebulosa in Andromedæ cingulo parte Borea, ante biennium iterum orta. Parisiis apud Sebastianum Matre. Gramoisy 1667 in 4 \* Viveva ancora poco tempo sa il dottissimo Sig. Bulliardo per gloria del nostro secolo degno certamente di vivere gli anni di Nestore. V. Rigalzio Niccolò

p. 230 l. 25. D Angelo D Arcangela Buonmattei Benedetto V. Riboboli Benducio, Dati Carlo P. 237 l. 9 Florentiz in 4 in 4 ex Typographia Francisci Honostii

Buffoto Dionisio V. Soldi Jacopo
TOMO SECONDO.

Caccianemici Francesco Matia V. Incerti L. F. pag. 445 Cadamosto Ludovico V. Cericieres Renato.

Cagnolo Francesco nel marg. Sc. IX. Caiadi Ermico nel marg. Sc. XIL.

Pag. 16. I. 10 Villavio Villano

Cajetano Tommaso Vio nel marg. Sc. XVIII.

Calbi Roggero V. Amigoni Floriano

Calde-

Calderini Andrea V. Menagio Egidio Calenchini Giovanni Baldassare V. Verdoni Meuro Calisto Giorgio V. Ranzovio Cristosoro

P. 33. l. 17 Hustius Hactius
Camasia &c. nel marg. P. Bamb.
v. 27 l. 27 Setero Sebero

p. 37 l. 35 Setero Sebero

Campeggi Giovambatista V. Sadoleto Giacomo

P. 40 l. 28 Collemem Collenfem Canneti Pietro V. Cardulo Francesco

Capaccio Giulio Cesare nel fine dell'Atticolo vi si aggiunga 9 V'è una edizione latina di questa Orazione col seguente titolo : In Naptile, Serentsf. Friderici Ubaidi Feltris & Claudia Mediceae Panegricus a Julio Casare Capaccio Neapolitanae Urbis à Secretis conscriptus. Neapoli apud Jo: Jacobum Carlinum & Constantiana Vitalem 1609. in 4.

Sc. XVII. Capilupi Giuseppe V. Postevino Antonio

A CO.

Capponi Giovanni. Urania Panegirico dell'Animolo Accademico selvaggio. All'Illustristi e Reverendisti Sig. Cardinale Gaerano Arcivescovo di Taranto suo Signore. In Bologua per Vittorio Benacci in 3.

Capridoni Bonaventura V. Bassobruti Mesto Caravaggio Pietro Paolo V. Tirelli Alberto

Carli Ferrante V. Capponi Giovanni

Carpzovio Gio: Benedetto V. Matermon Moisà

Cartari Carlo V. Galla Giulio Cefare, Giorgio Giovanni Antonio da San, Lazzarino Federici, Severoli Niccolò

Sc. III. Cafa Ludovico della V. Scacchi Girolamo

Cassini (Giovanni Domenico) Copia di lettera scritta dall' Illustristi. Sig. Gio. Domenico Cassini Astronomo Primario della S. M. del Re Cristianissimo sopra le osservazioni de'moti ed apparenze d' una Cometa veduta verso il sine di Novembre dell'anno 1680 nelle costellazioni di Vergine e di libra da Marcantonio Celio Accademico nell' Accademia Fisico Matematica di Roma. In Roma per Niccolò Angelo Tinassi 1681 in 4

Castagno Pietro V. Incerti, L. R. P. Bamb.

Sc XII. Castalione Giuseppe V. Castiglioni Giuseppe, Possevini Antonio Claudi Rutilii Numatiani Galli U. C. Itinerarium ab Josepho Castalione emendato, & adnotationibus illustratum. Rome excudebat Vincentius Accoltus 1382. in 8.

Castro Roberto da V. Romani Morieno

Catanea Gio: Ludovico J Nella fettima Scanzia è riportato

Sc. XIII.

l'istesso Opuscolo ma in quella si chiama l'Autore non Ludodovico ma Lucido, e si dice stampato in 4.

Catarino Ambrogio V. Ferrara Girolamo da

Cato Lodovico V. Cato Ercole

Cavalcanti Andrea. Nel fine dell'Articolo vi fi aggiunga: Le figure che sono in quest' Opuscolo sono opera di Stefano della Bella Professor di Disegno Fiorencino.

Cavalieri Isidoro V. di Paula Francesco Santo

Cavalli ( Veneranda / Vario Rime di Veneranda Cavalli In Gs Lanza Vetona per il Merli 1674 in 12.

Cellario Cristoforo V. Sedulio

Gebete Tebano V. Coccio Francesco

Centon Francesco V. Michele Agostino, Cellini Benvenuto, Tarsia Giovanmaria.

Cellio Giulio V. Balthaffardi Criftoforo

Cevoli . . . V. Calici Giambatista . Chigi Fabio V. Saracini Gherardo.

P. 144. l. 17 Lemio Leonio

Cicerone M. Tullio
L'Orazione XIII. di Marco Tullio Cicerone avuta a favore della legge Manilia. In Venegia 1738 in 8. Dalla stampa non si vede chi sia stato il Traduttore di questa Orazione.
V. Giustiniano Giovanni, Maggi Ottaviano, Nardi Jacopo.

Tortora Marcantonio

Ciampoli Giovanni V. Artusini Antonio Cignuzzi Giuseppe V. Palazzo Filippo Cittadella Pietro V. Rapizzi Giovanni

Collenucio Pandolfo V. Enschenbach Andrea Criftiano

Colli Ippolito da V. Lampuguani Pompeo.

P. 169. l. 12 Foge cofe

Colonna Vittoria V. Pescara Marchesa di

I Vittoria Golonna fu moglie di Ferdinando Marchese di Pescara e figlia ultima di Fabrizio Colonna. Di lei ne parla con lode il Sig. Giovannenzico Leichio nella parte terza del Tomo primo Miscellanea Lipsiensia nuova pag. 418. 459.

Coltellini Agostino V. Gandolfo Domenico Antonio, de

Rolli Marco.

pag. 175 Compagni &c. nel margine Sc. VIII.
Confairo (Gaspare) &c. Nel sine dell'Articolo aggiungasi
¶ Quest' Orazione su ristampata in Padova con le lettere del Re
del Giappone col seguente titolo: Alla Confiserit pubblica exbità
Tomo IV.

Z z a S.

a S. D. N. Gregorio P. XIII. Regum Japoniorum Legatis Romædie 23 Marci 1585. Patavii apud Paulum Majettum 1585 in 4.

Contalgeni Oftilio V. Goltellini Agostino Contenti Giorgio V. Incerti Let. F pag. 445.

Conti Ingolfo aggiungati nel tine del paragrato 5 V'è dopo l'Orazione la litta degli Accademici Delis

Corbinelli . . . . V. Salamonii Mario.

Cornara Piscopia Elena V. Brugeres Michele.

Cornavo Luigi V. Lessio Leonardo.

Sc. Xi. Eni Cotradi ( Aifonfo ) Relazione dell'Esequie satte dall'Iliostrissima Città di Lodi per la Morte della Sacra Maessa della Reina di Spagha Maria Luisa di Borbone' nella Chiesa della Santissima coronata il di 121. Maggio 1689. In Milano nella Regia Ducas Corte per Marcantonio Pandolso Malatesta, Stamp. Regio Cam. in sol. grande. Il sopraintendente di quest' Esequie su il Sig. Giulio Coderasca, l'orazione o suntibre Panegirico che si legge stampato nella sine, è componimento del Marchese Alsonso Corradi, e le Iscrizioni sono del famoso Sig Francesco de Lemene.

pag. 201. l. 16. 1585 1585 T Romas expentis Va-

£ 29 1786

1186 ¶ Rothz' ex Typogriphia Jacobi Tornerii & Bernardini Donangeli.

Coftantini Antonio V. Caffiglioni Giuseppe

Cotta Fabio V. Onosandro

Covolo Bartolomeo del V. Michele Agosfino

Graffo Niccold V. Ingenui' Franceico

Pag. 209. l. 73. ad

1.14 Illuftriff.

ibid Duce

att Sereniss. Vent Print.

Duce Venetiis' publici habica' XI. Kal: Julii 1570.

Rubeum de Valencia

Cuspidio

ibid. Rubeum Pag. 179. L. 18 Cuspido

Ď

Pag. 223 fotte la linea 15 si metta DANIELI STEFANO, Dati Carlo V. Zehnero Gioschino

Daumio Cristiano V. Geistense Bernardo, Barzio Gaspero, Hekelio Gio: Federico.

Decembrio Angelo V. Campana Francesco

Del-

The state of the s

Bolfico Pietro V. Cardulo Francesco, Ferrara Girolamo da Descalzo Ottonello V. Michele Agostino

Detrico Luigi V. Michele Agostino

Deza Massimiliano V. Cornera Piscopia Elena, Bartoli

Domenico, Incerti Lett. F pag. 443

Diamante . . . Oratio bebita a R. P. Diemante Ord. He. Sc. IX. remitarum, nomine Oratoris septem Cantonum Helvetiorum Catholicorum in ejus comparitione die ao Martii 156a una cum Responsione &, Synadi. Ripe 1562 in 4.

Pag. 234 l. 34 Oratio . Oratio in 4 fenza leogo di flampa e nome dello flampa.

Donato Altomare Antonio V. Nati Pietro

Donato a Dona ( Girolamo ) ¶ Uni. Hierenymi Bonati di. gniffimi Oratoris Veneti ad Caefarom pro se Crifftana Oratio in 4. Mel ane: Impreffum Venetiis per Bernardinum Venetum de Vitalibus anno Domini 1501, die 1. Mentis Junii.

Douls Giano 1 y. Codini Georgio Douts Giorgio /

Dracondino Francelco V. Cornaro Girolamo.

Effetti / Astonio degli / Studiolo di Pietura nella Galieria Sc. XVIII. della riechezza di cafa dell' Abate Autonio degli Effetti. In Roma per Gio: Battifta Molo alla Maddalena nel Vicolo per andare in Piazza Capranica in 8 \* Questo è un discorso del medesimo Sig. Abate.

Emidio Anselmo di S. V. Lazzari Tullio

Epiteto Filosofo V. Maifatti Stefano.

Erasto ( Tommaso ) Thurecensis Physici viri eruditissimi de Sc. L. Cometia Tractatus ante annos plus minus 70. editus nune denuo in lucem datus. Bafilem per Michael. Mart. Stellam 1556 in 8 \* Quest' Opuscolo eredo sia di Tommaso Brafto.

· Extrix Egidio V. Simonis Francesco.

Fabra ( Luigt della ) V. Tefti Ludovico

p. 269. 6 Sebaftiana ) 385 l.16 Feleci

Sebaftiano da

Falconetto Giovanni V. Michele Agostino

Falconia Proba V. Centonia Proba

Paotasti Giovanni V. Caferoniense Peregrino

Faucherio Dionifio V. Eucherio Santo

Pede-

Frifolio Lorenzo V. Majanti Alfonfo

Frugoni Francesco Fulvio Fuochi &c. ¶Questi due opuscoli sono d'altre Autore del precedente, benchè delle stesso nome e cognome.

TOMO TERZO.

Gagliardi Paolo V. Bafilio Santo nelle Agg. Galogno Giuleppe V. Incerti Sc. XVIII. T. IV. pag. 468. Galeno V. Ferrerio Ogerio, Betti Francesco Galilei Galileo V. Guiducci Mario Gandolfo Domenico Antonio V. Milentio Felice Garlandi Giovanni V. Pifcio Giovanbatiffa P. 16. Lult. Gaffarioi Gazola Giuseppe V. Scheffer Venceslao P. 18 l. 16 Paricelli Paricelli

Ginori . . . V. Bazzanti Majo

p. 47 l. 13 molto fudore varie feienze Giuntini Fr. V. Sacrobofco Giovanni

p. 49 l. 28 Nocera Novara

Gleichio Giovanzadrea V. Hekelio Gio: Federigo Gozzadini San Giorgio Bitifia V. Menagio Egidio Grandi Giacomo V. Querini Giovanni Grandi Guido V. Petit P. Gravina Gio: Domenico V. Guidi Aleffandro

Graziani Filippo V. Manuccio Aldo Grevio Gio: Giorgio V. Rubenio Alberto Grillo Angelo V. Bettini Mario Groto Luigi V. Michele Agostino

- Guidoni Lorenzo V. Michele Agostino

H

Hardero Giacomo V. Marligli Antonio Pelice pag. 110 l. 9 Hokelio Hekelio Hekelio Gio: Federigo V. Cochomili Giobbe, Muslero Giovanni pag. 122 l. 33 Honschenio Henfchenio Hofmanno Gafpero V. Camerario Rodolfo Giacomo

p. 134 nel mag. Sc. II. Sc. Vl. Horso D Garzia dell' V. Mainardes Niccolò

Jacobeo Oligero V. Bartolini Gaspero, Scala Bartolomeo Inghirami V. Durkundurki Benoni V. Ferrerio Ogerio. Ipocrate

Kepler

Repler Giovanni V. Hortensii Martigo, Terrenzio Giovanni

Lamberti Marco V. Battiferra Ammanati Laura, Reali

Lanzoni Giuseppe V. Incerti. L. A pag. 414

Lana Luigi V. Michele Agostino

p. 161. 1.32 Langalle & c. agginogati nel marg. Sq. XVIII. Lebezio Giacomo V. Rofcio L. Verrovio Legnano Giovanni Oldrendi da V. Menagio Egidio Leibnizio Guglielmo Gotiffredo V. Corradi Bornardano de Lemene Françateo V. Corradi Alfonto. Agginno V. Borzi Giulio Cetara

P. 193. l. 7 exoiche exotiche Liceti Fortunio V. Bafinstochio Vito Ricardo Lipari Michele V. Guglielmini Domenico Lipsio Giusto V. Lumpugnano Pompeo Lifea Alessandro V. Michele Agostino

Londogno Niccolò Garzia V. Inc. L. I, pag. 484.

Lollio Alberto dopo la prima orazione, Mella terra Scanzia si legge Alberto Lollio Orazione alla Signora Lucrezia Roverella Venezia 1546 in 6 la quale credo che sa la nominata nella seconda.

Ludoviel Vincenzo V. Leoni Giovambatifia Lugaresi Pier Francesco V. Vallisoieri Antonio pag. 216 l. 4 Luisino Luisinio

M

pag. 223. l. 9 Boemond Bremond
Macedo Francesco V. Bjondi Michelangelo , Campana Francesco, Casa Ludovico della, Pifelli Giuseppe, de Ragusa Octavio, Ricci Appibale, Incerti L. H. pag. 449.

Maggi Carle Maria V. Maffei Scipione Magliabecchi Antonio V. Traverfari Ambregio

Pag. 236 l. 12 Mijello Majello
Maimonide Morsè V. Mantino Gracobbe
Maimonide Morsè V. Mantino Gracobbe
Maimardes Naccoló nel margine Sc. XX. Dett. Migri.
Majoragio M. Antonio V. Morhesio Daniel Giorgio
Malpighi Marcello V. Guilfielmini Domenico
Malvagia Carlo Cesare V. Basinstochio Vito Ricardo
Mandosio Prospero V. Aromatari Giuseppe, Avita Tiberio,
Rus

Bucardo Gio: Giacomo, Villani Gio: Pietro Giacomo, Caia-

pag. 254 Manfredt Euftachie nel Marg. Sc. XX pag. 255 Rime &c. nel marg. figg. Zapp.

Manuccio Aldo V. Gallo Afinio Cornelio, Gentili Scipione

Manuccio Paolo V. Ceruti Federigo.

Mantova Bondvite Marco V. Giustiniano Giovanni

Manzani Pietro Páoló V. Fraticelli Giambatista:

Manzini D. Luigi Oliverano V. Manzini Euigi

pag. 268 Marano Andrea Quest'articolo va alla pag. 269
dopo la linea 29 prima dell'
Edfrasio. Opera dello stesso
Márano.

Maracci Ludovico V. Leonardi Giovanni

Marcellino (Felice) Laurentii Cagorti M. F. Epitaphium Sc. III. & Oratio habita in Æde S. Mariz in Aquito a Felice Mar. Sc. III. celline in 4. Romz apud Aloysium Zannerum 1602.

. . . . . In ejuidem funere Camenz flebiles amicz : Ibid.

Marini Giovanni V. Boldu Giacomo Agg.

Marino Andrea V. Bacci Andrea

Mascardi Agostino V. de Simeonibus Gasparo

de Massa Autonio V. T. I. d'all' Acqua Antonio perché se-

Massa Gio: Domenico V. Sperandio Fedele Matoni Stefano V. Incerti Lett. S. pag. 305.

Mazzi Carlo V. Cajetano Vio

Mazzoni Giacómo V. Verdoni Mauro

pag. 305 nel marg. Sc. XII. Sc. VI. Sc. XII. Sc. XII.

Menagio Egidio V. Cafa Giovanni Menkenio Gio: Brucardo V. de Masia Antonio Migliorati Giuseppe A. V. Incerti L. I. pag. 460.

Mini Paolo V. Pucci Antonio

Molza Giulio Camillo V. Patchali Ludovico'

pag. 349 l. 32 tempo fempre

Monado Pietro V. Incerti Lett. S. pag. 513.

Moneglia Giovannandrea V. Ramazzini Bernardino V. In-

Mongitore Antonino V. Incerti L. G. Sc. XV.,

Montalbani Ovidio V. Ubaldi Andrea Banfistochio Vito Ricardo.

Mone

Monteleone . . . V. Centona Proba
Montemellini Niccolò V. Brugeres Michele, Canneti Pietro
Moreau Renato V. Colmenero Antonio
Morhofio Daniel Giorgio V. Laurembergio Giovanni
Morofini Antonio V. Tonnini Ambrofio
Morofini Francesco V. Ballarini Ippolito
Mureti Marcantonio V. Costantini Antonio
pag. 381. 1. 27 M. Ant. M. Hier.
Muzio Girolamo V. Lerinense Vincenzo.

N

Naudeo . . V. Rorari Girolamo
Negrifioli . . . V. Bleny Niccolò
Neri Giovambatista V. Incerti L. O. pag. 478.
Nuci Giambatista V. Zonghi Giovambatista
Nobili Alberto V. Riccomo Lodovico
Nobili Flaminio V. Grisostomo S. Giovanni
pag. 403 l. 9 ordizione edizione
Noris Enrico Vedi Incerti Let. D. pag. 418. 489. 517. 518
Noja Francesco V. Valcarcer Antonio

Obresto Ulrico V. Boeclero Giovannerico Olstenio Luca V. Ranzovio Cristosoro Onestini Onesto Maria V. Fiori Agostino Romano Orseo V. Enschenbach Andrea Cristiano Orsini Fulvio V. Castiglione Giuseppe Orsini Blia nel marg. Sc. 111.

TOMO QUARTO.

pag. 5 l. 18 Nicaje Nicasie Padovani Antonio V. Betti Benedetto Palazie Filippo V. Biondi Michelangelo

pag. 7 Paleario Antonio Aonio V. Incerti Let. D. p. 431.

Paoli Pietro V. Benevoli Antonio

Pasolini Gio: Ludovico V. Bagnoli Pietro Pasolini Serasino V. Incerti L. A. Sc. XIX.

Passi Giuseppe aggiungi nel fine. Il nome di Pietro che v'è in quest'ultimo Opuscolo è il nome che il Passi ebbe quando si fece Monaco, tramutando quello di Giuseppe; non sono peratanto due Autori di questi Opuscoli ma un solo.

Pauloni Niccolò Orfeo V. Scaramucci Giovambatista Perez Navarette Francesco V. Valcarcer Antonio

Peri-

Sc. III.

Francio Pietro Perizonio Giaconto v. Peresio Gio: Camillo V. Contelori Felice Petrelli Eugenio V. Battiferra Ammanati Laura pag. 62 l. 4 Confultratio Confultatio epistolica Pico Gio: Francesco V. Lapini Frouno pag. 74 l. 13 Pinelli Piero Pinelli Matteo Pisana Cristina V. Menagio Egidio Pitagora V. Camerario Gioschino Pittorio Lodovico V. Bigi Pittori L. · Plutarco V. Lorenzo Giovanni Pochini Firmano V. Dottori Carlo V. Cafa Giovanni della Poggio Poliziano Angelo V. Scala Bartolomeo. Pollidori Giovambatista V. Ferrari Antonio Polo Reginaldo V. Tomitani Bernardino Ponginibio Gio: Francesco V. Michele Agoftino

Quetif . . . V. Ferrara Girolamo da

Ramazzini Bernardino nel marg. Sc. IV. V. Incerti L.D. pag. 413
Regnier Ab. V. Incerti L. D. pag. 422.
Richa Carlo va dopo Ricafoli Pandolfo
Ridolfi Luca Antonio V. Incer. L. T. pag. 521.
1. a RIADLINI RIEDLINI.

pag. 176 l. 5 RIGELZIO RIGALZIO

Rolli Paolo V. Buonamici

Rigogli V. Incerti L. C. pag. 404.

Rigogoti Latanzio V. Sanlorini Alessandro
Rinuccini Ottavio V. Minerbetti Alessandro
Rivis Dionisio de V. Suarez Guseppe Maria
Robani Gandanzio V. Ramazzini Bernardino

Roberti Gaudenzio V. Ramazzini Bernardino . Inc. L. R. Sc. XVIII.

pag. 162. I. 30 Carperte Camerte Rondelli Geminiano V. Neri Vincenzo Rondoni Giovambatista V. Burgos Alessandro, Canneti Pietro

P. 173 l. 9 ROCIO ROSCIO

Rostetti (Donato ) Avvisi del Canonico Donato Rossetti di
Livorno Mattematico di S. A. S. a suoi amici in soglio. Non

v'è luogo dell' Impressione, ma si tien per certo che sia stampato in Turino.

Tomo IV. Assa Rota

Rota Andrea V. Pancaldi Pellegrino Rotigni Costantino V. Salinero Ambrogio Ruele Mariano V. Sernicola Carlo

S

Sabatini Giuseppe V. Requesenio Giuseppe Maria
pag. 199 l. 14 aggiungi SALVI Antonio
Salatino Niccolò V. Boldù Giacomo Aggiunte
Sancassani Dionisio Andrea V. Patini Carlo
Sarpi Paolo V. Ingenui Francesco
Savonarola Girolamo V. Ferrara Girolamo de p. 299. 8 301.

Tom. IL

Sbarra Francesco V. Bressiani Francesco
Scala Bartolomeo V. Casa Giovanni
Schessero Giovanni V. Bochart Samuello
Schelameri D. G. C. Vedi Ramazzini Bernardino
Sebero Volfango V. Camerario Giachino
pag. 246 SEGNI juniori SEGNERI Juniore
Vedi Incerti Lett. L pag. 416

Sermolini Nigri V. Chirico Pietro Paolo da San Settimello Arrigo da, V. Hekelio Gio: Federigo Silio Pietro V. Gagliardi Paolo Simeoni Gabrielo V. Liburni Niccolò de Simeonibus Gafparo V. Guidiccioni Giovambatista Sinesio V. Ferrerio Ogerio, Ilovio Stanislao

Sollecito David del V. Reali Antonio, Battiferra Amma-

nati Laure

Solza Girolamo V. Michele Agostino Soncino Girolamo V. Pallesato Sovvigny Guido V. Allacci Leone

Sc. 181. Sozzifanti ( Atto ) Atti Sozzifanti Pistoriensis Carmen Eroparthenicum in Anniversario Virginis natz. Romz ex Typ. Jac. Mascardi 1630 in 4.

Speufippo V. Alcinoo

Stabè Giovanpaolo. V. Corradi Remardino. V.Inc.L.R.p.,506 Strozzi Giovambatista V. Dati Carlo

Strozzi Pietro V. Inc. L. A. Sc. L.

Svetonio Agostino V. Osfeguti Antonio

Tacito Cornelio V. Colero Cristoro Tasuri Gio: Bernardino V. Ferrari Antonio Tarachia Angelo V. Brusoni Girolamo

Tag-

Tarlati . . . della Comp. di Gesù. V. Incerti L. F pag. 441.
Tarrabotì Arcangela V. Buoninsegni Francesco
Tasso Torquato V. Gentile Scipione
Tassoni Alessandro V. Aromatari Giuseppe
Tennulio Samuele V. Grevio Gio: Giorgio
Tetenzio Publio V. Lollio Alberto
Tilli Michelangelo V. Incerti L. N. pag. 473.
Titi Roberto V. Rucellai Giovanni
Tomasi Giuseppe Maria V. Incerti Lett. P pag. 423.
Tommasi Giuseppe Maria V. Incerti L. I pag. 436
Torretti . . . V. Buoninsegni Francesco
Trezio Cesare V. Facciolati Giacomo
Tucci . . V. Beverini Francesco

Vaira Antonio V. Ganay Ludovico, Anat Tobia
Valesso Enrico V. Rigalzi Niccolò
Valentini Pietro V. Cerrati Domenico
Vallisnieri Antonio V. Incerti Lett. R pag. 108
Vanni Giovanfrancesco V. Albizzeschi S. Bernardino
Varana Costanza V. Negarola Isotta
Vagilin di Charemberg Federigo V. Nairone Fausto
Vestri Barbiani Marcello V. Cremona Gio: Francesco Rainaldo Alsonso

Vida Marco Girolamo V. Mutoni Niccoldo pag. 361. l. 15 diuro dirlo Vineto Elia V. Sacrobolco Giovanni Vochi Salamone V. Modena Leone Volpi Gaetano V. Avila Giovanni d' Wedelio Giorgio Volfango V. Claudero Gio: Criftiano,

Reubich Gior Cristoforo
Wilhemio Alessandro V. Incerti L. I pag. 410

Wilhemio Aleffandro V. Incerti L. I pag. 450

Zappata Giovambatista V. Brasavoli Carlo Ireneo, Campagonoli Giovanni, Incerti Lett. T pag. 521, 522.

zeno Apostolo V. Cinelli Giovanal

Zenocrate V. Alcinoo

Zito Bartolomeo V. Cortese Giulio Cesare

INCERTI

E sc. IV. La morte effer la più desiderata cofa di tutte. Paradoffo L. A. primo in Firenze per

Azzz z F.C.

F. C. in 12 \* L'Autore è un gran tempo ch'è in possessor di questa, secondo esso piu desiderata di tutre le cose, essendo morto alla stima, che sono ormai molti anni, e per essessi esso come gli suoi insulsi scartabelli lo scherzo e la baja di chi che sia, e tanto più che la sua invechiata insirmità di debolezza di stomaco gli sa odioso il vivere, ed avverare il Paradosso proposto.

dell'anno Paradosso secondo. In Firenze nella stamperia di

P. C. in 12 \* In questo scartabello ch'è un sol soglio s'incomincia coll'autorità del Barzini leggendajo e si finisce colle
lodi d'uno ch'è P. . . d. . . V. . . . S\* . . . e schiuma de'
Pedanti di questo secolo: e si dedicano simili inezie, e si fatte
scempiatagini a sì gran Prencipe? ¶ Erano questi due Opuscoli nella lettera A fra i certi, nè si può comprendere per qual
motivo in quel luogo collocati, onde fra gl'incerti li ho
riposti.

H

Historia'e pianta della Città d'Orvieto dedicata al Molto Sc. III. Illu. e Molto Eccell. Signor Carlo Cartari. In Roma appresso Lodovico Grignani 1636.

Sc. XIII. du Clerge a Paris. A La Haye chez Abraham Arondeus 1682 in 8.

Sc. VII. Novella del Grasso Lenajulo aggiungi ¶ Questa Novella con Sc. XIV. altre due su molto innanzi stampata nel fine del Decamero-ne dell'edizione d'Aldo 1522 in 4

Sc. III. Oratione funerale nella morte di Giuseppe Salucci nobile Perugino recitata in S. Francesco 2 2 Settembre 1640 in sol. In Perugia nella stampa Augusta Camerale 1630

Sc. III. Racconto delle funtioni letterarie fatte da Monaci Casimensi nel Capitolo Generale celebrato nel Munistero di S. Pietro di Perugia 1646 nella stamperia degli Eredi di Pietso Tomassi e Sebastiano Zecchini in 4

| Delle cole notab        | ili. I numeri Komani legnan      | o il Tomo,           |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                         | gli Arabi la pagina.             |                      |
|                         | A                                |                      |
| Accademia Florentina    | diversa di quella della Crusca   | Liz                  |
| Accademie d'Italia di   | egli Apatifit di Pirenze 👢 221.  | . suo fondattere II. |
| 73. non fu Il Coltellin | it III. 13. degli Affidati di Pa | evia IV. 393. de-    |

t. de-3 gli Anguftiati ai Murano III. 51. de' Concorde di Ravenna III. 3. IVà 482. della Crufta e Fierentina IV. 288. Dodonea di Venezia IV. 109 de'Filergit; di Forli IV. 38. de Filonotici III. 138. degli Incitati IV. 459. degli lacognitt di Venezia III. 48. degli Infecondi di Roma L. 219. degli Intrecit ili II. 87. degil Intronati di Siena L. 193. de Latinofili di Peroun e notizie del loro Fondatore II. 285. degli Offuscati di Cesena L 31. de' Rinvigorit) di Poligno IV. 412. degli Spenfierati di Firenze III. 298.

Acqua di Nocera non ba miniera Adi mari Ludovico non fi crede Autore delle Sattre fotto fuo neme Agosti Leonardo censurato

Albant Giovanfrancesco per tre giorni ricusa il Papato L. 18. sue lodi ivi fue ave Senator di Roma ivi . V. Clemente XI.

Albriziana Letteraria Società varj suoi atti e memorie . L 22. e seg. L 88. III. 98. IV. 166. 398. 399. 414. 512 Alchimifti derifi Alcandro Girolamo ladato L. 25. fuel Mrs. dove fi tropano Amicizia fingolare del Barbarigo e Trevifan IV. 212 Anatomia d'un corpo cosa fia LT Artigiani dotti di Firenze Ц. 67 IV. 34 Aftrologia gludiziaria derifa

Battaglia del Ponte di Pifa e fua descrizione IV. 526. e feg. Bertinore Città e favele che di effa fi raccontano III. 260, difefa del San-

- Bologna Giovanni fa la stotua di Ferdinando Medici all'Anusuziata ivi\* III. 413. ska morte

Bononi Gio: Cofimo fue offervazioni fopra i pedicelli notate 1V. <u>408.</u> 413 ' Brafavola Domenico lodato . Brevie Gievanal plagiarie L 215 III. 70 Burchielle un verso del medesimo corretto

Calcoli fe vi fiano medicamenti prefi per bocca che li felogiano II. 184. 185 Calderini Novella suo Dotterato e sua abilità : · III. <u>314.</u> # fêze Ca.

| Caracciolo Niccolò Carmine feriffe l'Uforta della propria fan       | elglia I. 45       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cartari Carlo fue Opere                                             | H. \$8             |
| S. Catarina detta da Siena nata in Pirenza                          | IV. 403            |
| Cattani e Captani non fu anticamente nome di famiglia               |                    |
| Signeri                                                             | IV. 210            |
| Cavallini Pietro non dipinse la Nanzista di Pirenze                 | I. 143             |
| Chinfi città autichiffima fede de Re Tofcaut                        | III. 226           |
| Cignani Carle famoje Pittere da qual inege traeffe L'origin         | # IV. 172          |
| Cinelli mobili Piercustut IV. 103. lere fepoliura alla Ba           | dia di Firenza     |
| e cefe II. 103. 104. Cittedent Lucchefe l. 153. II. 159. An         | emefite Pifa al-   |
| la diguttà suprema III. 53. Acquifiano alla Repubblica Pieren       | ilua la Terra di   |
| Gelledi II. 170. Lore Arms                                          | 1V. 104            |
| Cincili Clovaunt ledato dall' Arnoldo I. 61. dal Camerario          | 16. 36. 39. dal    |
| Gleich III. 58. 121. dall'Arifi 111. 91. dall'Hehelto 116. 12       |                    |
| III., 392.dei Furessere III., 393. dei Franchias [V. z. dei Schi    | eleftrate IV.22.   |
| dal Trincherio IV. 934. cenfuento dal Sancaffant II. 248. St i      | amenta delle fuo   |
| diferezie L. 61. fi difende da fuel detratteri L. 72.1V.172.4 con   | tro il Baldinucci  |
| 1, \$6. difende la propria famiglia e la civilià della medefima 11  | . 180, 181., IV.   |
| 3 to. parla della cettadinanza d'effa in molte città IV. 472. Di    | ene feritta di lui |
| a del Magitabecchi un'infame Pita IV. 369.533. Il Wangefilo li      | vuol difendera     |
| non viene impedito dal Magliabecchi LV., 369. Si lamenta il Cit     | uelle degit edita- |
| vi della terza Scauzia IV.1.Bizzaro appenimento fucceffogli p       | elia Gaileria del  |
| Gran Duca IV. 494. Stampa in latino il Teffamento del Card          |                    |
| da lu) tradetto (v) Pubblica parte delle Poefie del Chiabrera IL    |                    |
| le bellezze di Firenze L. 198, per quefte libre perfeguitate IL. a. |                    |
| una fecenda parte di quefto libro IV. 494. Serive l'Ifteria degi    |                    |
| ziani 1.93. 137. de' Fiorentini 11. 208. Promette di flompare s     |                    |
| e d'altri: Galeno delle Paffioni dell'animo I. 5 1. Un catalogo del |                    |
| Mogliabecchi, e un Tomo di Poefie in fua lode IV. 145, la Pat       |                    |
| del Lamberti IV. 138. le Paefe d'Ottavio Riancciat IIL. 339         |                    |
| Pierentini II. 175. Alcunt ariette del Cicognini III. 220, La f     |                    |
| filll. 243. Alcune Opere di Doniele Eremita II. 260, li Catal       | _                  |
| Laurenziana dell' Brußio, migliorata II. 260. la Storia Pierenti:   |                    |
| Scala con un Opuicolo di Franceico Novello                          | lik 303            |
| Clemente XI. Ledeto L 18. V. Albant Gionamfrancefe                  |                    |
| Corno Ravegna Dominante censurato                                   | 11, 248            |
| Cofine II. Gran Duca di Tofcana                                     | IV. 167            |
| Gremona perche chiamata città fodele                                | L 295              |
| Crescimbeni Gio: Mario notato                                       | III. 70            |
| Thomas applicables della Vannas Propositi                           | •••                |
| Donne arricchise della Laurea Dottovale                             | III. 314.0 feg.    |
|                                                                     | The                |

| Donna at Comacedio proaigiojamente feconae<br>B                | L 10            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Esperienze fatte colla Macchina Pneumatica                     | L 205, 207      |
| Efte famiglia la plu antica de Principi                        | III. 306        |
| Este Alfonso detto il P. Glambatista Cappucino lodato L 1 39   | fuamerte ivi    |
| Perite curate coil acque semplice                              | L 150           |
| Ferraci Pietro fue lodi                                        | 111,200         |
| Piorentini Mario flende il Catalogo degli Scrittori Luchefi L  | . 131. Il. 170  |
| Pieretti Benedetto Fondatore dell'Accademia degli Apati        | fi Lasz         |
| Pirenzo lodata L 168, II, 158                                  | 111. <u>151</u> |
| Phrentini blofimati                                            | II. 190. e feg. |
| . <b>G</b>                                                     |                 |
| Genzaga Scipiene ledate                                        | II. Ibs         |
| Genzaghi di Castiglione si deplorane le lore disprezie         | III. 390        |
| Grillo Giovanni lodato                                         | II. yg          |
| Grotta a Labante nel Bolognesse                                | II. a z z       |
| H                                                              |                 |
| Hoftagila male degli Svizzeri e come guarifeeno<br>L           | IV. 350         |
| Jamili Ottaviano famojo per i fuol intagli                     | IV. 288         |
| Specaquana radice ottima per la diffenteria                    | III. 194        |
| Inferizioni antiche Laag. aa6.lil.10.335.388.389 IV.9          | E-488 453-454   |
| Iferizioni moderne                                             | III. 297        |
| Iscrizione posta ad un cavello                                 | 11. <u>63</u>   |
| L                                                              |                 |
| S. Leone Papa L. Cortoneso L. St. ragions per crederlo Ve      | elaterano 👢 🛂 . |
| 83. dal Ciatti e fatto Perugino                                | įvi 🛂           |
| Letterati quanto fin di danno il disprezzarli                  | 1V. 6           |
| Ledovico il Meto non foffriva gli nomini brutti d'aspetto, e p | erche Il.az     |
| Luigt XIII. Re di Francia ledate                               | L ssr           |
| Luigi XIV. Re di Francia ladata<br>M                           | I. ag           |
| Medillen Glovenni lodato                                       | L ros           |
| Magitabecchi Autonio iodata L. 4. 57. 66. 174. 184. 185.       | 186.ll. 36.37   |
| 39.45.198.362.343. Ili. 58. 95. 203.725. IV.5. 6.7             |                 |
| 190. 317. 371 Bibliotecario de l Gran Duca                     | III.94          |
| Marta Vergine , fua immagine dipinta da S. Luca in B           | elegua Il, 121. |
| fue lettere a Meffineft e Plorentint apocrife                  | IV. 196         |
| Mafini Paolo corretto                                          | L s             |
| Mecemati consurati e perchè ?                                  | IL 201, 202     |
| . Medici e glurifti difeft                                     | IV. 🐅           |
|                                                                | Mea             |

| . Medicina non è da disprezzarsi da Giuristi L. 8. gara              | Ita I Professe:  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| ri di questa e giurifii notata                                       | L 27             |  |
| Mercurio nella Machina Paeumatica, da Luce                           | L 206            |  |
| Migitori censurato per alcuni luoghi della Firenze ilinstrata        | L 169. e feg.    |  |
| Monaca filmata offessa falsamente                                    | 1.110            |  |
| Montaicino città lodata                                              | II. 129          |  |
| N                                                                    | -                |  |
| . S. Niccola detto di Tolentino; effuficni di fangus dal fuo b       | racio IV. 425    |  |
| Jua Patria                                                           | ivi              |  |
|                                                                      | _                |  |
| Olio di Saffo di due forte                                           | L 57             |  |
| Ofimo sue antichità                                                  | III. 🧕           |  |
| P                                                                    |                  |  |
| Paolo II. Protettore de' Letterati                                   | IV. 39           |  |
| Palqua nel 1734, non fi accorda nell'affegnarno il gior              |                  |  |
| Parcinescovo di Lione                                                | IV. 55           |  |
| Pedroni Ambrogio non fu Vescovo di Porti                             | 11.47.2 feg.     |  |
| Piramidi d' Bgitto e misura della maggiore                           | IV. 464. e feg.  |  |
| Plagiori accennati dal Cinelli fenza nome L. 229. II. 58 IV. 83. 411 | P 03' 111'30'    |  |
| Ravenna Chiesa della Rottonda                                        | III. ror         |  |
| Rene Guido famose Pittore sua Patria                                 | IH. 23           |  |
| Rogazioni di Bologna                                                 | II. 128          |  |
| · Reffett notate                                                     | II. 143          |  |
| S                                                                    |                  |  |
| Sacco di S. Francesco contro le archibuggiate                        | IV. 324. 325     |  |
| Salamandra. Esperienza fatta in Roma con un animale                  | creduto la Sala- |  |
| enandra morto nel fueco                                              | IV. 134          |  |
| Sancassant Dionigi nasce in Gualtiert IV. 264. sue offerve           |                  |  |
| antica Iscrizione L. 225. difende il libro dell'anotomia dell'Acq    | ua I. 7          |  |
| Sangue sua circolazione intesa dagli antichi                         | IV. 82.83        |  |
| Santagnatolia fue filuazione                                         | IV. 423          |  |
| Tacito Cornello difeso T                                             | L 179            |  |
| Teatri condennati                                                    | _ L 10           |  |
| Terremote dell'anno 1661.                                            | IV. 192          |  |
| Topi loro firaordinaria fecondità                                    | III. 396         |  |
| Vajuelo sua transplantazione                                         | 137              |  |
| Vesuvio e suo incendi L. 226, descrizione di quelle 1714.            | 1V. 73           |  |
| Villa Chiron Prancesco sua nascita e sue lodi                        | ivi 227          |  |
| FINE DEL TOMO QUARTO, BD ULT                                         | L 20, 21         |  |
| che si vende Lire 10.:                                               |                  |  |
| E tutta l' Opera in quattro Tomi costa Lire                          | . 40             |  |
| opera in quaerio 10mm conta Line                                     | 404              |  |



,

.

1

2. 4. Finer p 407 . Shorum for a secure Town of Nicolie of Feluca La Maritie de · Mediase de une il trois une o se con ens Presidence son I bun a de la compete de conse , " son afillowe ....

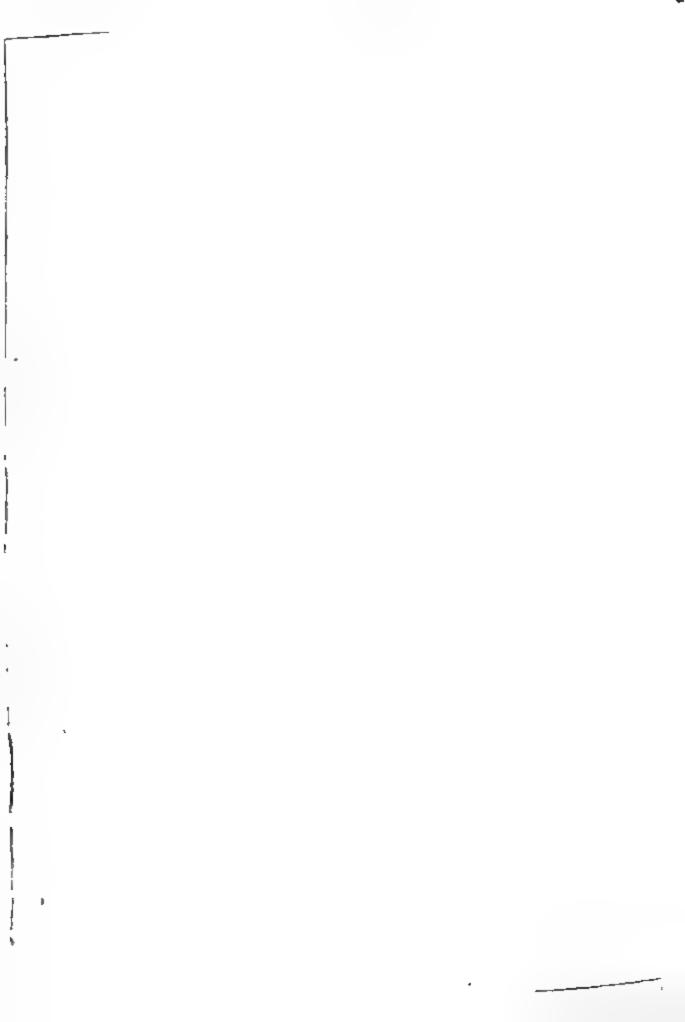

